

Ex Bibliotheca majori Coll. Rom. Societ. Jesu







or - - r. E-dogle

#### LE

# TRE CONVERSIONI DELLINGHILTERRA DAL PAGANESIMO

ALLA

### RELIGIONE CRISTIANA

La 1. fotto gli Apofloli nel I. Secolo dopo Crifto.

La II. fotto Papa Eleuterio e il Re Lucio nel II. Secolo.

La III. fotto Papa Gregorio Magno e il Re Ficiberto nel
Sefto Secolo; con diverfe altre materie
oppartementi alle dette Conversioni

#### SCRITTE

### DALR. P. ROBERTO PERSONIO SACERDOTE INGLESSE DELLA COMPAGNIA DI GESTI

TRADOTTE

Dall'Originale Inglese nell'Idioma Italiano

E DEDICATE

ALLA DIVINA MAESTA'

### **DI N. S. GESU' CRISTO**

DA FRANCESCO GIUSEPPE MORELLI



IN ROMA, nella Stamperia di Antonio de' Roffi - MOCELITA GON LIGENZA DE SUPERIORI





VOI amabilissimo mio Salvatore, mia Forza

e Sostegno, mia Speranza e Rifugio, mio Ajuto e Difenfore e Custode della mia salute: e alla dilettissima Madre vostra Maria sempre Vergine, mia Avvocata al Trono della vostra Grazia: e al Santo vostro Padre putativo GIUSEPPE, mio Intercessore appresso la Divina MAESTA' VOSTRA, umilmente dedico e confagro questa piccola fatica e me vostro servo inutile

#### SOMMARIO GENERALE

delle materie contenute ne i tre Tomi di questo Trattato.

#### TOMO I.

L primo Tomo diviso in due Parti, dimostra nella prima tre Covorsioni dell' Ingbisterra dal Paganesimo alla Fede Crissiana, e che tutte e tre vennero da Roma, e surono alla Fede Castolica Romana, e che questa Fede da quel tempo in poi ha continuato nell'ingbisterra per tutte le Età fin' al giorno presente: E questa parte su cominciata contro il Cavaliere Francesco Hairgo in risposta al suo Settimo Incontro, ma poi profeguita e ampliata contro la falsa Istoria della Chiesa Prosessante, intitolata, Asti e Ricordi, scritta dal Predicante Gio. Fox.

Questo ultimo termine, cioè Fox, che è il cognome de detto Scrittore, significando in lingua inglese quel surbo animale, che da noi si chiama Volpe; in avvenire, chiamerò sempre lo stesso Scrittore (come sovente sa il Petfonio) col nome di Volpe, e perchè questo è a noi più noto, e più sacile a pronunziarsi; e perchè in fatti il detto Scrittore si mossi a con la voderete in tutto il

corso di questo Trattato.

Nella Seconda Parte egli ricerca il principio, lo fato, e il progresso di Età in Età della Chiesa Prote-flante dal principio del Gristianesso fin' al tempo d'Arrigo VIII. di Odoardo VI. della Regina Maria, e di Elifabetta, contro tutta l'Istoria Ecclessatica del prestato Predicante Gies Volpe; ove egli pretende vanamente di mostrare che la detta sua Chiesa Proscsiante sia discesa dagli Apostoli.

#### TOMO IL

1] Secondo Tomo esamina i primi Sei Mesi del Calendario dei muosi Martiri e Confissi Protestante, formato e posto dal Presicante Gio Volpe nel principio del Secondo Volume dell'Istoria della sua Chiesa; venendo lo stesso paragonato col Calendario Cattolico e coi Santi vic contenuti; E nel fine ha la Relazione della Conservaza seguita davanti a Enrico IV. Re di Francia nell'anno 1600. tra il Vescovo d'Eureux e Piessi Mornay, riputato il S. Agostino degli Ugonotti, untono al corrompere e falliscare le Sentenze degli Autori; di che il Piessi si la pressiona ha la disesi della iddetta Relazione contro i ridicoli suttersugi, e dell'istesso Piessi in Francia, e del suo Avvocato Matteo Sactisto Predicante in Inghilterra.

TOMO III.

Il terzo Tomo esmina gli altri Sel Mesi del Calendario Pravessario, come ancora diverse altre materie concernenti il medelimo Calendario, e la Storia Ecclesialitica del detto Predicante son esperante il negliare delle Dici pubbliche Dispute, o Conferenze, tenute in Inghilterra tra i Castolici e i Praveslanti dentro lo spazio di quattro anni in due cambiamenti di Religione fotto il Re Odarda e la Regina Maria, intorno ad alcuni punti principali di Vede, e in specie della Mesia, supporte della Mesia, della Mesia, con controlla della Mesia, con controlla di vede e la Regina della Mesia.



### IL TRADUTTORE ALLA

NOBILTA' ITALIANA.

### Signori



Veste da me, parecchi anni sono, per la primas volta, la Traduzione di un Libro veramente pregevole, intitolato: Il Gentiluomo istruito nella condotta d'una

Virtuosa e Felice Vita: scritto in Inglesc da Guglielmo Dorell della Compagnia di Gesù Sacerdote di quella Nazione: parto d'arguto spirito, ameno e sensato, e insieme singolar cor-rettivo dei mali costumi della Nobiltà; e perciò contraddetto e avanti e

dopo la sua impressione dal Nemico implacabile del Genere umano.

Non ostanti queste spiacevoli contrarietà, atte a scorare la più ardita risoluzione, presi a tradurre dal fuddetto idioma, per vostro ulterior vantaggio, un altro ben degno Libro, intitolato: Guida degli Uomini alla loro eterna Salute: scritto nell' atroce persecuzione della Regina Elisabetta da quel celebre zelantissimo Difensore della Fede Cattolica, Ro-BERTO PERSONIO della Compagnia di Gesù, parimente Sacerdote Inglese: Opera in vero di somma efficacia; la cui lettura ha fatto rifolvere, 🤒 allora e poi, infinite persone di quella Nazione radicate nell'eresia e nell' impietà, a passare dalla falsa alla vera credenza, dal vizio alla virtù; e perciò da esse chiamata, per antonomafia, le Rifoluzioni.

3. Terminata la sua doppia successiva impressione in Padova e in Ro-

ma;

ma; quantunque io restassi privo, nel nuovo governo della Toscana, del mantenimento somministratomi per 18. anni dalla piissima e non mai a bastanza lodata liberalità dei Regnanti della Real Casa MEDICEA di gloriosa e felice memoria; intrapresi la traduzione di questo eccellente e vago Trattato delle Tre Converfioni dell'Inghilterra dal Paganefimo alla Religione Cristiana; indotto ad addossarmi questa terza fatica, più dal defiderio di recarvi utile e infieme piacere, che dal cortese accoglimento, col quale vi degnaste ricevere le prime due.

4. Ma specialmente fui mosso as intraprendere la versione di questo Trattato, dal vedere, non solamente diversi Libri oltramontani (mostruosi aborti di Spiriti novatori, senza sede, senza freno, senza ragione) accolti da alcuni di Voi e letti con indicibil piacere, attenzione e applau-

so; ma ancor passeggiare con somma franchezza alcuni professori, anzi d' Ateismo che d'Eresia, e annidarsi in queste nostre parti; ove poi sotto il bel colore dell'erudizione s' introducono nelle vostre adunanze, ricevuti das Voi con gran rispetto e samiliarità. Ma sia detto con sommissione al vostro purgato e riverito giudizio; non è egli facile che questi tali, non men di quei libri, spargano tra Voi las loro infezione, e vi faccian compagni nella loro empia credenza? C'instgna l'esperienza maestra, che la peste si piglia nel conversare: e così ancora l'infedeltà.

5. Io bo udito con mio grande orrore un capo infetto, o da simili mostri, o da si fatti libri, persuadere in
un' adunanza di Gentiluomini la lettura dell'empio Hobbesio Ateista Inglese, per fare (diceva egli) uno spirito forte, svegliato, ed atto al governo: Ma è egli questo un gover-

narsi coi principi d'una retta ragione? pretender di fare uno spirito forte coll'empia lettura di chi rigetta l' Autor della forza? non è ella questa un'apertissima contradizione? Vero si è, che tal persuasione fu ributtata da un di quei Saggi con una rispostaconfacevole al temerario e pazzo ardire di quell'empio persuasiore: maegli frattanto dal canto suo non mancò di spargere la sua infezione.

6. Altri poi, non infetti di sì empio male, ma bensì invast da uno spirito di pazzia; per un certo prurito di distinguersi dal comune consqualche studio, se non buono, di cui sono incapaci, almeno cattivo; sull'esempio di alcune teste oltramontane, si ergono in Critici e correttori dell'Antichità: e ambiziosi di separares (dicono essi) il vero dal falso, presumono senza motivo, senza prudenza di negare, o assermare sopra frivole congetture e insufficiati, e talvolta.

peggiori, con grave scandalo dei deboli e degl' ignoranti. Che la Critica sia cosa buona, allorchè vien satta e a tempo e a luogo e con giusto motivo, non v'è chi lo neghi, o lo ponga in dubbio. Ala se questa altra non è, che un ben giudicare; io consiglierei questa sorta di capi a ritirarsi, e lasciare un tal carico a chi è ben sornito d'intendimento e di dottrina, come pure di pietà e di prudenza.

7. Ma tornando a parlare direttamente nel nostro proposito; non contento l'insaziabil nemico del Genere umano d'assalire la parte più sorte e più sensata della Nobiltà, porta ancora i suoi attacchi alla più debole e meno accorta: E a tal'essetto si vede venire di là dai monti l'Eretica Erudizione donnesca a rimuovere dalle. Dame la loro nativa semplicità: dalle quali essendo accolta con segni di stima e di rispetto, va spacciando nelle loro assemblee le venerabili sue dori

trine, che da esse sono ascoltate a bocca aperta, e con ammirazione. Ma a ben ristettere, che altro prositto posson ritrarre le Signore Dame da lezioni di persone insedeli e ripiene d' iniqui principi, se non quello di venir graduate nella scienza del Liber-

tinaggio e dell'impietà?

Ora io vi presento questo Trattato, in cui comparisce nel suo vero lume l'Eretica sfrontataggine colles sue stolte cavillazioni, enormi bugie, e spropositati raggiri. Se vi piglierete la briga di leggerlo, verrete a conoscere con vostro piacere e soddisfazione la fermezza e la santità di quella Chiesa, nel cui grembo (ove trovasi unicamente l'eterna Salute) il Divino suo Autore s'è degnato, per sua pura miscricordia, di farvi nascere; e per quali indegni e vergo-gnosi motivi tanti Nobili oltramontani l'abbandonarono, per seguitare l' empie dottrine di alcuni Apostati libertini: come fece tra gli altri, dopo la morte di Arrigo VIII., il Protettor Seimero nella minorità di Odoardo VI.; convertendo, per soddisfare le mal nate ed inique sue voglie,
l'augusto Trono dell'Inghilterra inuna scena, per così dire, di Montinbanco, col far comparire, spacciar ordini, e formar leggi quell'innocente
e incapace fanciullo in destruzione,
della Fede Cattolica, contro i decreti dei suoi Regj Antenati, e dell'
istesso Arrigo VIII. suo Padre; consorme vedrete nel duodecimo Capo della
seconda Parte di questo Trattato.

9. La sua lettura, io v'assiruro, non è men grata e dilettevole per la varietà delle materie e dei personaggi che vi concorrono, che rilevante pe' i sentimenti prosondi, e per le sode ragioni che vi si adducono dall'Autore; non ostanti le quali, ella non lascia di esfer facile, e accomodata alla capacità di ogni debole

le intendimento. E perchè in essa vi si trovano moltissimi nomi di persone e di luoghi Inglesi, che a leggerli come stanno in quell'idioma, sarebbero aspri al vostro orecchio, e malagevoli e troppo scabrost alla vostra lingua; ho procurato nel miglior modo che ho potuto, di renderli comodi, senza variarne il significato. con adattarli alla nostra pronunzia, come fanno gl'Inglesi i nostri alla loro: la qual cosa, io mi do a credere, non vi sarà discara.

to. Finalmente, se leggerete questo Trattato, e in specie la sua Presazione, come pure quell'aureo libro della Guida degli uomini alla loro eterna Salute, mentovato di sopra, con
quell'ordine ed attenzione, che richiedono sì gravi materie; voglio dire,
non a pezzi, e per mera curiosità, come molti sogliono sare; imparerete e
ad esfer più cauti e diligenti nell'operare a tenore del vostro carattere di

Cattolici, e a far più stima di quell' imprezzabile Divina Fede, della quale veniste arricchiti nella vostra spiritual nascita dall'inessabile benignità del celeste suo Autore; e di cui la sua severa e tremenda giustizia ne ba privati tanti Nobili oltramontani per le

loro abominazioni.

11. Ma affinche questo eccellente Trattato non venisse disgiunto da alcuni altri, parimente scritti in Inglese, e con esso stampati dal prelo-dato dottissimo P. Roberto Personio, zelantissimo difensore della Fede Cattolica, in confutazione dell'empie follie del Predicante Gio: Volpe, e Voi non restaste privi di tante rare ed interessanti notizie, che in quelli rac-chiudonsi; cessata che su l'indisposi-zione, cagionatami da un tocco di Paralisia per una lunga e troppo assidua applicazione in fatiche di simil natura, posi mano alla versione dei seguenti due Tomi; nei quali Voi vedre-

drete non men con isdegno che con piacere a qual punto giunse nel suddetto Gio: Volpe il maligno rancore, e l'eretica frenesia contro la Chiesa di Gesu' Cristo, fin' a cacciare dal di lei Calendario i Santi Cattolici, e porvi in luogo di quelli una truppa di Pazzi Scellerati, da esso canonizzati per Santi Martiri e Confessori della nuova sua Chiesa Protestante; siccome ancora l'oltre modo ostinata persidia del Calvinista Plessis Mornay, e insicme quella del Protestante Cranmero, prima Arcivescovo di Canturbia, e di altri due Vescovi, suoi malvagi com-pagni; i quali, sebben convinti ad evidenza dei loro errori, vollero anzi soffrire la morte del fuoco, che recedere dai medesimi; consueto effetto di un empio Libertinaggio.

12. Molti altri eccellenti Trattati scrisse il dottissimo Personio in lingua inglese, oltre a diversi in lingua Latina, contro gl' impugnatori della To.l. \*\*\* Chiesa Cattolica, e sono i seguenti: Ragioni, perchè i Cattolici in In-

ghilterra riculino d'andare alle Chiese degli Eretici:

Scoprimento di Gio: Niccolai Vallo, finto Gesuita, pronto a rinunzia-

re alla Chiesa Cattolica:

Cagioni della fua Missione in Inghilterra; e Disfida per via di dispute fatta da esso ai Protestanti:

Censura dei libri di due Predicanti Ciarco ed Hanmero contra il suo

precedente Trattato:

Difesa della detta Censura:

Impugnazione del libro del Cavaliere Hastingo:

Modesta ammonizione al detto

Cavaliere:

Apologia per la Gerarchia Ecclefiastica, istituita in Inghilterra da Cle-

mente VIII.:

Manifestazione di diversi Spiriti contra Odoardo Cuoco Avvocato Regio nel tempo di Elisabetta: MiMitigazione verso i Cattolici d' Inghilterra contra il Predicante Calvinista *Mortone*:

Difesa della medesima contra il detto Predicante:

Impugnazione del fentimento di Barloo Seudo-Vescovo di Lincolnia circa il giuramento di fedeltà: &c.

Le quali Opere, perchè scritte da sì egregio Autore, meriterebbero di venire alla luce nella nostra lingua; ma queste essendo giunte un po' troppo tardi alla mia notizia, ed io di più sprovveduto dei comodi necessarj per tali fatiche, mi vedo costretto a lasciarle tutte nell'oscurità dell'idioma Inglese. Voi dunque compiacetevi di gradir le già fatte, ed lo rendo grazie a quel Divino Signore (dazcui ne spero la ricompensa) che s'è degnato di prestarmi sorza di trarle a fine ad onor suo tra mille disastri e avversità. Vivete felici.

#### SENTIMENTO

DELL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR CONTE ABATE

### GIO: BARTOLOMMEO CASAREGI

Interno al presente Trattato del Molto R. P. ROBERTO PERSONIO.

C Arebbono tuttavia pochissimo note, e quasi inutili ) in Italia le dotte, e insigni Opere del Molto Reverendo P. Roberto Personio, celebre Scrittore, e zelantissimo Difensore della nostra Santa Chiesa Cattolica, fe il Molto R. Signor D. Francesco Giuseppe Morelli, pio ed erudito Ecclesiastico, non le avesse con somma applicazione e diligenza, recandole dall'Inglese nel nostro Idioma , fatte comuni a benefizio universale dell' Anime . In questo Trattato particolarmente delle Tre Conversioni dell' Inghilterra dal Paganesimo alla Religione Cristiana, che io con indicibile piacere ho molto attentamente letto, si potrà da ciascuno conoscere nonmeno il forte e sublime spirito, e la soda dottrina di quel grande Autore, che la perizia, la proprietà dell' espressioni , e l'ammirabile felicità del Traduttore nel trasportare nella nostra lingua sentimenti così gravi, e profondi . Perciò non dubito , che oltre al merito , che egli sarà per riportarne dal Sommo Iddio, a gloria del quale, e a profitto del Prossimo va, come servo fedele impiegando i talenti da lui ricevuti, debba altresì ricavarne un giusto applauso dal Pubblico. Per esser questo il mio fincerissimo sentimento, ad onore della verità ho voluto attestarlo con soscrivermi di propria mano.

> Gio: Bartolommeo Cafaregi Lettore di Filosofia Morale nello Studio Fiorentino &c.

#### ALTRO SENTIMENTO DELL'ISTESSO SIGNOR CONTE

#### GIO: BARTOLOMMEO CASAREGI

Intorno al contenuto nei feguenti due Tomi.

Razie infinite al sommo Iddio, Onnipotente difendi-T tore, e sostenitore sedele della sua diletta, immacolata, ed unica Spofa, la S.Chiefa Cattolica; il quale ha posto in cuore al M. R. Sig. D. Francesco Giuseppe Morelli Sacerdote Fiorentino di trasportare, come egregiamente ha fatto, dall'Idioma Inglese nel nostro Toscano le insigni Opere del non mai abbastanza celebrato P. Roberto Personio della Compagnia di Gesù, dalle quali pendono, per dir così, mille scudi per difesa de' forti Fedeli. Io ho avuto la sorte di leggere, e attentamente considerare : L'Esame del Calendario de' Santi Protestanti , Oc. La Relazione della Conferenza Seguita tra il Vescovo d'Evreux, e Plessis Mornay Oc. : Ela Revisione delle dieci Dispute, a Conferenze tenute in Ingbilterra tra i Cattolici , e i Protestanti &c. E quanto in questa lettura ho detestato, e pianto più volte la sciocca impietà degli Eretici malamente ingannati dagli ambizioli, e interessati loro Ministri, e specialmente dal Volpe Autore di cosi ridicolo Calendario, altrettanto ho avuto luogo con mia. gran compiacenza di ammirare la singolare, ed util perizia in ambe le lingue, e l'invitta pazienza del foprallodato Traduttore cotanto benemerito della nostra Santa Fede in trarre a luce (quasi effodiens Thesaurum, Job. 3.) e pubblicare queste Opere poco meno che seppellite nel tenebroso fondo della Eretica malizia, a difinganno, e falute de' miserabili traviati; i quali ora in leggendole, spero che col divino favore potranno facilmente aprir gli occhi alla incontrastabile luce, che illuminat omnem bominem, della Cattolica Verità; In protestazione della quale, come ben volen+ tieri farei col fangue, mi fottoscrivo di presente col cuore.

Gio: Bartolommeo Cafaregi Professore di Filosofia Morale nello Studio Fiorentino &c.

#### IMPRIMATUR,

Si videbitur Rmo P. Magistro Sacri Palatii Apostolici.
F. M. De Rubeis Patriarcha Constantinop. Vicesc.

#### APPROVAZIONE.

I commessione del Reverendissimo Padre Giuseppe Agostino Orsi Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, ho letto e attentamente confiderato Le tre Conversioni dell'Inghilterra dal Paganesimo alla Religione. Cristiana: la Ricerca della Chiesa Protestante dai primi glorni del Cristianesimo sin' al tempo della Regina Elifabetta: L'Esame del Calendario dei Santi Protestanti, peragonato col Cattolico, e coi Santi ivi contenuti: La Reluzione della Conferenza seguita tra il Vescovo d' Evreux, e Pless Mornay davanti ad Enrico IV. Re di Francia: e La Revisione delle dieci Dispute tenute in Inghilterra tra i Cattolici e i Protestanti intorno a' vari punti principali di Religione: Opere, tra le molte. altre dottiffime del M. R. P. Roberto Personio, scritte in tre Tomi, e tradotte dall'Inglese nel nostro idioma Tofcano dal Signor Abate D. Francesco Giu-Seppe Morelli Sacerdote Fiorentino. In questa lettura d'indicibil piacere, non folo non v'ho trovato cofaveruna, che fia contraria alla Cattolica Religione, e ai buoni costumi, ma anzi ho avuto motivo di ammirare la copiosità di sacra erudizione, il fervido zelo, e la diffinta pietà del degno Autore; e specialmente l'insuperabil forza del suo raziocinio, col quale perpetuamente convince, confonde, ed atterra i maligni errori, e le frenetiche falsità del Predicante Gio: Volpe Autor della Storia, e del Calendario Protoftante, Ho similmente applaudito dentro di me alla la rara perizia, che l'attentifimo Traduttore fa spiccare in ambe le lingue; poichè con molta sua lode, frutto di un' invitta pazienza, ha egregiamente e con gran nettezza rilevato, sì i sentimenti del gran Perfinio, come le espressioni dell'idioma Inglese, e pofito nel lor vero lume gli uni, e l'altre nell' Italiana favella; cosa, che in ogni traduzione si brama bensi, ma non così agevolmente s'ottiene; onde questi Trattati gli stimo ben degni che siano per gloria di Dio, e confolazione de' buoni Cattolici, dati alla pubbli; ca luce colle Staupe.

Dat. li 5. Luglio 1752.

F. Michelangela da Reggio Esprevinciale de' Capuccini, e Predicatore nel Sacro Palazzo Apostolica.

#### APPROVAZIONE.

Moletto attentamente per ordine del Reverendissimo Padre Giuseppe Agostino Orsi Maestro del Sagro Palazzo Apostolico Le tre Convensioni dell'Implierra del Paganessimo alla Religione Cristiana; La Ricerca della Chiesa Proressanta del primi giorni del Cristiano simo sin al tempo della Regina Elisabetta; L'Esame del Calendario de' Santi Processanti, venendo paragonato col Calendario Catolico, e coi Santi ivi convenuti: La Relazione della Conferenza seguita tra Monssono della Conferenza seguita tra Monssono del Peron Vestro della Conferenza seguita tra Monssono della Conferenza el Resistanta del Entra UV. Re di Francia: E la Relazione delle dicci dispute, o conferenze tenuse in logbitarra fra i Cattolici e i Procifianti invorno ad alcuni punti principali di Religione, e in particolare del Sagramento delle Eucarissia, e del

fagrifizio della Messa: Il tutto scritto in tre Tomi dal Molto Reverendo P. Roberto Personio S:cerdote Inglese della Compagnia di Gesù, e tradotto da quell' Idioma nell'Italiano dal Signor D. Francesco Giuseppe Morelli Sacerdote Fiorentino: E non avendovi trovato cosa alcuna contro la Cattolica Religione, e i buoni costumi; anzi una valida, e ben forte difesa di quella dalle calunnie e imposture degli Eretici, scoprendo le loro maligne frodi e falsità; siccome un fanto, e veramente Apostolico zelo del sudetto celebre P. Personio nel sostenere la santa Chiesa Cattolica fra i turbini di tante Erefie, e infieme un'ammirabile facilità, e perizia del Traduttore; per cui la detta Opera, piuttoflo che partorita nell'idioma Inglese, pare che abbia avuto i suoi natali nella nostra lingua Italiana ; perciò la giudico degna di pubblicarli colle stampe.

Dal Convento dei Santi Cosimo, e Damiano di Roma questo dì 28. Giugno 1752.

10 Fra Bernardino Mezzadri del Terz'Ordine di S. Francesco Reggente Generalo, Esproginciale, e Consultore dell'Indice & c.

Fr. Vincentius Elena Rmi P. Mag. Sacri Palatii Apost. Socius Ord. Præd.

IMPRIMATUR.





Carel Gregory for



## VITA DEL PADRE ROBERTO PERSONIO

#### DELLA COMPAGNIA DI GESU'

FONDATORE DELLA MISSIONE INGLESE,

Succintamente raccolta dal Tomo dell'INCHILTERRA
del P. DANIELLO BARTOLI della
medefima Compagnia,

§. I.

Prime contezze dell'essere di Roberto Personio.



Acque il gran Servo di Dio Roberto Perfonio di nazione Inglefe, Panno del Signore 1546. in un Villaggio della Contea di Somerfet, detto lo Stò inferiore: di Padrece Madre quanto sfornii di beni di fortuna, altrettanto ricchi di virtù: maffimamente la Madre, che col più vivere, fina-

ad effer fatta nonagenaria, moltiplicò i meriti del più patire, odiata, e in mille modi perfeguitata dai Protestanti, per la più che femminile coftanza, con cui ella fi mantenne Cattolica, e in venerazione ai Cattolici, come un prezioso avanzo e per così dire, reliquia dell'antica Chiesa. Inglese, qual'era prima che il Re Arrigo la sovvertisse. Oltre di ciò, vivendo ella tuttavia quando il P. Roberto ecolla fondazione dei Seminari della Gioventu Inglese Cattolica, e coi fortifimi Libri, che ad ora ad ora stampava, e con ogni possibile argomento dava ai promotori dell'Eresia, e a' Ministri della Regina Elisabetta un troppo grande affare, non potendo esti sfogare contro a lui lontano il mortale odio in cui l'avevano, avventavanfi contro alla Madre, e in lei fraziavano il Figliuolo: e l'avrebbono finalmente. uccifa, fe non che ella presso oramai a decrepita, si sottraffe dalla fua terra, e nafcofefi altrove.

Degli undici figliuoli che ella partori ad Arrigo fuo Marito, Roberto fu il mezzano tra i cinque primi e gli altret-20.1. tanti d'appresso : e di quelli e di questi egli era oltre ad ogni comparazione il migliore in quanto alle abilità naturali e ai doni di grazia. Fanciullo di poc'oltre alla prima età fu dato al maggior dei Fratelli per avviarfi con effo alla professione di Mercatante : Ma questi poscia a non molto, itogli in perdizione ogni cofa, il rimandò a fuo Padre: e allora Iddio che avea destinato Roberto a cose di troppo alto affare in servigio della Chiesa, e perciò datogli uno spirito ardente, un ingegno elevato, un animo valorofo, mife pietà di lui in chi potè, e volle ritorlo da ogni baffo mestiere, e dargli il primo inviamento agli studi: e su Giovanni Havvardo Sacerdote Cattolico, e d'interiffina vita, ftato Canonico Regolare, finche Arrigo VIII. sterminati i Religiofi d'ogni Ordine da' loro Monasteri, e divoratene le Softanze, PHayvardo ebbe a non poca ventura a divenir Rettore della Parrocchiale di Stò Patria di Roberto . Or qui. vi avvifatane l'indole degna di miglior fortuna, fel prefe a mantenere, parte egli del fuo, parte del loro i fuoi, e. infegnargli gratuitamente latinità .

#### §. II.

### Il Personio studia, e insegna nell'Università d'Oxford.

Ominciati che il Perfonio, coll'avviamento del buono Havvardo, che gli fludj , non gli fu meflieri gran fatto, nè fatica, nè indutria per il bilognevole a profeguiril: baltandogli per tutto l'efferi egli da fe in quella prina età, e in que 'primi efercizi dato a conofere di capace ingegno, maturo oltre agli anni, e da doverfene g'unmente promettere ottimo riufcimento.

Or tofene il Perfonio nell'Univertità di Oxford, ebbe luogo a studiarvi Dialettica nel Collegio di Santa Maria.: indi fu affunto al Collegio di Baliol, così detto dal fondatore Giovanni Baliol Re di Scozia. Quivi dopo quattro anni di studio, si laureto folenamente Maestro, fotto la presidenza di Edmondo Campiano, allora in dignità di Procuratore: e con ciò, secondo il privilegio de' graduati, ebbe Scuola e Discepoli, o come ivi dicono, pujulli, che sotto i novelli Maestri, novelli anch'essi, cominciano a dirorarafi,

garfi, con pari utilità degli uni e degli altri; poichè e gli Scolari, per la gara che v'è a chi meglio addottrina i fuoi, più diligentemente si formano, e i Maestri, insegnando, imparano ad infegnare, che è magistero d'arte, distinta dal solamente sapere. Di questi il Personio ne contava altrettanti che gli altri, così Rettorici, quattro anni che ne fu ivi Maestro, come poscia Filosofi: e i più d'essi per condizione di nascimento, e di fortuna nobili, e sacoltosi, e per bonta di vita, fenza comparazione i migliori, come poi mostrarono all'ottimo riuscimento in servigio della sede , per cui molti di loro sparsero i lor sudori, e alcuni il sangue. E il tanti averne era fuo merito per lo fapere, per lo ben infegnare, e per lo maturo e moderato procedere : e questo in lui sì per natura, e sì ancora per coscienza: imperciocche quanto alla natura, egli, ficcome nell'aspetto, e nel portamento aveva un certo che di maestoso e venerabile, così ancora lo aveva nel costume e nei modi, atteggiati d' una piuttofto autorevole che rigida gravità. Quanto si è poi alla cofcienza, egli era internamente cattolico, e 'I dava a conoscere ancor di fuori oltre a quanto il potessero fofferire gli avverfarj, cioè dal 1569. in fu, quafi tutta. quell'infelice Accademia . Vero è che egli pure una volta lasciò dall'interesse condursi a recitare la forma del giuramento, che riconosceva giurisdizione spirituale nella Regina : imperciocchè non avrebbe potuto ommetterla e graduarfi Maestro: per la qual cosa i Protestanti il contavano tra gli Apostati della lor Setta; ed egli ebbe in ciò materia fopra che piangere finchè visse .

#### §. III.

#### Perseguitato per invidia, e cacciato da Oxford.

T. L. fovraftar dunque agli altri , e andarfene per fito merito più gloriofo nel maggior feguito degli Scolari , gli cagionò quel che era agevole ad afpettarfi , l'invidita, dei Concorrenti; e il moftrarfi poco men che dichiaratamente Cattolico, e Maefro della Fede Romana ai fuoi pupilli, gli fruttò l'odio dei Proteffanti: e da quelli prefoce congiure occulte, da quelli perfecuzioni manifelte . E vi fi aggiunfe l'effer egli per anzianità Decano del fuo Collegio Ballol, e per ufizio, in debtio, di mantenervi l'offervanza del-

le antiche costituzioni , manomessa da quella dissolutissima. gioventù: Sino a non farfi cofcienza di mangiar carne la Quaresima : ciò che per l'espressa proibizion che ve n'era, ancorchè Protestanti, nol potevano impunemente. Così mentre egli lor non confente, ed essi, malgrado di lui, pure il vogliono, i tanti che erano, e tutti firettamente d'accordo , la vinfero: e nella lor vittoria trionfò colui che glieli avea tutti fospinti contro, cioè, lo Squiro, un di essi, Spirito turbolento, e d'ottimo ingegno fol nelle pessime invenzioni : qual fu quella d'obbligare il Personio a prender la professione di Ministro e Predicante del Calvinismo , e con ciò afficurare il Collegio e il Regno di non allevarsi un nemico in cafa. Egli in udirfi a propor quel mestiere, l'abbomino, nullamen che se il prenderlo ad esercitare, sosse trasformarfi in un Diavolo : imperciocchè , come egli medesimo scrisse di poi ai Consiglieri di Stato, ancorchè nei primi anni dell'età fua giovanile stesse in dubbio, non fapendo a qual Religione appigliarsi, o all'antica e Cattolica. o alla nuova, e come ivi dicono, Riformata: Dopo nondimeno che si diede a cercarne il vero sulle Scritture dei Padri, venendo giù con essi di Secolo in Secolo dalla fondazione della Chiefa, fino a' fuoi tempi, vi trovò sì certa, e con tanta uniformità di spirito, e varietà di ragioni, provata la Fede nostra, che il proporgli ora di farsene. per nfizio impugnatore, gli parve un addimandargli che fi gittaffe ad occhi veggenti nel profondo dell'Inferno. Dunque avendolo gia da non molto avanti, lo Squiro, e gli altri, costretto a rinunziare, con esso il luogo, ancor le ragioni , che avea nel Collegio , con patto di confentirgli il pur rimanervi alcun poco, e poi andarfene come da fe. questo medesimo poco gli tolsero, cacciandonel fuori a mano armata, e con pubblico vitupero e folenne, quanto fu martellare un d'essi la campana, come per fuoco appreso, gridando gli altri in guifa di forfennati al popolo che vi accorfe ; Fuori di quel Collegio il Papista Personio , che vi metteva il fuoco della discordia: fuori il violento, l'intrattabile, lo scostumato: Soprannomi, sotto cui da quella Sinagoga di Scolari fi nafcondeva lla cagion vera della Fede-Cattolica, e dei Precetti della Chiesa Romana, voluti mantenere e difendere : e perciò folo da turbolenti e fediziofa Protestanti cacciato, come se egli, e non esti, fusse il sediziofo, e il turbolento.

# §. IV.

Viene in Italia, e Iddio il chiama a fervirlo nella Compagnia di Gestl.

Sch d'Oxford il Personio: e in fra poco più di due mesi, acconci i suoi domestici affari, passò d'Inghilterra in Fiandra con intendimento di profeguire in Italia i fuoi studi. In tanto avvenutosi in Lovanio nel Padre Guglielmo Good Inglese, quivi notissimo per lo salutevol riparo, che in lui trovavano i pellegrini e gli efuli della fua Nazione, fu da lui tra con ragioni, e con amichevoli prieghi indotto a spendere in benefizio dell'anima sua, fe non più, otto giorni, ritirandofi tutto da fe a fe, e con Dio a meditare la prima parte degli Efercizi spirituali di S. Ignazio ; il che da lui fatto , fe ne trovò all'uscirne, fisso nel cuore un saldo proponimento di prendere altro migliore stato di vita. Vero è che non definitamente lo stato Religiofo, o l'Ecclefiaftico fecolare, ma o l'uno, o l'altro, come poscia ripensandovi, gliene paresse: e se non che da. poco innanzi avea inviato per polizza a Venezia il denaro, con cui mantenersi in Padova, allo studio della Medicina : fi farebbe rimafo in Lovanio ad apprendervi Teologia. Ma Iddio . dalla cui Provvidenza fi muovono i configli , e fi guidano gli andamenti delle cose nostre, le quali a noi, che non ci vegghiamo più avanti, che dove mettiamo un piede e poi l'altro, fembrano cafuali, avea così disposto, per trarlo di cola in Italia, e a Roma: e ve l'ebbe il Settembre dell'anno 1574. , ne' cni ultimi giorni vide aprir da. Gregorio XIII, la Porta Santa al Giubbileo del 75. : il quale cominciato di non molto avanti, egli diè volta e tornossi a Padova fenz'altro degno prò dell'effer venuto a Roma in così fantifimo tempo, che d'aver faziata la curiofità intorno alle antiche memorie, di cui Roma è un bel Teatro alla vaghezza dei forestieri. Ma non fu dimorato lunga stagione in Padova, che tocco da miglior cofcienza, e rifattofi col pensiero fopra quella sua sì poco pia, e cristiana trascuratezza, e compungendosene a gran dolore, tanto ogni di più vi crebbe, che a fcemarlofi e quietare, punto non gli giovò nè il divertir la mente agli studi, nè il durarla più mesi in contrasto col suo medesimo cuore, anzi con Dio: onde-

alla

alla fine se gli diè vinto, sentenziandosi egli stesso a pagar quella colpa col rivenire alla santa Città tutto a maniera, di penitente, e quivi determinando il dubbiosamente propo-

sto in Lovanio, rendersi Religioso.

Fince dunque novelle, onde ricoprire a' Compagni l'intendimento di quel fuo inafpettato viaggio, venne con essi a Venezia, indi solo, a Ferrara: dove messosi tuto, eper la stagione che correa stranamente calda, fulla sine di l'aggio, pur nulla ostante, la vinse, e a piedi, come avea cominciato, prosegui sino a presentarsi a Dio in Roma: e Iddio ne 'l' ripago, assiscurandolo internamente dell'essersito volere che eggii entrafse a fervirlo nella Compagnia di Gesù: e sugli appresso in ajuto a conseguirne la grazia il di quarto di Luglio del medessimo ano 1575.

## V.

### Compagni aggiuntisi in Roma al Padre Personio. Lor viaggio verso l'Inghilterra.

Atto Sacerdote il P. Roberto Personio, andò alla nostra Casa della Penitenzieria, dove sece un grande siudio di Controversie, e molto si affaticò per la fondazione in Roma del Collegio Anglicano, sinchè per ordine del Sommo Pontefice, e del Preposito Generale si u mandato in Inghilterra in ufizio di Superiore col P. Edmondo Campiano, e

col Fratello Ridolfo Emerson Coadjutor temporale.

Nell'anno dunque 1780. prefentaronfi tutti e tre a' piedi del SS. Padre Gregorio XIII. che caramente gli benedifie Pofcia udirono in Cafa i falutevoli configli, che a bene e utilmente condurre in fervigio della Fede, e prò fipirituale dell'Anime quella grande opera intraprefa, diede loro il prudentifimo Generale Everardo Mercuriano: ma più di null'alto, uno firetto comandamento, di mai, non che tramichiarfi in nulla, che per quantunque fi voglia da lungi, fenta alcuna cofa dell'intereffe politico negli affari dell'inghilterra, tutta al continuo in gelofie di Stato: ma nè effi ragionarne, nè farfi ad udir veruno che ne ragioni. È che tal divieto fi doveffe firettamente offervare, lo protefb fotto fede giurata il P. Perfonio a' Configlieri e Magiftrati del Regno, ful primo mettere il piede nell'Inghilterra.

Adu-

vij

Adunatifi dunque îi 18. d'Aprile îi Perfonio în ufizio di Superiore, il Campiano, e Ridolfo Emerfon, tutti e tre del-la Compagnia di Gesh, con nove altri Inglefi fecolari, s'av-k'armon al lor felice viaggio: Furono accompagnati fuori di Roma da quanti altri erano în Roma Inglefi: così giunti a. Ponte Molle, al divideri quelli che andavano, e quefli che rimanevano, ebbevi quante moftre può dar di fe îi piñ fineero e cordiale fipirito della crifitiana carità; feambievoli abbracciamenti e fanti baci, e dirotte laggime, e raccomandarfia a Dio, e i rimafi invidiar la forte a quelli che andavano, e quelli conolare i defderj di quefti colla speranza di do-

verli l'un presso all'altro seguire.

Giocondiffimo fu il loro viaggiare, ancorche tutto a piedi ; imperciocchè il Perfonio avea ripartiti alle perfone gli ufizi, e le ore alle opere, con tanta varietà e discretezza, che mai non ne divenissero o stanchi nel corpo, o annojati per rincrescimento nell'animo. In Bologna, e in Milano, i due Arcivescovi, e Cardinali Gabbriel Palleotto, e Carlo Borromeo, a' quali prefentarono lettere del Padre Agazzari Rettore del Collegio Inglese, gli accolsero con quella carità, che degno era usarsi da così santi Prelati, a così meritevoli Pellegrini . Il Borromeo gli volle feco otto giorni , non tanto per riftorare effi nel corpo, quanto per confolar fe nello fpirito. Tutto il fuo difcorrere con effi, era in cofe d'Inghilterra: il fervor dei Cattolici, le persecuzioni degli avverfari, il zelo delle anime, le prigionie, i tormenti, i martiri . Finalmente all'accomiatarli , vedutili tutti e dodici ginocchioni ai fuoi piedi , pregarlo di benedirli , caramente il fece, implorò loro dal Cielo un felice riuscimento a così ardua impresa, e con parole infocate di quel suo zelo Apostolico, ancora ve li confortò. Indi al Rettore Agazzari conreplicate lettere offerse il suo Palagio sempre nell'avvenire aperto a quanti altri de' fuoi Inglesi passerebbono per Milano.

Profeguirono il lor viaggio con proponimento di metterfi per Lione in Francia; ma poiché giunti ad Agabela di la dai monti, che li portarono fuor dell'Italia, ebber quivi contezza del perigliofo andar che quello farebbe, a cagion de' villani dei Delfinato, che in tumulto, e in frotte fiavano fotto l'armi contro a' Nobili del paese, consigliaronsi a torsi giù del diritto cammino, e piegare a Ginevera, ed in paflando per quella Sinagoga di Satana, il Personio disputò con Teodoro Beza, e con più Calvinsiti Ingles, e gli consuse.

# €. VI.

Il Padre Personio entra nell'Inghilterra in abito da Capitano.

Er attraverso l'una e l'altra Borgogna, viaggiarono prosperamente fino alla seconda Festa di Pentecoste; quando otto d'essi, per lo medesimo non so quale accidente . caddero infermi : e nientedimeno strascinandosi a più scarse giornate, giunsero l'ultimo giorno di Maggio a Rems, dove vi trovarono ritornato fin da tre mesi addietro da Roma il Dottor Guglielmo Alano Inglese, Fondatore del Seminario di Donvay, poscia di Rems (e che poi nell'anno 1587, per dimanda fatta dal Personio a Filippo II. Re Cattolico, su con fomma lode del Pontefice Sifto V. promoffo all'onor della. fagra Porpora.) Or qui furono un deliziofo spettacolo le accoglienze, e da lui, e da tutta feco la fanta gioventù di quel fuo Seminario fatte a questi Apostolici Pellegrini, cui uscirono lungo tratto di via a scontrare e ricevere con teneriffimi abbracciamenti : nè confentirono loro l'andarfene , prima di ristorar se alquanti giorni, e consolar della loro prefenza e cari ragionamenti quel luogo.

A di 6. di Giugno si partirono i Padri Personio e Campiano col Fratello Emerson, accompagnati da mille ben augurate benedizioni, e poscia dai digiuni, dalle preghiere, e dai Sagrifiaj, che per essi continuarono per gran tempo ad osfirire, l'Alano e 'I suo Seminario. Dopo alquatto, vennero lor dietro due altri, ma per diverso cammino da metters si Normandia, e di la tragistrar si nell'ughilterra e così d'altre piccole comitive, in cui si partirono, aggiuntisi loro alcuni del Seminario di Rems, provvedutamente al non dar quella gran vitta di se, che farebbon tanti insseme oltre al gran rischio di cader tutti a una medessma rete presi nel lor primo giugere all'Inghilterra.

La via del Personio co' suoi due Compagni su a S. Omer cardia, tra la quale e il Dover, che gli sta dirimpetto nell'Inghilterra, corre il canale, ivi stretto a meno di trenta miglia di Mare. Or quivi in S. Omer, i Padri di quel piccolo Collegio che v'era, risaputo l'intendimento del Personio ed del Campiano, e per la contezza che aveano delle cose dell' la

Inghilterra lor vicinissima, tocchi da ragionevol timore, che andrebbono a perder se, non a guadagnare altrui, dissero ad ambidue quanto la carità e la prudenza loro dettava, per distornarli da quel periglioso passaggio. La fama della loro venuta effer precorfa a mettere la Regina in gelofia, e i fuoi Configlieri in sospetto d'altro che di solamente attendere agli affari della Religione e al bene delle Anime. Al trovarsi sorprefi, în qualunque Porto approdaffero, altro non bifognare che l'approdarvi : tante e sì esquisite vi si usavano le diligenze nel riconoscere de paffageri : e di lor due singolarmente sapersi nome e cognome : e dove li si cambiassero . aversi i ritratti dal naturale, co' quali messi a riscontro, e raffigurati , a niente varrebbe loro il trasfigurarfi nel rimanente dell'abito. Perciò il meno che a ben fare far fi potefse, essere, addormentare la vigilanza degli Ufiziali e i mille occhi delle Spie, differendo il passaggio ad alcun ragionevole tempo più oltre ; imperciocchè non v'è follecitudine che non si fianchi coll'adoperarsi continuo in vano, e dal noncomparire in niun Porto gli aspettati ogni di in ciascuno. crederanno il timore averli fatto dar volta indietro : e così potranno entrar ficuri da chi non crede che fiano per entrarvi : altrimenti a che prò dell'Inghilterra il non far quivi altro, che entrarvi, paffar dal Porto alla Carcere, e dalla. Carcere alle Forche? Così eglino .

Or il caritatevol configlio de Padri di S. Omer, non parven è al Perfonio, nè al Campiano da fipregiarfi in tutto, e per altre cagioni non in tutto da feguitarfi : e ciò perchè col differire dell'andata, troppo fi mancherebbe all'afpettazione de' Cattolici, e al defiderio de' Sacerdoti dell'Inghilterra, e darebbe loro un mai figgio d'irragionevole timidità, anzi che di ragionevol timore. A un partito dunque di mezzo fi attennero; e fin avventurarfi uno di effi al paffaggio; l'altro foprafila a S. Omer, e ivi attenda fino a venirgi muova, o di lui prefo, e rimangafi; o di lui campato, e il feguiti, con quegli opportuni configli che a bene feorgerlo , gl'in-

vierà .

Ragion vuole che al Perfonio, e fiqueriore, e più deftro, e più franco toccaffe a fare al Campiano la ftrada . Recoffi egli dunque in abito da Capitano, ottinamente al fuo doffo, così ne avea la perfona e 'l fembiante, e volendolo, ancor al i portamento: e v'aggiunfe l'inforarfi di gale, alla maniera degli altri, quel tutto che bifognava a parer dipinto 75.1. un

un Soldato: talchè il Campiano, veggendolo, credette (quel che fu vero ) la fagacità de' guardiani Inglesi, di quantunque fottil veduta, doverne rimanere abbagliata e delufa: cos) niun mai fi farebbe a fospettare, che sotto una sì diverfa apparenza d'uomo fi nascondesse un Gesuita. Ma ne avvenne ancor più di quanto il Campiano ne indovinaffe. Ito il Personio a Calais, e quinci tragittatosi a Dover nel dì 16. di Giugno, presentossi al Governatore del luogo, non a dargli conto di fe, come fosse o nuovo, o si mal noto, che a riconofcerlo bifognaffe dirli chi era: ma a pregarlo di comandare ai fuoi uomini, che in fopravvenire a quel Porto, ciò che farebbe da qui a due, o tre giorni, un Patrizio Mercante Irlandese (era questi il Padre Edmondo Campiano) lo spacciassero di presente, poichè il tosto averlo in Londra, era di necessità ai suoi affari. Nè più disse egli; nè l'altro il dimandò di nulla, che a lui si appartenesse: onde egli dato volta al Porto, dove continuo v'ha legni paffaggeri alla vela per Calais, scriffe al Campiano : Muova sicuramente; folleciti, e venga: Egli l'attenderà a braccia aperte in Londra, dove s' invia a preparargli ricovero, e albergo. Entrato in Londra il Perfonio, fe n'andò dirittamente alla carcere, ove già da alquanti anni era inchiufo Tommafo Pondo, valorofo Confesfore di Cristo, e allora Novizio della... Compagnia di Gesù.

# §. VII.

Il P. Personio dichiara ai Sacerdoti Inglesi l'intenzione della Compagnia in quel Regno. Pericoli d'esser preso, e come campatone.

On è agevole a immaginarfi la maraviglia e il giubi. lo, da cui fu prefo lo fiprito di Tommafo Pondo al vedere improvvilamente il P. Perfonio, che gli fi prefentò innanzi: ma non potè goderne altro che un brevifimo tempo, convenedo provvedergli, c fipacciarfene prima che altri fi avvedeffe di lui. Perciò dopo gli feambievoli faluti, il Pondo raccomandò il Perfonio ad un Nobil giovane, e da ficuramente fidarglifi, per nome Giorgio Gilberti: nè di lui più fedele, nè a cui il Perfonio foffe per riufcir più caro, potea feeglierfi d'infra quanti Cattolici erano in Londra. Or nel di appunto che Giorgio Gilberti ebbe in Londra e in ca-

fa il P. Perfonio, erafi convenuto di ftipulare con folenai carte la fpodializa, che figliuolo unico ricchifimo, e nobile era ful celebrare con una donzella altrettanto fua pari: ma colla venuta del Padre, non folamente gli ufel della memoria, ma gil fuggl via dal cuore per non mai più tornarvi ogni penitro di Nozze, e di Spofa, e v'entrò in luogo d'efio un si diverfo amore, come l'obbligarfi a Dio con voto di Cafittà in perpetuo, rifoluto di fpendere tutto il fuo ricco patrimonio, e il fiuo fangue ancora in vantaggio di quel-

la fanta Missione.

Condotto il Perfonio dal Gilberti a un' adunanza di nobile gioventù, dopo averla di fanti documenti pasciuta, se n'andò a una certa ritirata parte dell'Isola a trovare Arrigo Norton infigne Cattolico, che a mani giunte aspettavalo. Quivi riconciliò colla Chiefa una fcelta mano di giovani, e confortò colla Divina parola, e coi Sagramenti quanti erano ivi Cattolici. Ritornò presto a Londra, dove, secondo l'appuntamento, trovò arrivato già il Campiano, e trovollo con tanti Cattolici intorno, che ben s'avvide che una. tanta frequenza non potrebbe mai paffare con tanta fegretezza, che le fpie non venissero a discoprirla, e scopertala, a non dare il Campiano in bocca del Lupo . Perciò , chiamatofi il Padre, gli ricordò lui effere cola venuto, non a cercarvi la morte, che pur troppo, eziandio fuggendola, la troverebbe, ma a dar la vita alle tante anime, che fenza l' ajuto del fuo spirito perirebbono: adunque, dover egli spendere la fua vita, non come cofa in tutto fua, liberalmente, ma con mifura distribuita all'altrui bene e falute, sicchè duri a lungo, e vaglia a tanti, che ne abbifognano in tutto il Regno: foggiunse parergli debito di coscienza, il comandargli e pregarlo, che si allontani da Londra.

Ma prima che il Campiano s'allontanasse da Londra, parve necessira oi Personio d'intimare un' Astemblea di Saccrdoti Cattolici in una solitaria Chiesa della Madonna sulla contrariva del Tamigi: e in questa notissicò Joro la causta della Missione in quel Regno: e sotto fede giurata, certificolli, nòaltra commessione avere, nè altra intenzione, che quella medefima che anche esti avevano, del servigio di Dio, della salate dell'anime, del sostenza se dell'anime, con sulla sinatico sino effere, dilataria, disfenderla, con que' foli mezzi che sono propri del Sacerdote. E quanto ai negozi di Stato, lessi il severo divieto, che in partendosi da Roma, avezachi, mostrando loro il divieto del Generale. Mentre erano così tutti intenti a bene ordinar tra se le cose attenentifi al Divino servigio nel ristoramento di quella Chiefa, i Padri, e quel piccolo Concilio di Sacerdoti, e di se non si davano alcun pensiero; ben grande sel dava di loro nel medefimo tempo il Demonio, per l'antiveder che faceva il male che era per avvenirgliene : nè poteva egli ripararvi, altrimenti meglio, che se tutta insieme desse in potere a' Ministri della Regina quell'adunanza di Sacerdoti: il che, se gli veniva fatto, per i tanti, e si valorosi Operaj che quivi erano, e tutti si prenderebbono a una medesima rete, sarebbe la maggiore, e la miglior preda che mai, cacciando, avessero : e veniva lor fatto : se Iddio , tanto inpensiero de' suoi, com'essi l'eran di lui, non trasviava in altra parte quegl'infidiatori, che ne venivano in traccia. Tra' Sacerdoti invitati ad intervenire all'affemblea degli altri ebbevi Roberto Johnson , di famiglia onorevole , allievo gia del Seminario di Douvay: E veniva egli in abito divifato, da non riconoscerlo Sacerdote: ma scontratosi con un' Apostata detto lo Sled, fatto Spia del criminale, e traditor dei Cattolici, fu ravvisato all'aria, e alle fattezze. Lo Sled andò subito in corsa ad un' Ufiziale; e questi arrestò il Johnfon, che stava in riva al Tamigi per traghettarsi al luogo dell'adunanza. Fatto dunque prigione, mentre era condotto alla carcere, ebbevi chi passò il fiume, e corse ad avvisare il Personio , e tutti quei Sacerdoti , acciocche non frametteffero indugio al camparfi via di colà, prima che gli forprenda lo Sted, che al venirne in cerca, mostrava saper di loro, e ne avea colto il Johnson. Così tutti ne uscirono, e dileguaronfi, chi quà, chi là; fenza lasciarsi dietro orma da sintracciarli .



# §. VIII.

Terribile Editto della Regina. Il Perfonio affretta tanto a fe, quanto al Campiano l'uscire di Londra.

Bbe ancora il Personio a' fianchi un nuovo e benacuto stimolo ad affrettare tanto a se, quanto al Camd piano l'uscire di Londra. Ciò su un terribile Editto che nel medefimo anno 1580., in cui esso P. Roberto Personio era per appunto venuto da Roma in Inghilterra , la Regina Elifabetta mandò a promulgare il di 15. Luglio. Quivi ella, dopo un grande rammaricarsi del passar che facevano oltre mare in troppo gran moltitudine la gioventù del suo Regno, a ricoverarsi ne' Seminari istituiti, o mantenuti (diceva) dal Vescovo di Roma, ne' quali, oltre all' infettarfi di rea e falfa dottrina, divenivano macchinatori, o ministri di ribellioni in perdizion della Patria, e turbamento della pubblica pace, feveramente comanda. Chiunque ha figliuoli, pupilli, parenti fuori del Regno, di qui al decimo giorno abbiali denunziati per nome ai Vescovi, e gli richiami, ficchè infra lo spazio di quattro mesi, al medesimo Vescovo gli presenti. Che se richiamati non tornano, non si trasmetta loro, nè per altrui mano si procacci che abbiano pure un danaro, un che che sia, onde vivere, e sostentarsi: ne Mercatante, Banchiere, o Cambiatore presti in ciò l'opera sua a veruno : pena l'indegnazione della Maestà sua , e que' rigori di punimento, che parranno da usarsi in emenda de' trasgressori . Così detto, e sentenziato dei giovani, fi scaglia contro alla Compagnia di Gesù. Aver sua Maestà rifaputo, che de' fuoi fuorufciti del Regno, ve ne ha certi che si chiamano Gesuiti : e un così Santo Nome l'han preso con avvedimento a fare - che fotto effo non apparifcan le frodi, con cui per lor mestiere aggirano i semplici. E che di costoro ne sono già traforati alcuni, ed hauno messo piede in quel Regno, per commessione del Papa, e de' suoi Delegati, non folo a corrompere nella Religione gli ottimi e amantiffimi fudditi della Maestà sua, ma anche a sottrarneli dall'ubbidienza in quanto essi potranno ; e attizzarli a follevarsi e sar popolo e tumulto, onde turbare la tranquillità, che da tanti anni si gode nell'Inghilterra, per la Dio

mercè, e dell'ottimo governo di fua Maestà. Perciò ad ovaviare il danno, che da sì nefandi Ministri, e pericolosi strumenti può ragionevolmente aspettars, comandati che chiuaque da ricetto, o albergo a' Gesiuti, a' Seminaristi, a' Saccerdoti, che celebran Messa, o a qualunque altra maniera di vagabondi, e perciò sospetti di tal fatta gente, gli diaprigioni, o in comunque altro modo ne fappia, gli riveli al pubblico Magistrato; il quale fattone inquiszione, causa, e processo, gli punirà come è degno. Altrimenti chi nongli consegna al braccio della giustizia, chi non gli manifesta, si avranno in conto di compici, e savoreggiatori di chizosi e ribelli, e come anchessi sediziosi e ribelli, gegiaceranno alle pene già cossituite dal Regno, o da siu Maestà decretate. Così parlava il Bando.

Or full'imbrunire d'un degli ultimi giorni di Luglio, il Perfonio e 7 Campiano fe u'ufcirono di Londra, per poi dividersi a faticare nelle Provincie di colà intorno; conaver prima consegnato due Scritture da prefentari ai Magnifratti di Londra, nelle quali tanto il Perfonio nell'una, quanto il Campiano nell'altra, faccano una solenne dichiarazione della fede loro Cattolica; e si giuttificavano contro ciòche si diceva di loro nel terribile Editto della Regina, cioè, che fossero uomini del Papa tragistati in quell'islo a mettervi sedizione, e divisione nel popolo, e sottrarre i Sudditi dall'ubbidienza di Elisbetta.

6 7

# §. IX.

Circospezione usata dal P. Personio in ajutare i Cattolici.

La persecuzione orribilmente
inasprita.

I L promulgarfi del terribile Editto fervì a pubblicare pet tutto il Regno, e far fapere ad ogunno quel che pochi fapevano effervi Gefuiti nell'Inghilterra; e con cio stimolare i Cattolici a metterfi per tutto in cerca di loro, tato desiderofamente aspettati per ajutarsene in benefizio dell'anima. Noi qui (serive da Londra il Personio ai 17. Normbre 1530.) non ossante il pubblico esserpi delle di commune de la cacosti, ne conversi, o communue si vogita, tatti, e se l'intenda con noi, somo avvidissimamente desiderati, e dovunque andiamo, siamo accolti con incredibile alie.

legrezza: e molti fon quelli, che da lontanissimo vengono a.o. cercar di noi, per conferire de' fatti delle anime loro, e deporre nelle nostre mani le loro coscienze: e ci offeriscono ciò

che fono, ciò che possono, e ciò che banno.

Or la Regina, faputo che il Personio, uscito di Londra, se n'andava animando per varie Provincie i Cattolici , alzò . un nuovo Tribunale in ogni Provincia per arrestar lui, equanti altri Gesuiti vi si trovassero : onde ogni angolo era riojeno di fagacissime spie: per ingannar le quali il P. Perfonio usava ogni circospezione, ogni arte. Ciò era cambiar fovente abito, prender or un nome, or un altro, mai non dar posta ferma di se. Così le spie si trovavan deluse, cercando alla foggia, e al color del vestito i contrassegni, che ebbero ieri, e non fi rifcontravano con que' d'oggi, cheeran diversi : o dimandando del tale, che non era più desfo al nome : o correndo a un luogo dove entrato la fera il Personio, ancor non si era levato il Sole, e già egli ne stava fuori. e qualche miglio da Jungi. Perfecuzione più orrenda di questa non vide mai l'Inghilterra, da che abbracciò la fede di Cristo. Odasi ciò che ne scrive in poche righe il Padre Personio istesso : Bolle e infuria (scrive egli di colà in più lettere fue del 1580., e dell' 81.) per tutto il Reono contro a' Cattolici la perfecuzione ora più che mai sia stata da che PInghilterra è Cristiana. Sono strascinati alle earceri Nobili, e ignobili d'ogni età, d'ogni sesso : e per fine i fanciulli vi si tirano incatenati . Confiscano i lor beni , ne consentono che loro entrino in carcere , ne amici per conforto, ne limofine per sovvenimento; anzi ne pure un raggio di Sole, un po di luce viva per confolarfene : ne altro fi ode. da' Ministri e Predicanti in Pergamo , che chiamarli traditori . e ribelli . Il castello di Londra , prigione riserbata a.a grandissimi malfattori , assassini , sediziosi , felloni , rei di lesa Maesta; ora è pieno di Sacerdoti, e d'ogni altra maniera Cattolici. Nelle altre Provincie le tante carceri vecchie che vi erano , non fono bastanti a capirvi dentro la gran calca di quelli, che ricufano di comunicare nelle cofe Sagre coi Protestanti : perciò è stato mestieri aprirne e fabbricarne altre nuove. Fin qui il Personio, il quale vide nello spazio di un anno accresciuta la Chiesa Anglicana Cattolica di diecimila e più d'Eretici convertiti, e tra questi, molti Baroni. molti Cavalieri dello Spron d'oro, molti dottissimi uomini, e fin molte Dame dell'istessa Regina .

# §. X.

Frutto operato dal Personio nell'Inghilterra, e utilità de' suoi consigli.

Ra necessario all'Inghilterra il fervore del Personio. ma nulla men che il suo servore era ivi neceffaria la direzion de' fuoi configli , a cagion delle tante perplethtà e gravistimi dubbj di coscienza, tuttora nascenti dall' andar che ivi facevano le cose della Religione in quel difordine, a cui le avea recate l'arbitrio de' Protestanti. Perciò egli non potè non si dar vinto a' prieghi de' Cattolici . che per il meglio del pubblico il giudicavano necessario in Londra, non ostante il gran rischio, a cui esponea la fua vita, per la fquifitiffima diligenza, e fagacità delle Spie, che per tutto ne andavano in traccia. E non era che il nonmostrarsi, se non molto guardingamente in pubblico, susse bastevole a camparlo, mentre i tanti che venivano in cerca di lui, ne mettevan la casa, e poco men che la persona in pubblico. Quel nobil giovane Giorgio Gilberti, che fin dal primo entrar del Perfonio in Inghilterra gli fu compagno inseparabile ne' viaggi , provveditor nei bisogni , e testimonio delle fatiche, contava a' giovani del Seminario di Rems maraviglie, diceva egli, degl'innumerabili Cattolici d'ogni alta e baffa condizione, che d'ogni parte venivano a richiederlo di configlio nei loro affari dell'anima: e ancorchè pur v'avesse a gran numero Sa cerdoti, per ogni conto di virtù e di lettere infigni, non per ciò fapevano acquetarfi, e ripofare i loro cuori, e le loro cofcienze in altre mani che del P. Personio . La quale non si può dire che a lui non fosse una continua fatica, ma di troppa più consolazione che noja : imperciocche il fuo decidere e configliare era più bisognevole a moderare gli eccessi del non necessario fervore, e tranquillare le coscienze esposte a rifentirfi ad ogni menomo che, e condannarfi ove non erano in colpa, che a ristringerle troppo larghe, o rimetterle in ispirito rilafciate . E il tanto e tanto util fare che questo cra, l'indusse in gran parte a chiedere in soccorso al Generale. Mercuriano cinque nuovi Operai, de'quali i tre foffero Inglefi , e nominavali : degli altri due l'uno Spagnuolo , l'altro Italiano : tutti dalla paterna provvidenza del Santissimo

Pa-

Padre Gregorio XIII. forniti di quelle Spirituali facoltà, che fi richieggono a' bifogni d'un Regno, dove l'aver ricorfo alla Santa Sede di Roma era delitto di lefa Maestà in primo capo.

Altrettanto valeva il Perfonio a rimettere fulla diritta. via della Fede Cattolica i trasviatine o dalla dissoluzion dei costumi, ch'è la più universal cagione dell'Eresia, o dall' ingannevol dottrina de' Predicanti . E per congettura del quanto felicemente si adoperasse in accrescimento di quella Chiefa, daronne la bella prefa, che gli venne fatta nel fuo primo mettere il piè fuor di Londra, avviandosi alle provincie di colà intorno. Ciò fu il trar d'errore una Dama d'onore della Regina Elifabetta: donna di fottile intendimento, ma ardito oltre a quanto le stesse bene per l'anima: imperciocchè fattafi tutta da se Teologhessa e Maestra, sentenziava in materia di Religione, e contra cui che fi volesse. sostenea come vero, l'Inferno non esser altro che il tormento della rea coscienza. Le caverne sotterra, il fuoco, il gelo, le tenebre esteriori, i Demonj carnefici, e l'altre pene de' condannati effere fantafie da Poeti, e spauracchi da semplici. Dunque la riunione dei corpi coll'anima innanzi al giudizio finale non aver cagione da credersi : imperciocchè a che far de' corpi, dove tutta la pena è dell'anima, nel rimordimento e nello strazio della rea coscienza? Così ella, e v'era dentro sì falda, che al dir di lei, forza d'umano ingegno non la crollerebbe. Ma a Dio non piacque che fol di là dove non è ammenda agli errori, ne fapeffe il vero per prova: volle che l'intendesse qui per ragione, e il credesse per fede . Indotta dunque a' prieghi d'un suo Fratello già Cattolico, a udire almen fopra questo articolo quel che saprebbe dirlene il P. Personio, il fatto di ragionarne prò e contra, andò per modo, che convinta e chiarita dell'error fuo, entrò in fospetto di quant'altro credeva diversamente dalla Fede Cattolica : e non finì il dimandarne l'udirne, che ella finì d'effer Protestante. Poco appresso portata e dal fuo cuor generofo, e molto più dallo spirito di Dio a più alti defideri di vita, non folamente migliore, ma l'ottima d'infra quante aspirano alla persezione dell'anima, quanto prima le ne cadde buon punto, abbandonò la Corte, la Patria, l'Inghilterra, e tragittatafi in Francia, ivi si confagrò a Dio in abito, e professione Religiosa.

# S. XI.

Il P. Personio dimostra in un Libro non potere lecitamente un Cattolico intervenire alle cose Sagre de' Protestanti nelle lor Chiese.

Ove in difefa della Religione e de' Cattolici , nonarrivava del Personio la lingua, arrivava la penna. Effendofi l'anno 1562, dalla nobiltà Cattolica d'Inghilterra proposto al Sagrosanto Concilio di Trento il dubbio, Se a' Cattolici dell'Ingbilterra sia lecito, o no, intervenire alle cofe Sagre de' Protestanti nelle lor Chiefe, chiedendone lo scioglimento da Padri , o tutti , o quanti , e quali a lui parrà convenirsi e bastare : ed essendosi dato a discutere a dieci di que' Padri , e Teologi di fomma autorità , questi più volte adunatisi a dibattere prò e contra, la queflione, fi convennero al definire, niuno discordante, A' Cattolici dell'Inobilterra non effer lecito intervenire alle cofe Sagre de' Protestanti nelle lor Chiefe : e tal risposta fe ne inviò colà con appresso allegate alquante delle più forti ragioni . (Uniforme poi a questa risposta de' Padri del Concilio. fu la definizione, che diede il Sommo Pontefice Paolo V. a 22. di Settembre del 1606. con un fuo Breve Apostolico. che inviò a' Cattolici d'Inghilterra .) E pure non offante la fomma autorità e le forti ragioni di quei dieci Padri . v'ebbe, da che il Personio era a Londra, un certo Landallo Dottore Inglese, che rinfrescando questa Controversia, diede alle Stampe un Trattato in prova del poterfi lecitamente intervenire alle Chiefe, e funzioni de' Calvinisti . Il Padre Perfonio spedì subito dietro al male il rimedio: compose un Libro , e confutò quel novello Trattato . Corfe il libro per tutto il Regno, e al gran prò che dal leggerlo ne provenne, pare, che scrivendolo il Personio, Iddio nella mano di lui avesse il suo dito . Quindi si rinnovarono da' Magistrati le perquifizioni contro de' Gefuiti , ed in particolare contro il Personio ed il Campiano, il quale avea scritto ancor esso un altro infigne libro, detto delle X. Ragioni .



# §. XII.

Il P. Personio campa da diversi pericoli d'esser preso.

Vvenne, che il Campiano, tradito da un Apostata. fu fatto con gran trionfo dell' Erefia Protestante. prigione: ma alla fua letizia mancava il maggior compimento, che era d'avere in mano il capo di quella Missione, che era il Personio. Contro di lui vegliavano gli occhi di mille Spie : ma più vegliava la divina Provvidenza per liberarlo dalle infidie, che gli tramavano gli empi. Il Perfonio medefimo recava a miracolo il vederfi tante volte in evidente pericolo d'effer preso dalla Giustizia, e sempre. uscirle di mano. Dove una volta si credè sicuro l'indugiarsi due di nel medefimo luogo, nel pieno della feconda notte ebbe addoffo i Ministri del criminale a forprenderlo, se egli, desto alle prime voci, non correva a seppellirsi nel fieno sopra un tavolato che era in corpo alla cafa . Ben fi credettero prenderlo una volta a man falva nella Libreria d'un-Dottore Cattolico, dove gli era bisogno di trattenersi a lungo: ma dimoratovi a gran pena un pochissimo, tale il prese uno Spirito, e come istinto indovino di mal presente, che non fu potuto ritenere, per quantunque caramente il pregaffe l'amico : onde, fenza faperne l'istesso distintamente il perchè, volle tosto andarsene : e in quanto ripassò il Tamigi, che ivi accosto correva, sopraggiunsero i famigli della Giustizia, una gran frotta in arme, a cercar di lui, anzi a condurlofi, ben certificati che v'era. Di più fensibile maraviglia fu l'avvenimento dell'andar che fece egli stesso a in- . vestire i Ministri pubblici, che l'attendevano in agguato dentro il pubblico albergo del Lion Roffo. Inviato colà il Perfonio da Eduardo Rifthon Sacerdote Cattolico, a difcorrere con un suo Fratello, e con più altri forestieri nobili di Lancaster, mezzo tra Scismatici, e Protestanti, andovvi che già era notte : e ancorchè statovi di poc'anzi col medesimo Sacerdote, ben ne fapeffe il dove, i contraffegni, e 'l nome, ora in giungervi, gli si stravolsero i fantasmi nell'immaginazione, per modo che avendo innanzi agli occhi la cafa., e in capo la memoria fresca di lei , non la ravvisò dessa a niun fegno : e fattofi dentro a domandare a famigli dell' ofteria della lor medefima infegna, ne fcambiò il nome, fenza nulla avvedersene: e ciò ben tre volte, che tante aggiratofi per colà intorno, rivenne a quel medefimo albergo, e a farvi le medefime addimande : ne mai gli cadde in penfiero di fospingere colla mano l'uscio d'una camera presso alla porta, nulla più che focchiufo; e in aprendolo, erafinita per lui ; imperciocchè quivi entro stavano appiattati gli uomini d'un Ufizial di Giustizia . Così disperatosi di trovare quel che avea innanzi, e nol fapeva, andò a paffar quella notte nella cafa d'un Cavaliere Cattolico non granfatto lontana. La mattina del dì seguente, d'altro non si discorreva nel popolo, che del Personio come preso quella. notte, e'l descrivevano alle fattezze, alla persona, al colore, e foggia dell'abito, tutto desso al vero; e ciò per lo divulgarfi de' fedeli indizj , che dalla Spia ne aveano gl'infidiatori : i quali veramente attefelo indarno fin'oltre alla. mezza notte, impazienti di più aspettare, sbucarono dall'agguato , e si conduster prigioni sette di quei Gentiluomini , e il Sacerdote Rifthon.

#### §. XIII.

Il P. Perfonio passa dall'Ingbilterra in Francia. Sue Opere fruttuose.

En vedeva dunque il Personio che in Inghilterra lo star celato agli occhi di tante sagacistime Spie, eraumanamente impossibile : volentieri da un lato allettavalo la gloria del martirio, ma dall'altro confiderava che il ben comune della Religione in quel Regno, l'obbligava a cautelarsi; onde risolvè di portarsi in Francia, e di là invigilare al bene dell'Inghilterra. Si applicò per tanto in Francia a fondare un Seminario per educazione de' giovanetti Cattolici tratti fuori dell'Inghilterra, e fondollo in Eu Città di Normandia . Al corpo di questo Seminario aggiunse una Stamperia, avendo confiderato, che a deprimere l'arroganza de' Predicanti, non c'era mezzo più efficace, che il confutare in libri stampati, gli errori loro: come anco per tener faldi i Cattolici giovava affai lo spargere dei libri divoti . Solamente il libro , che egli stampò , intitolato Guida degli uomini alla loro eterna falute , recò tal frutto nelle anime, che folo per questo libro, quando il Personio non avesse. fatto altro bene, merita il nome di Apostolo dell'Inghiterra. Or

Or non è agevole a credersi il grande abbassar che sece l'orgoglio, e la baldanza de' Predicanti, poichè alla prova de' fatti s'avvidero , efferst fuori dell'Inghilterra apprestato un luogo (che poscia moltiplicò in più altri) dove stampare Opere nella lor lingua, che tutte sarebbono a difesa, mantenimento, e dilatazione della Pede Cattolica; giacchè prù non avverrebbe, che, come dianzi, potesfero pubblicare impunitamente, ora libri, ora fogli volanti, pieniffini di menzogne, d'incarichi, di contumelie contra a' Cattolici, oltre alle bestemmie, e all'empie besse in derision della Fede: senza poter i Missionari risponder loro, ne altrettanto, nè nulla; a cagion degli Editti, che fotto pena eziandio delle forche, vietavano lo Stampare furtivamente qualche si fosse Scrittura favorevole a' Papisti. Ora dunque i Cattolici potrebbono dir lor ragione, e non che l'Inghilterra, ma tutto il Mondo, dovunque i lor libri capiteranno, potralla udire : e gli afpri trattamenti fatti nelle prigioni, maffimamente a' Sacerdoti, e gl'inauditi martori, e le false testimonianze, e i non retti giudizi, che i ministri de' Tribunali tanto fi studiavano di tener celati fino alla Regina, ora fi svelerebbono agli occhi d'ogni uomo ; e non farà chenon lo rifappia alla fine anch'ella : e fu vero : e giovò a tanto, che la Regina inorridì alla rea fama, in cui si vide messa, non diciam per suo merito, ma per colpa de' suoi : e v'è chi a questo, più che a null'altro, attribuisce la vita di ben cinquanta Sacerdoti, che ella avea prigioni, e alquanti d'essi già sentenziati a morte , e contentossi di cacciarli in efilio.

# §. XIV.

Nuovi Seminari di giovani Inglesi, fondati dal P. Personio nella Fiandra e nella Spagna.

Anno 1589, totta la Francia, Re, e Principi, Magi-frati, e popolo, era divifa in parti e fazioni, fidura ramente in armi a combattere, e lacerar fe fteffa, da diveni fipiriti in un medefimo tempo agitata: gelofia di facto, vaghezza di libertà, competenza di Signoria, zelo di Religione. Or in questo andarvi delle cose pubbliche e private in così grande scompetifo, quel fin'ora sì celebre Seminario di Rems, stato di tanto onore alla Francia, di quan-

to utile alla Pede nell' Inghilterra , dificiolfefi e fracafsò . E come chi rompe, e naufraga in tempefla, gli convenne portarfi colle fole ignude perfone a prender terra dove potè il meglio: e fin nella Fiandra, a quella flesfia Città di Douvay, onde tanti anni prima una fomigliante fortuna d'armi, e guerre civili , Pavea trabalzato in Francia . Fatto po in difiofamente uccidere Arrigo Duca di Guifa dal Re Arrigo Ill. e 'l di appresso firagio Duca di Guifa dal Re Arrigo Ill. e 'l di appresso firagio Duca di conso fina del ceneri al vento: e imprigionare, e perfeguitare altri del medesimo sangue; il Seminario Ingles d'Es nella Normandia , fossento dalla protezion de' Signori di quella Casa, rovinò con essi, posi al protezion de' Signori di quella Casa, rovinò con essi, posi al protezion de' Signori di quella Casa, rovinò con essi, posi al protezion de' Signori di quella Casa, rovinò con esti, sono al non avanzara e reliquia.

Era in questo medesimo tempo il P. Roberto Personio, per ispecial commessione del Generale Acquaviva, alla Corte del Re Cattolico Filippo II., che già l'avea conosciuto in Portogallo, e molto lo favoriva per la sua capacità, giudizio, e virtù. Or qui gli cadde mirabilmente in acconcio a' bisogni della Fede Cattolica nell'Inghilterra, la benevolenza del Re: i cui effetti, a dir tutto infieme, e con brevità, furono un durevol fusidio annuale al Seminario di Douvay, e la fondazione di tre altri nuovi Seminari, l'uno in Siviglia, l'altro in Vagliadolid, e il terzo in S. Omer. In effi allevavasi quella gioventù Cattolica Anglicana a disegno di foffrire, fe bisognasse, il martirio. Ogni anno in un di solenne rinnovavano pubblicamente il voto di far ritorno, preso che avessero il Sacerdozio, alla patria per ajutarla eziandio, bisognando, con ispargere il proprio sangue. E in verità che il Personio, a giudizio di tutti i Saggi, giovò più all'Inghilterra colla fola fondazione di questi Seminarj, che fe per effa, ed in effa fi fosse strutto in sudori sino alla morte. Ben sapeano la Regina, e il Parlamento il danno, cheall'Erefia recavano quei Seminari: Perciò fotto pene graviffime promuleò un fierissimo Editto, che niun de' suoi sudditi potesse vivere in quelli. Ma ciò non ostante, nel solo Seminario di S. Omer si contavano più di cento giovani Inglesi in Nobiltà illustri.



# % X V.

Il P. Personio si contrappone al maneggio de' Cattolici Ingless, che gli procacciavano il Cardinalato.

Orto l'anno 1504, il Cardinale Guglielmo Alano, tutti i miglior Cattolici della Nazione Inglese rivolfero L gli occhi al Personio, come infra i degni, degnisfimo d'effergli furrogato; e fel promettevano fu l'amarlo, e averlo in grande stima il Re Cattolico Filippo II., fin da che affaggiatolo la prima volta in Portogallo, e poscia altre in Ispagna, ben s'avvide dell'uomo che egli era, secondo ogni buona parte di virtù, e di fenno, onde poter comparire nel Collegio Apostolico eziandio tra' maggiori . Perciò , continuo, e in gran maniera molesto era lo scriverne che da ogni parte si faceva al Personio, e l'udirsi da lui il rinforzar delle voci, che il gridavano Cardinale. Ma egli, tornato a Roma, fi ajutò col P. Generale Acquaviva, e coi Padri affistenti, perchè non gli venisse addossato un tale incarico, proferendofi eziandio d'andarfene furtivamente, quanto il più discosto volessero. Ma migliore spediente lor parve, che egli medefimo ne facesse motto al Pontesice. Egli , bene accorgendosi de' conseguenti di poca riputazion sua, che per molti capi era necessario provenire da una così fatta preoccupazione, agevolissima a interpetrarsi ambizione artifiziosa, o semplice leggerezza: ciò non ostante, pospose con generosità di magnanimo l'onor fuo all'amore della Compagnia, e il suo giudizio all'arbitrio de' superiori . Parlò al Sommo Pontefice, e non altrimente che se tutto dal solo parlare dipendesse il riuscimento di quell'affare : e alla fin ne tornò egli libero dal poter più ricevere, gli altri dal più dovergli arrecar molestia, ragionandogli di Cardinalato.

# XVI.

# Muore il P. Roberto Personio in Roma.

L P. Roberto Personio dopo di aver governato per trent' anni la faticosa Missione d'Inghilterra, e dodici anni il Seminario Ingiese di Roma, su da Dio chiamato agli eterni riposi. Mentre dunque scriveva consutando gli errori di GuGuglielmo Barlow Vescovo di Lincoln, il Martedì Santo del 1610, cadde infermo : e di sì forte male, e sì presto ad opprimerlo, che in pochi giorni s'ebbe per quello che era, infuperabile, e mortale. Intanto egli, con quel fuo ugualmente pio, e gran cuore di fempre, era tutto ne' penfieri dell' anima a ben disportasi per lo gran passaggio da questo mondo all'altro: e tutto altresì a rincorarvisi, meditando la passione e morte del Redentore : ma tutto insieme sollecito di lasciaret in ajuto della Compagnia in Inghilterra quelle offervazioni, e quegli opportuni configli, che il fuo gran fenno, e la lunga sperienza di tanti anni gli mostravano dover esfere in gran maniera giovevoli al l'reposito Generale, fapendoli : perciò lasciogliene sufficiente memoria in iscritto . Il Sabato Santo, quattro di prima di morire, dettò tre lettere : Puna di gratitudine al Vescovo di S. Omer Giacomo Blaseo. Padre di quel Nobile Seminario de' giovanetti Inglesi : l'altra di benevolenza a Giorgio Birket, nuovo Arciprete del Clero Anglicano, e in lui a tutti i Sacerdoti dell'Inghilterra: la terza di efortazione ai PP. Missionari, che faticavano in quel Regno . Il P. Generale Acquaviva, e gli Affistenti si portarono a visitarlo più volte, ciò che altresì fece il P. Fabio de' Fabi accompagnato da nove giovani Inglesi, quanti allora ne aveva il Noviziato di S. Andrea, che il Personio tutti abbracciò, benediffe, e fornì di fantiffime ammonizioni. Oltre i Vescovi, e Prelati in gran numero, surono a visitarlo i Cardinali Farnese, Bellarmino, Bianchetti, Bandini, e. più altri, e altresì l'Ambasciatore del Re Cattolico. E subito the Nostro Signore Paolo V. seppe dal detto Cardinal Farnese lo stato estremo del P. Personio, gli mandò quel pien tesoro di benedizioni, e d'indulgenze, che i Sommi Pontefiei usan concedere a' Cardinali in punto di morte .

Or mentre questi gran Servo di Dio conobbe che il suo passiggio era immineante, volle che gli avvolgesso ca compassi di con cui il glià tanto suo caro, elbeato suddito, e compasso il P. Edmondo Campiano ebbe la tortura in fu l'equuleo. Al presentaggiesi, al baciarle, al ri-verentemente riceverle, ravvivata in lui la memoria di quei primi tempi, e dell'esfre anch'egli stato a presso da dare come il Campiano, la vita in servigio della Religione Catto-lica, tutto s'inteneri e posiche Iddio, so non il fangue, pur ne avea, per sua bontà, accettati almeno i sudori, e le fattiche di quei trent'anni appresso, gione rende grazie infini-

te : e in questi, e in altri affetti, che si convengono a quell' estremo, tra i prieghi e le lagrime de' suoi fratelli, e de' fuoi cari figliuoli e fudditi, i giovani del Seminario Inglefe, che di continuo gli vegliavano intorno, e dirottamente piangevano, rendè in pace lo spirito, a' dì 15. Aprile dell'anno 1610., compiutine egli 64. di età , 36. di Religione , e 25. di Professione de' 4. voti . Imbalsamato, e per ispecial privilegio, e volontà spontanea del P. Generale, posto in-Arca particolare, fu seppellito al destro luogo del suo già confidentissimo Cardinale Alano nella medesima Chiesa del Seminario Inglefe. I giovani di questo Seminario, dono la morte del P. Roberto Personio, ne vollero alcuna particella delle fue carni, e ferbarlefi come reliquia di fant'Uomo: e di tal' era il contarne, che tuttavia facevano, eziandio delle maraviglie loro intervenute, e da non poterfi, parca loro, attribuire fuor che a foprannaturale grazia di Dio, concorrente nel suo Servo a beneficarli, massimamente nell'anima,

Finifea ora quefia Leggenda il mentovato degnifilmo Cardinale Alano, e faccia dirò così » l'Icrizione fispolerale al già tanto fino intimo P. Roberto Perfonio con quelle poche, ma gravi parole, che in lode di lui ficriffe fin da quel primo tempo, cioè a' dl 23, d'Agosto del 1581, al nuovo Generalo Acquariva: P. Roberti Perfonii industria, pradentia, actan, in foribendo G. neguedo dexeritas, omnem faperat fi-

dem .



xxvi

# EPISTOLA DEDICATORIA

# CATTOLICI

D'INGHILTERRA.



Ebbene, allorch'io scrissi la Presazione che segue, non ebbi pensie. ro (dilettissimi e degnissimi Cattolici) d'aggiungere a questo Trattato alcuna Epistola dedicatoria.; nulladimeno penfando poi ad altre

circostanze e di materia e di tempo, stimai non improprio il dir qualche cosa, ancora in questa specie di dedica, sì per presentare questa satica a chi principalmente ella è dovuta, come anche per dare in alcuni punti qualche avvertimento, che il presente stato dei vostri affari par che richieda .

Cagione della dedica.

E quanto al primo, chi non vede che questo Trattato della prima fondazione della Religione Cristiana Cattolica in Ingbilterra, colla continuazione e preservazione di essa di Età in Età fin' ai tempi nostri, appartiene specialmente a Voi che siete Cattolici? ora degni Figliuoli di sì illustri Padri, glogloriofi Posteri di sì famosi Antenati, che dalle Età future sarete apprezzati ed esaltati sopra molti de' vostri Maggiori, per ritenere quella stessa Fede in tempo di guerra, che essi vi lasciarono negli anni di pace, e per difendere con invincibil costanza tra le persecuzioni la medesima, che essi riceverono e vi trasmisero con pacifica tradizione.

La qual Tradizione essendo esposta, dichiarata e provata chiarissimamente in questo Volume; io coll'offerirvi la stessa, altro non vi presento che quel che è vostro; cioè, l'Istoria della vostra Casa, sostanza del gli Annali della vostra Famiglia, la Genealogia dei Libro. vostri Avi. l'Antichità e Nobiltà dei vostri Antenati, infieme col giusto Diritto che voi avete alla loro Eredità; producendo congiuntamente conquello le vostre indubitate Patenti, Prove, Scritture e Testimonj, che niuno può con ragione negare,

o rivocare in dubbio.

4. E di più, io aggiungo in fine per intero compimento di questa causa, tutte le false e ingiuste procedure, pretensioni, intrusioni, pretesti, sorprese, o altre simili furberie, che intorno di essa hanno praticato gli antichi Eretici (ma specialmente quelli dei nostri tempi) per mostrare qualche diritto dal canto loro a questa vostra Eredità e Succesfione. E finalmente, io produco ancora i giudizi, le censure, le sentenze, e i decreti di tutti i Parlamenti del Mondo Cristiano; cioè, le determinazioni dei più alti Tribunali Ecclesiastici in vostro savore. Da tutte le quali cose io son sicuro che il voffro

stro Diritto è renduto chiaro ed evidente a tutti gli Uomini di giudizio, e anche agli stessi nostri Nemici, o Avversarj. E tanto basti circa il primo punto.

Tempo di

Il secondo poi, circa le qualità del tempo presente, è stato qualche poco toccato in quel che ho detto, che voi siete nati per disposizione della Divina Provvidenza in questo tempo di guerra, di tribolazione e di contradizione, in vece di quella lunga pace e tranquillità, che goderono i vostri Antenati nell'uso della Religione Cattolica, per la quale voi adesso soffrite. Il che, sebbene al presente sembra spiacevole e molto amaro alla carne e al sangue; contuttociò verrà l'ora che riuscirà un singolar benefizio e privilegio a quelli, che hanno ricevuto la grazia di manifestarsi in questa occasione: imperocche, secondo l'Apostolo, un fine principale della sapienza di Dio nel permettere l'Eresie si è, ut qui probati sunt, manifesti fiant, acciocche quelli che son provati e fermi nella Fede, sian manisestati

1. Cor. 11.

e riconosciuti per veri Fedeli in questa occasione.

6. Poichè adunque, come dice l'istesso Apoftolo in un altro luogo, è conceduto a Voi (amati
Cattolici, che vivete in Ingbilterra in questi di)

Poilipp. 3.

por lui (privilegio fingolare nella fua stima;) anzi potendosi dire di Voi, come egli disse di se medefimo: Vincula vestra manifesta fiunt in Christo in omni pretorio: I legami, da cui siete avvinti per amor di Cristo, son satti noti in tutti i Tribunali

Bidem .

del

del nostro paese: E ancor di più, come egli scrisse ai suoi cari Tessalonicensi in lor somma lode escommendazione: Voi sitete divenuti imitatori degli utilio para pandi tribosazioni con interna allegrezza, infusivi dallo Spirito Santo; dimodochè siete fatti esemplare a tutti gli altri fedeli nella Macedonia e nell'Acaja; perchè da voi è divulgata la parola di Dio, non solamente nella Macedonia e nell' Acaja; ma ancora in ogni altro suogo è arrivata la fama della vostra Fede.

7. Poiche adunque tutto questo può veramente effer detto di Voi, e che il nostro Paese haacquistato una più illustre fama nelle Nazioni estere Cattoliche, e la Chiesa di Dio più gloria e conforto dalla vostra pazienza e sosferenza in questi pochi ultimi anni, che nella lunga profonda pace di molti Secoli precedenti dei vostri Antenati: io non conosco alcun vero Servo di Gesà Cristo, che nel tempo stesso che ha compassione del vostro presente penoso stato, non riceva ancora una speciale consolazione dalla vostra costanza e integrità. Ora pregovi dal Signore Iddio la perseveranza in questo corso onorevolissimo, che fin qui avete tenuto, di vera obbedienza alla Divina Sua Maestà; allacui fanta protezione io raccomando di tutto cuore e voi e me questo primo di Marzo 1602.

. . . 11

# AGGIUNTA

Dell'Autore ai suddetti Cattolici per la nuova della morte della Regina Elisabetta; e della successione di Giacomo I. Re di Scozia alla Corona d'Inghilterra.

Opo che ho scritto la precedente Epistola, è giunta la nuova (dilettissimi Cattolici) che il Signore Iddio s'è alla fine compiaciuto per suainfinita mifericordia di liberarvi dalla vostra antica perfecutrice \* (eterne grazie ne fian rendute alla Divina Sua Maestà) ed è da sperarsi che ben presto ei così voglia anche dalle vostre persecuzioni. L'applauso che generalmente qui si fa per la successione di Giacomo I. Re di Scozia alla Corona d'Inghilterra, non è altrimenti che quel che era tra gli antichi Cristiani nell'esaltazione di Costantino al Romano Imperio dopo Diocleziano, e per rifguardo alle eccellenti fue qualità, e alla piiffima fua Madre S. Elena: la quale Imperatrice ficcome assiste il suo Figliuolo qui in Terra (conforme scrive-S. Paulin. ep. S. Paolino ) nella verità e nella pietà della Religione; co-11. ad Seve- sì Maria Regina di Scozia, Madre di Giacomo (essendo privata violentemente di vita) si spera che sia per

rum .

affi-\* Dopo 44. anni di Regno questa perversa Donna caduta repontinamente inferma, le enfiarono le glandule della gola. In tale stato s'abbandonò fur una fedia, ricufando ogni forta di cibo e di bevanda; e con gemiti spesso diceva: ab la mia forte è mutata! ab me infelice, io fono incorenara! Il terzo giorno con grandi preghiere la induste il grand'Ammiraglio a pigliare una tazza di brodo. In quel mentre fu spedito uno a Jorche per ricercare da una donna una medaglia d'oro, della quale dicevafi, che posta in capo tra i capelli, rifanava da ogni malore. Le fu questa applicata ; ma nien-tedimeno, spirò l'anima nelle mani di quel malo Spirito, cheella aveva si ben servito nel perseguitare la Religione Cattolica , e promuovere la Protestante. Così descrive il Personio la malattia di cui ella morì . 9600.

affisterlo colle sue preghiere su in Cielo. Il paragone non è improprio anche in quest'altro particolare; perchè facilmente il nostro nuovo Re è il primo, che sia stato assoluto Padrone di tutta l'Isola della Brettagna-( colle parti a quella annesse ) da Costantino in quà.

2. Noi sappiamo che lode su data a Costantino non ancora Cristiano da un Autore Gentile in una pubblica udienza nel giorno del suo Sposalizio colla figliuola di Maffimiano Erculeo, presenti questi due Imperatori . Neque enim (dice egli) forma tantum in te patris, Gallican. orased etiam continentia, fortitudo, justitia, prudentia, se tor in Panese votis gentium prasentant : Non solamente la venustà gir. 1. del vostro Padre (Costanzo) ma ancora la sua continen- Virtà moral za, la sua fortezza, la sua giustizia, la sua prudenza, avanti d'ester si presentano in Voi, conformi alle brame di tutte le Cristiano. Nazioni. Così disse egli di Costantino. Donde mostra Eusebio, che i Cristiani di quel tempo concepirono sì Euseb. lib. 8. grande amore verso di lui (benchè non fosse ancora Hist. cap. 26. Cristiano) che Massenzio suo avversario, udendo la sua venuta verso Roma, s'indusse a fingere di volere essere anch'egli Cristiano, per così ritirare, almeno in parte, i loro affetti da Costantino.

2. Si legge di vari Uomini illustri nella Religione Cristiana, che su giudicato e predetto di loro, che sarebbero divenuti Cristiani , prima che in fatti fossero tali : e ciò in veder solamente il loro buon naturale. e le virtuose loro inclinazioni: come di S. Martino Vescovo di Turs, di Nestario Arcivescovo di Costantinopoli, di S. Ambrogio Arcivescovo di Milano, e di S. Agostino Vescovo d'Hippona; sebbene della sua conversione dall' Eresia de' Manichei alla Fede Cristiana. S. Ambrogio aggiunse ancora un'altra congettura, o piuttosto profezia; cioè, che un figliuolo di tante preghiere e di tante lagrime, sparse dalla buona sua Madre S. Monica, non potea perire. Tutte le quali cose voi vedete quanto fanno per noi e per la nostra speranza, men-

mentre ancora a questo secondo Costantino non è mancata una pia Madre, che pregasse e spargesse per lui abbondanti lagrime, allorch' era in vita, affinch' ei foffe, quale adesso lo desideriamo : del che io stesso tra gli altri ne posso essere vero testimonio, e questo per

attestato di lei medesima.

4. E perch'io non posso persuadermi che cure si sante d'una tal Madre, e in una tal causa, siano per riuscir vane appresso Iddio; non solamente ne spero bene, ma in gran parte attribuisco a lei le molte benedizioni, ricevute da questo Re, e specialmente la sua prefervazione e stupenda liberazione da infiniti e imminenti pericoli, come a tutti è noto; dimodochè nè Ciro, nè Romolo fu preservato più stupendamente di quel che è stato questo Re fin dalla sua infanzia. E perchè Iddio ordinariamente non opera mai questi grandi effetti fe non per grandi fini; Voi Cattolici d'Ingbilmolti perico. terra potete con ragione sperarne bene, specialmente per l'intercessione della sudetta sua buona Madre; la. quale vi amò sì teneramente, che tutto ciò che ella chiedeva a Dio per la vita e prosperità del suo caro

figliuolo in questo Mondo, lo chiedea (senza dubbio) in gran parte per Voi e pel vostro bene, se mai soste venuti (come ora è piaciuto a Dio di porvi) fotto il

Stupenda liberazione di Sua Maestà da

suo governo. Un altro effetto delle preghiere di questa pia Regina pel suo caro figliuolo, io stimo che sia quell' altra benedizione di fopra accennata di tante egregie doti, scoperte nella persona di sua Maestà; delle quali sebben veramente n'ho avuto sempre un gran concetto full' altrui relazione, nientedimeno egli è cresciuto eccessivamente nella lettura, che poco prima feci d'un-Libro eccel- Libro scritto alcuni anni sono da sua Maestà, ma stamlente del Re, pato in Londra quest'anno medesimo 1602; intitolato intitolato Ea- in lingua greca; Bafilicon Doron; cioè, Dono Reale;

mandato da Sua Maestà al Principe suo primogenito

(egli

(egli ancora nostro Signore:) essendo per certo un Aureo Dono in rifguardo all'eccellenti materie ivi contenute: ed egli scuopre tante rare parti nel suo Scrittore, che può dare giustamente a tutti i Cattolici buona speranza di vedere adempito in Sua Maestà quel che essi bramano ardentemente; e fosse piaciuto al Signore Iddio, che questo libro fosse più presto comparso al Mondo.

6. Perchè, posto da banda un solo punto ivi trattato, che è la Religione (ove parla Sua Maestà secondo la sua persuasione e educazione in quella credenza) tutte l'altre materie sono tali , e sì ben disposte , che vi si trova eccessivo piacere, e se ne ricava ancora profitto, se si leggono con attenzione, e si ponderano tutte bene; ma specialmente, tra l'altre cole, v'ho notato tre punti, con non piccolo mio stupore; il che dico con tanta schiettezza di verità, come alla presenza del Signore Iddio. Il primo si è , la gran varietà di kelta erudizione in tal persona, e così occupata in af- Tre punti del fari d'altra natura, come è la Maestà sua . Il secondo, Maestà. è la sensatezza e maturità di giudizio in applicar la medesima così propriamente alle cose particolari del Regno di Scozia. Il terzo è la pietà, e il fervente e straordinario affetto di devozione verso Iddio, espresso per tutto il Libro con parole sì efficaci, e in occasioni così proprie, che facilmente ognun può vedere che egli viene veramente dal cuore. E quanto altamente questo sol punto della pietà sia da stimarsi in così grande e potente Principe , specialmente in questo nostro tempo , in cui le contese di Religione hanno cagionato sì gran. freddezza di pietà religiosa nei cuori di molti grandi uomini, ogni persona prudente e pia può facilmente.

considerarlo. 7. Ma io non voglio inoltrarmi di più in questa materia, per tema di comparire adulatore; il che io odio, e abborrisco in estremo, e Sua Maestà detesta tal vizio prudentemente e cristianamente in questo suo Libro: . To.I.

Non v'è alcuna ragione , per cui un uomo debba ef ter piuttofto d'una Setta che d' un' al-

tra .

conforto, che mi sembra impossibile, che uno spirito sì piamente inclinato, come Iddio s'è degnato di dare a Sua Maestà, possa lungamente esser ritenuto nella vanità delle Sette e dell'Erefie, ove non si può trovare alcun fondamento, alcun capo, alcun certo principio, alcun ficuro metodo di provare la verità; nè alcuna ragione, perchè un uomo debba effere di una Setta piuttosto che d'un'altra; ma solamente il proprio volere e il particolar giudizio di ciascheduno, fondato, comeognuno pretende, fulle Sagre Scritture, delle quali egli stesso vuol'essere giudice e interpetre. Le quali cose essendo in se ripugnantissime in una causa di tanta importanza, come è questa della Religione, che concerne l'eterna Salute delle Anime nostre; è da sapersi che Sua Maestà, avendo le due accennate parti di maturità di giudizio e di pia affezione in quel grado eccellente che è stato detto, facilmente verrà col tempo a scoprir le medesime, e insieme tutte le evidenti dimostrazioni e tutti i fondamenti sostanziali della Cattolica Religione; al che ancora quelto Trattato della Religione Cristiana nel nostro paese, può dare (a mio giudizio) non poco lume ed ajuto, se piacesse a Sua Maestà di gettar l'occhio sopra di esso .

8. Per conchiudere adunque quest'aggiunta alla mia Epistola, Iddio avendo operato questo cambiamento in modo si strano, come qui s'è accennato, con una pace sì universale, e con applauso di tutto il Regno; voi potete aspettarvi (amati Cattolici) dalla Divina sua Maestà gli effetti conformi a quella sua cura e amore paterno, che fin qui ha sempre mostrato verso di Voi. E quanto alla persona adesso esaltata, io so certamente non v'effer mai stata tra di Voi alcuna differenza, o difficoltà; ma che sempre avete bramato il suo esaltamento sopra tutti gli altri, come unico erede di quella pia e rinomata Madre, per la quale il vostro grande es fer-

fervido zelo è noto al Mondo, e quanto per lei avete sofferto dai suoi avversari. Nientedimeno io consesso, circa la disposizione della sua persona per il luogo e pel modo del suo esaltamento, che tutti i Cattolici zelanti hanno desiderato e pregato che egli fosse prima Cattolico, e poi nostro Re; essendo nostro preciso dovere il desiderarglielo, e suo maggior bene l'ottenerlo: E a questo, e non ad altro fine, io son sicuro che è stato indirizzato tutto ciò che da qualunque Cattolico è stato detto, scritto, o fatto, che potesse ad alcuni altri cagionar del disgusto.

9. Ora non è piaciuto al Signore Iddio di cotentare i nostri desideri, ma di farlo prima nostro Re, poi lasciarci sperare che a suo tempo egli sia Cattolico. Che diremo in questo e in tutto il resto, se non quel che diffe il Sacerdote Heli? Dominus est, quod bonum t. Reg. 3. est in oculis suis, faciat : Egli è il Padrone, faccia pure come più gli aggrada: E intanto con pazienza, fommifsione e ubbidienza procurare con incessanti preghiere d' affrettare il tempo della nostra piena contentezza per la conversione di Sua Maestà; la quale speriamo che Iddio nella sua eterna sapienza e insallibile provvidenza abbia già decretato che ella sia suo tempore. E in questo mentre, poiche qui è riportato che i Cattolici si fono mostrati, secondo le loro abilità, in ogni luogo fervorosi e pronti in promuovere la presente esaltazione di Sua Maestà alla Corona, io non dubito che goderanno gli effetti della sua clemenza per la loro liberazione da quelle oppressioni e calamità, che ultimamente essi hanno sofferte, ad istigazione specialmente di quelli , le maniere dei quali fono eccellentemente descritte da Sua Maestà nel secondo Libro del suo degno Trattato, come bene sperimentate da essa medesima.

10. E in questo proposito non è piccol conforto l'avere un Re, di cui possiamo dire quelle stesse parole, che diffe S. Paolo di Gesti Crifto: Didicit ex bis que paffus Hibr. 5.

eft,

# xxxvi Aggiunta dell'Autore &c.

est. Egli ha imparato da ciò che ha sosterto egli medesimo da persone di simil razza. E sebbene per vorità non si può dire di lui (e sorse ei non vorrebbeche si dicesse) che egli ha sosserto propriamente per la Cattolica Religione, come avete sosserto Voi: nientedimeno se consideriamo i sitoi più propinqui, o in natura, o in sangue, o in assetto, e il loro numero, qualità e grado, che hanno sosserto per la stessa causa; sacilmente possismo dire, che egli ha sorse sosserto più di Voi: Perche più del suo Regio sangue è stato parso in Ingeliterra, in Francia, e in Iscasa, per le contese della Religione Cattolica, che di tutti gli altri

Principi Criftiani uniti insieme.

11. E poiche si degna Sua Maestà di professare per fua regia gratitudine in una parte delle sue Istruzioni al Principe firo figliuolo , che in tutti i suoi disturbi , angustie, e pericoli, non ha mai trovato alcuno così leale, come quelli che restaron fedeli alla Regina sua Madre (la più parte de' quali ognun sa che eran buoni Cattolici; ) è da sperarsi che farà la medesima stima ancora di Voi, che rimaneste fedeli, non solamente alla Maestà di sua Madre, mentre ella visse; ma ancora alla Sovrana Maestà di Dio, col soffrire costantemente per la vostra Religione Cattolica: lo che era il segno (se vi ricordate) con cui il suddetto famoso Imperator Costanzo, Padre di Costantino nostro Nazionale, sperimentava i suoi Cortigiani Cristiani, benchè egli stesso sosse Pagano; rigettando quelli, che al fuo invito, o al fuo comando abbandonavano la lor Religione; e ritenendo e onorando gli altri, che rimanean fermi nella medelima contro i fuoi ordini . Il qual fatto è raccontato da Eusebio con eccessiva lode del giudizio, della giustizia e pietà in questo punto del detto Imperatore: Il cui esempio io spero che sarà imitato dal nostro nuovo Re, e che Voi feguirete quello di quei degni Cristiani, che Costanzo tanto stimò e onorò per la loro fermezza. IN-

Enfeb. l. 1. de vita Conflant. 189-11.

# INDICE

# DEI CAPITOLI

e delle cose particolari, contenute nei tre tomi di questo Trattato.

# TOMO I.

DIVISO IN DUE PARTI.

#### PARTEI

Concernente l'introduzione e la continuazione della Religione Cattolica in Inghilterra.

# PREFAZIONE;

In cui si tratta di vari punti principali circa il retto giudizio in materie di Fede, e con quanta cura efollecitudine i medesimi debbono esser considerati.

# CAP. I.

S E la Nazione Inglese ha più obbligo delle altre Nazioni alla Sede Romana; e della prima Conversione dei Brittanni alla Religione Cristiana nel tempo degli Aposloti.

#### CAP. IL

Risposta ad alcune bugie, cavillazioni e fassificazioni del Cavaliere Hassingo e de suoi Maestri, Gio: Volpe — Maddeburgosi intorno alla prima predicazione della Fede Cristiana nella Brettagno; ove anche si tratta della controversia del celebrat la Passqua.

# xxxviij Indice dei Capitoli.

#### CAP. III.

Si tratta con maggior diffinzione la precedente Controversia, come il costume Greco di celebrar la Pasqua all'uso degli Ebrei, venne da principio nella Chiela. Brittanna e Scozzesse; e quanto fallamente ed empiamente Gio: Volpe e Gio: Baleo si contengono in questa materia.

#### CAP. IV.

Della feconda Conversione della Brettagna sotto il Re Lucio e Papa Eleuterio, pe' i Predicatori da esso mandati di Roma circa all'anno di Grisso, e delle notorio spropositate cavillazioni degli Eretici intorno di quella

# CAP. V.

Di un altro ripiego eretico intorno alla precedente Conversione della Brettagna sotto Papa Ecuterio ed il Re Lucio; dicendo il Volpe e il Cavaliere Hassingo, che la Fede di Roma, che era allora, non è adesso; il che è constitato con due evidenti dimostrazioni, una megativa e l'altra assemblata per prima colla negativa.

#### CAP. VI.

Si prova adesso con la dimostrazione assermativa, che i punti della presente Dottrina Castolica, negati di sopra dal Volpe e dall' Hassimo, erano in uso nel tempo di Papa Eleuterio, e nei due Secoli susseguiti; e ciò per testimonianza degli stessi Scrittori Protesianti.

#### CAP. VII.

Segue l'istesso argumento, e si dimostra dalle proprie listorie dei Maddeburges, come essi accusano e maltrattrattano i Santi Padri del ficondo e terzo Secolo, perchè quegli convengono con Noi contro di loro: dal che le n'inferifice chiaramente che anche quei due Secoli eran della noftra Religione Romana.

#### CAP. VIII.

Della terza Conversione degl'Ingless per mezzo di S. Agosimo Monaco e de' suoi compagni, mandati da Papa Gregorio I. nell'anno di Crisso 50c.; e di varj notori eretici e sfacciati ripieghi, usati dal Vospe e da' suoi seguaci per dissigurare i due eccellenti uomini, S. Gregorio e S. Agossimo, e la Religione da essi introdotta in Ingbilterra.

CAP. IX.

La Religione Romana portata in Ingbilterra da S. Agafiino fotto Papa Gregorio, fu la stessa che su portata avanti sotto Papa Eleuterio da S. Fugazio e S. Damiano; dopo i quali ella continuò tra i Britanni sin' alla venuta del suddetto S. Agostino in Ingbilterra.

#### CAP. X.

Profeguimento della stessa materia; ove si mostra convarie prove ed esempi, che i Brittanni avanti il tempo di S. Gregorio, erano della medesima Religione; che egli mandò ai Sassoni in Ingbitterra per mezzo di S. Agostino, cioè, della Romana.

### CAP. XI.

Continuazione della suddetta Religione Cattolica (piantata da S. Agossimo in Inghilterra) dal suo tempo sin' ai nostri giorni; e come dal Re Eselberto, che si il primo a riceverla, sin' ad Arrigo VIII. non v'è mai stata nel nostro paese alcuna pubblica interruzione della medesina.

CAP. XII.

Come la stessa Religione Cattolica ha perseverato nell'Inghilterra sotto i regni d'Arrigo VIII. e de'stoi figliuoli; cioè, del Re Godardo, della Regina Maria, e d' Elisabetta; non ostanti tutti i disturbi, alterazioni, cambiamenti e tribolazioni accadute intorno di quella; e come ell'è per continuarvi sin' alla sine del Mondo, se non è impedita dai nostri peccati.

#### PARTE II.

Concernente la ricerca della Religione e Chiesa Protestante dai primi giorni del Cristianesimo sin' al tempo della Regina Elisabetta.

#### CAP. I.

I quanta importanza è la Successione Ecclessassità per provare la vera Religione; e quanto i Settari hanno procurato di fuggire la forza di essa col dire, che la Chiesa è invisibile: quanto stolto è questo ripiego, e quanto stoltamente il Volpe si contiene in esso.

#### CAP. IL

Esame particolare della Successione della Chiefa del Volpe in Inghilterra, o altrove pe' i primi 300. anni dopo Crisso, cioè, fin' al tempo dell'Imperator Costantino; e se allora vi su nel Mondo una tal Chiefa, o no, e in chi?

#### CAP. III.

Profeguimento dell'esame della Successione della Chiesa Cassoltea, e Protessante per altri 300. anni; cioè, da Papa Silvessiro e Costantino sin' a Papa Gregorio il Grande e Maurizio Imperatore; e in quel tempo ove flava nascosa la Chiesa del Volpe.

### CAP. IV.

Come passaron le cose nella Chiesa di Crisso in Inghitterra e siuor d'Inghilterra, durante il tempo da Papa Gregorio ed Etelberto Re di Canturbia, sin' al Re Fgberto nostro primo Monarca, che è lo spazio di 200. anni.

### CAP. V.

Quarta parte, o divisione di tempo, dal Re Egberto ini a Guglitimo il Conquissatore, che contiene so spazio di circa 260. anni: e come la Chiesa del Volpe se la passò in quei giorni; e se vi su, o no, una Papessa Giovanna!

#### CAP. VI.

Si continua la narrativa degli affari Ecclesiaftici in Ingbiliterra, durante questa quarta parte, o divisione di tempo, e si scuoprono le stolte impertinenze del Valpe.

# CAP. VII.

Quinta parte, o divisione di tempo, che contiene altri 300. anni da Guglielmo il Conquistatore sin'ai giorni di Gio: Vitelfio; ove si cfamina se la Chiesa Cattolica Romana perì in quel tempo, come afferma il Volpe; e inseme si tratta di Papa Hildebrando, e del matrimonio dei Preti.

#### CAP. VIII.

Qui fegue una pazza immaginazione del Volpe, contraria a se stessa, intorno alla caduta della Chiesa Ro-To.I. f mana, e al sorgimento di Anticristo, col rimanente della nostra Istoria Ecclesiastica da Guglielmo il Conquistatore sin' ai giorni di Gio: Viclesso.

#### CAP. IX.

Del tempo da Gio: Vielesso sino al principio del regno di Arrigo Ottavo, che contiene in circa 142. anni; e come in quei giorni se la passarono la Chiesa Romana e la Chiesa del Volpe.

## CAP. X.

La Successione ripugnante e ridicola dei Settarj, assegnata dal Volpe per la continuazione della fua Chiefadal tempo di Papa Innocenzio in giù; ove ancora con questa occasione si dichiatano la vera natura e le condizioni di una legittima Successione Ecclesiossica.

# CAP. XI.

Si continua la ricerca della Chiesa del Volpe sotto il regno di Arrigo Ottavo, e dei suoi figliuoli; e si esamina che razza di Chiesa avea allora il Volpe, o si può immaginare che egli avesse.

#### CAP. XII.

Se la Chiesa del Volpe ha avuto qualche suogo sotto il Re Odoardo , la Regina Maria , e Sua Maessa (Elisabessa) adesso regnante; e sni a che segno è stata ammessa, o è ammessa al presente.

# CAP. XIII.

Conclusione di quesse due Parti , con un discorso intortorno al notorio differente procedere dei Cattolici e de' Protestanti in ricercare la verità delle materiecontroverse.

# TOMO II.

Concernente l'esame del Calendario Protestante, e dei Santi ivi contenuti.

Doppio Calendario, l'uno Cattolico, l'altro Protessante, formato dal Volpe per i Santi della sua Chiesa. Direzione al discreto e pio Leggitore, come ei debba usare questi due Calendari per suo maggior profitto spirituale.

# CAP. L

El Calendario dei Martiri e Confessorio del Volpe; formato e posto da lui nel principio della sua listoria, intitolata Meti e Ricordi; quanto è assurdo, e differente dal Calendario Cattolico: e quanto inquello egli imita gli antichi Eretici; con eschuder da esso i veri Santi Cattolici, e porvi i Malsattori per Martiri della sua Setta.

## CAP. IL

Delle cause particolari, che mossero la primitiva Chiefa Cristiana a tenere un Calendario delle seste dei Santi; e che sorta di onore ella usò verso di essi; e come nè pure un punto di quello si conviene asi Santi del Volpe, per sua propria consessione.

#### CAP. III.

Considerazione di 9. Sette , che principalmente hanno f 2 tur-

turbato la Chiefa di Dio in questi ultimi 400. anni ; cioè, dall'anno di Grisso. fin' al nostro tempos A una, o a più delle quali si possono ridurre, come a lor capi ed origini, tutti gli articoli di credenza ed opinioni dei Santi Protestanti di questo nuovo Calendario disserente dal Cattolico.

## CAP. IV.

Che giudizio si può fare della prontezza mostrata dai Martiri del Volpe in offerirsi alla morte per le loro opinioni; e se quella può chiamarsi costanza, ovvero olimazione?

#### CAP. V.

Esame dei Santi Protestanti di ciascun mese in particolare; e in primo luogo di quei di Gennajo; tra i quali i principali son questi, notati dal Volpe i lettere rosse; cioè, sio: Viclesse Predicatore, Rogero Actone Cavaliere, e Giovanni Filpoto artigiano.

## CAP. VI.

Dei Santi Protestanti del mese di Febbrajo; otto dei quali, come più degni, son notati dal Volpe in carattere rosso; cioè, Olcastello, Ondeo, Lutero, Rogero, Sandero, Hupero, Teiro, e Farraro.

# CAP. VII.

Dei Santi Protesianti del mese di Marzo, e specialmente di Bilneo e Cranmero, stimati dal Volpe più eminenti degli altri; e perciò distinti con lettere rosse.

#### CAP. VIII.

Dei Santi Protestanti del mese di Aprile, riputati dal

Volpe della sua Religione; con un breve esame della loro vita, credenza, e morte.

#### CAP. IX.

Dei Santi Protessanti del mese di Maggio, canonizzati dal Volpe per Martiri e Consessori della sua Chiesa, e così pubblicati nel suo Calendario.

#### CAP. X.

Dei Santi Protessanti del mese di Giugno, collocati dal Volpe nel suo Calendario, come Mattiri e Consessori appartenenti alla sua Chiesa trionsante.

## APPENDICE

Di questo secondo Tomo.

Relazione della Conferenza seguita davanti a Enrico IV. Re di Francia, nell'anno 1600. tra il Vescovo d' Evreux e Plessis Mornay, riputato il S. Agossimo degli Ugonotti, intorno al corrompere e salssicare le sentenze degli Autori; di che il Plessis su apertamente e vergognosamente convinto.

# INDICE DEI CAPITOLI DI QUESTO TRATTATO.

PREFAZIONE, E AVVERTIMENTO AL LETTORE.

#### CAP. L

Occasione, argumento, e sostanza della seguente.

CAP. II.

# Indice dei Capitoli:

xlvi

#### CAP. II.

Prima disfida, fatta da Plessis Mornay al Vescovo d'Evreux, per giustificare il suo libro contro la Messa.

#### CAP. III.

Risposta del Vescovo, e accettazione della dissida, fattagli dal Piess.

# CAP. IV.

Replica del Plessis coll'accordo della Conferenza.

# CAP. V.

Copia della lettera del Re di Francia al Duca d' Fpernon, concernente l'esito della predetta Conserenza.

# CAP. VI.

Estratto del Poscritto del Segretario regio, che mandò la copia della predetta lettera del Re al suo Ambasciatore in Roma.

# CÀP. VII.

Copia della lettera di Monfignor Peron Vescovo d'Evreux al Signor Silary Ambasciatore del Re in Roma.

#### CAP. VIII.

Estratto d'un 'altra lettera, scritta dal Nunzio residente in Parigi al Cardinale Aldobrandino Nipote del Papa.

CAP. IX.

#### CAP. IX:

Estratto d'un'altra lettera, scritta di Parigi intorno all' istessa materia, da un Signore di gran qualità.

Aggiunta del Relatore.

## CAP. X.

Osservazione del Relatore intorno alla prima sua relazione, colla richiesta d'una simile Conferenza in Inghilterra.

## DIFESA DELLA RELAZIONE.

PREFAZIONE, in cui si mostra l'autorità degli Atti della Conferenza tenuta in Francia, pubblicati dopo la: prima stampa di questa Relazione.

# CAP. L

Uel che di più è contenuto în questi Atti, che non su scritto nella mia prima Relazione.

# CAP. II.

Esame di nove passi, scelti dal Plessi per giustificare il suo libro contro la Messa; in tutti i quali ci su convinto di averli falsificati.

# CAP. III.

Come su rotta la Conserenza, e ciò che segui dopo di essi, e d'una disesa senza nome, pubblicata dal PLessa dopo la sua ritirata dal combattimento, più disonorevole della sua sconsitta.

CAP. IV.

# xlviij Indice dei Capitoli .

CAP. IV.

Esame della detta difesa anonima del Pless.

CAP. V.

Esame della Scrittura di Matteo Sucliffo Predicante Inglese in disesa del Plessi.

#### CAP. VI.

Conclusione di questo Trattato, con alcune considerazioni intorno alle parti d'un altro libro del detto Suclisso.

# TOMO III.

Concernente l'Esame degli ultimi sei mesi del Calendario Protestante, e dei Santi ivi contenuti.

CAP. I.

Dei Santi Protestanti del mese di Luglio; tra i quali fono i più venerabili, Gio: Friteo, e Gio: Brasindo; il primo, giovane ammogliato, e il secondo, Predicante; notati dal Volpe nel suo Calendario in carattere rosso.

CAP. II.

Dei Santi Protestanti del mese di Agosto, notati dal Volpe nel suo Calendario per Martiri e Confessori della sua Religione.

CAP. III.

Dei Santi Protestanti del mese di Settembre, notati

dal Volpe nel suo Calendario, come spettanti alla sua Chiesa; il numero dei quali ei lo comincia con Padre Abramo, e lo finisce con Giovanni Fortuna,

#### CAP. IV.

Dei Santi Protestanti del mese di Ottobre; tra i quali i più degni, notati dal Volpe in carattere rosso, sono Tindallo, Rideleo e Latimero.

## CAP. V.

Dei Santi Protestanti del mese di Novembre, posti dal Volpe nel suo Calendario, come Martiri e Confessioni della sua Chiesa sotto Arrigo Ottavo e la Regina. Maria.

#### CAP. VI.

Dei Santi Protestanti del mese di Dicembre, riputati dal Volpe Consessori e Martiri della sua Chiesa; l'ultimo dei quali è il Re Odoardo VI., che chiude il mese e il suo Calendario.

# CAP. VII.

Otto offervazioni fulle premefie; ove si considera quali persone il Volpe ha lasciate fuora, e quali ha poste nel suo Calendario; come egli le ha canonizzate; di che spirito erano; come convenivano in Religione tra loro; se furon punite giustamente, o no? e simili.

# C A P. VIIL

Breve censura degli scritti del Volpe; contro i quali si dice; che siano anche tra mano due altri libri più copiosi, l'uno in Latino, l'altro in Inglese: E con To.I.

tale occasione dà l'Autore il suo giudizio, perchè l'Istoria d'Inghisterra, tanto bramata e dai Cattolici e dai Protesianti, non può essere in questi giorni scritta bene, nè dagli uni, ne dagli altri.

#### CAP. IX.

Nota di più di centoventi bugie, dette dal Volpe inmen di tre carte della fua Istoria degli Atti e Ricerdi; e queste in un sol genere di persido scrivere, con falsificare le opinioni dei Cattolici intorno a vari punti principali della lor Religione.

#### CAP. X.

Coll'occasione d'una falsa e ridicola definizione, fatta dal Volpe di un uomo Cristiano, secondo la Religione del Papa, si esamina la vera descrizione di un. Cattolico e d'un Protessame, colle differenze che ne seguon tra loro.

# APPENDICE

# Di questo terzo Tomo.

Revissione delle dieci pubbliche Dispute o Conserenze, tenute in Ingoliterra era i Cattolici e i Protestanti dentro lo spazio di quattro anni in due cambiamenti di Religione sotto il Re Odoardo e la Regina Maria, interno ad alcuni punti principali di Fede, e in specie del Sagramento dell' Eucaristia e del Sagrissio della...



# I N D I C E

e delle materie di questo Trattato.

# PREFAZIONE,

In cui si mostra quale e quanto utile può recare la Disputa per discutere i punti controversi; e perchè la revisione di queste dieci è adesso da me pubblicata.

#### CAP. I.

DI dieci pubbliche dispute, che il Volge raccontaesser le fer seguite in Ingüiterra intorno al Sagramento dell'Eucariflia, dentro lo spazio di quattro anni, in due cambiamenti di Religione sotto il Re Odoardo e la Regina Maria; oltre ad alcune particolari, tenute in adunanze di Vescovi, e in altri luoghi intorno alla stessa materia.

## I. DISPUTA.

Tenuta a Osforda da Pietro Martire frate Apostata Italiano contro l'articolo della presenza reale del corpo di Cristo nel sagramento dell' Eucaristia, anno Domini 1549.

## II. DISPUTA.

Tenuta a Cambrigia dal Dostor Madisi per la parte dei Protessanti, contro l'articolo della Transussantiazione, anno Domini 1549,

#### III. DISPUTA.

Tenuta a Cambrigia dal Dottor Glino per la parte Cattolica, in favore della prefenza reale e del Sagrifizio della Messa, anno Domini 1549.

#### IV. DISPUTA

Tenuta a Cambrigia dal Dottor Perno per la parte dei Protestanti contro gli articoli della Transuslazione e del Sagrifizio della Messa, anno Domini 1549.

#### V. DISPUTA.

O piuttosto decisione, fatta a Cambrigia dal Dottor Rideleo Vescovo Apostata e supremo Giudice, contro la verità della presenza reale, &c. anno Domini 1549.

### VI. DISPUTA.

Tenuta a Cambrigia da Martino Bucero frate Apostata, consistente in diversi spropositati paradossi, anno Domini 1549.

# VII. DISPUTA.

Tenuta in Londra nel primo anno del regno della Regina Maria, per rimetter la Religione Cattolica nel fuo pristino stato, anno Domini 1553.

# VIII. IX. e X. DISPUTA.

Queste surono tenute in Osforda contro il Cranmero, il Rideko, e il Latimero Vescovi Apostati, intorno ai suddetti atticoli della presenza reale, della Transiglamziazione, e del Sagrifizio della Messo.

CAP.

#### CAP. II.

Stato delle questioni principali trattate nelle predette dispute, intorno alla presenza reale, alla Transulalmaziazione, e al Sagrifizio della Messa, cio principali fondamenti della parte Cattolica e della Protessante.

#### 6. I

Fondamenti Cattolici dei tre articoli fopraddetti, e in primo luogo della presenza reale.

#### §. II.

Fondamenti Cattolici della Transustanziazione.

## §. III.

. Fondamenti Cattolici del Sagrifizio della Messa.

# IV.

Considerazioni sulle Premesse.

### CAP. III.

Offervazioni per meglio rispondere alle cavillazioni ereticali contro i detti articoli del Sagramento dell' Eucaristia.

# I. OSSERVAZIONE.

In questo mistero non si deve seguitare il nostro senso, o immaginazione.

# II. OSSERVAZIONE.

In questo mistero non si deve seguitare, non solo il senso, o l'immaginazione, ma nè anche la ragione filosofica.

III.

III. OSSERVAZIONE.

La ragione non è contraria alla fede, ma inferiore ad essa.

IV. OSSERVAZIONE.

Come un corpo può stare senza un luogo ordinario naturale.

V. OSSERVAZIONE.

Come un corpo può effere in diversi luoghi a un tempo medesimo.

VI. OSSERVAZIONE.

Come il corpo di Cristo nel Sagramento, ora può effere sotto una forma grande, ora sotto una piccola, e sotto la minima, che si possa discernere.

VII. OSSERVAZIONE.

Come gli accidenti possono stare senza subbietto, e come operano in tal caso.

VIII. OSSERVAZIONE.

Intorno a queste parole: Sagramento, segno, sigura, tipo, commemorazione, memoria, &c.

IX. OSSERVAZIONE.

Come Cristo è ricevuto nel Sagramento dai cattivi, e dai buoni nel medesimo, e suora di esso.

lv

# Indice dei Capitoli.

#### X. OSSERVAZIONE.

Intorno alle inconvenienze e indegnità, obbiettate dagli Eretici Sagramentarj, contro i Cattolici nel tenere la presenza reale.

# XI. OSSERVAZIONE.

Intorno alla natura del Sagrifizio, in quanto egli è ordinato a diversi effetti; e come quello della Crocesta con questo della Messa.

# CAP. IV.

Esame di quegli argumenti, che suron portati nellepredette dispute dagli Zuingliani e dai Calvinisti contro l'articolo della presenza reale del corpo di Cristo nel Sagramento dell' Eucaristia .

## I.

Primo capo, o fondamento delle obbiezioni dei suddetti Sagramentari, che è; perchè sembra loro impossibile, che il corpo di Cristo sia in molti luoghi a un tempo medesimo.

## §. II.

Secondo capo, o fondamento delle obbiezioni dei Sagramentari ; consistente nelle qualità , o quantità contrarie, &c.

# §. III.

Terzo capo, o fondamento delle obbiezioni dei Sagramentari, concernente il ricevere, e quei che ricevono il Sagramento. 6. IV.

#### 5. IV.

Quarta sorta di argumenti, portati da altri Eretici Sagramentarj dopo Pietro Martire.

#### CAP. V.

Che argumenti furon portati dai Cattolici nelle dispute sopraddette a savore della presenza reale; e come a quelli vi risposero i Protestanti, o gli schivarono.

## §. I.

Nella prima disputa di Cambrigia, tenuta nei giorni del Re Odoardo; in cui surono i disendenti il Dettor Madili e il Vescovo Rideleo Commissario supremo; 20. Giugno 1549.

## §. II.

Nella prima disputa di Ossorda, tenuta nel principio del regno della Regina Maria; in cui il Dottor Crammero, prima Arcivescovo di Canturbia, su disendente per la parte dei Protessanti; 16. Aprile 1554.

## §. III.

Nella disputa col Rideleo, tenuta a Osforda nella medesima scuola di Teologia, il giorno seguente dopo il Cranmero; 17. Aprile 1554.

# §. IV.

Nella disputa col Latimero, tenuta a Osforda nel medesimo tempo e luogo; e conclusione di tutto l'esame di questo articolo.

§. V.

# Indice dei Capitoli.

lvij

6. V.

Conclusione di queste dispute, con alcune considerazioni sulle medesime.

CAP. VI.

Dei due articoli della Transulfanziazione e della presenza reale; e che cosa segui in questa disputa.

§. I.

Intorno al terzo articolo del Sagrifizio della Messa.



# AVVERTIMENTO

Per direzione di chi legge questo Trattato.

To m'era proposto (amato Leggitore) di porte due altre Tavole nel principio di questo Libro, como feci in quello dinominato, Il Vegliatore: una delle Controversite principali quivi trattate, e l'altra delle speciali bugie e fassità di quegli Scrittori, coi quali io tratto; Ma non avendo avuto tempo d'estrate, ho simato bene di rimettere il tutto all'ultima Tavola, porfan nel fine di questo Tomo, ove troverai tutte le particolarità accennate insieme, col fasso e in giannevol procedere di Gio: Volpe, del Cavaliere Hassimgo, di Gio: Balvo, e de' Maddeburges (principali avversar), co' quali io ragiono in questo Trattato) distes e specificate fotto i loro diversi Nomi nella detta Tavola; Onde chi non ha comodo di leggere tutto il Libro, può ricorrere ad esta, e in tal maniera trovar quelle cose, del- le quali desidera d'ester prima informato.





# PREFAZIONE

Allo Studioso Leggitore Cristiano, concernente l'edizione e l'argumento di questo Trattato, e il metodo in esso tenuto, e i principali punti che vi si trattano.



He I Uomo sia mutabile, o (come dice la Sagra Scrittura) incerto nella fua previsione e providenza; se altro argumen- Sap. 9. to (gentil Leggitore) non vi foffe per provarlo (come certo ve ne fono infiniti;)

la mia propria esperienza nel successo di questo Trattato sarebbe bastevole; avendo alterato così spesfo la mia prima intenzione intorno al medefimo, che efsendo in punto d'uscire alla luce, non rassomiglia per niente quello che al principio io m'era proposto.

2. Il mio primo disegno fu di scrivere solamente aleuni pochi fogli in risposta al Cavaliere Hastingo, che nella sua replica al settimo Incontro del Vegliatore (il quale Incontro concerne principalmente il Vescovo e la fingo nella SEDE di ROMA) procurò di sminuire quell'obbligo di gra- sua replicatitudine, che il Vegliatore diffe aver l'Inghilterra più Pag. 192,

d'egni altra Nazione a quella Sede, per due Conversons del nostro popolo alla Religione Cristiana, di la ricevute. L'Hassimo (die) procurà d'annellore, o diminaire quell'obbligo, cel rivocare in dubbio le dette Conversioni, o almen cavillando alcune loro particolarità: Onde simai necessirato non selamente di confermare quel obe su già feritto delle suddette due Conversioni sotto Papa ELEUTERIO e sotto Papa GREGORIO primo; ma di aggiumgerne ancora un'altra, più antica di quelle due, succeduta sitos. Pierra e alcuni altri Arostotu. E sobre data sitos e pessi di far tutto gussiono comi altro e come bo detto di sopra; contuttocià quando venni all'opera, riusti più lunga, e appena bo potuto ibrigarla in santi Capitoli, quanti sogli in m'era proposso.

3. E la ragione di ciò si è, perchè cominciando a esaminar la materia, trovai che l'Hastingo avea prese tutto ciò, che ha detto si queste pento, da Gio. Volpe, ma senza citarlo; e Gio. Volpe, la maggior parte delle sue cavillazioni dai Maddeburgesi: Onde per necessità sili cosservio tutti questi tre avversira ji infieme, per esaminare i loro argument, discoprire le loro senza di cosservio di pri fradi, e consurare com pur con quella chiarceza ciò me mate di con qualche bienezza, com pur con quella chiarceza ciò.

Come la pri-si con qualche pienezza, come pure con quella chiarezza ch'
quello Trat- io defiderava, la materia crebbe a tal figno, che nonstro è fista- potei darla fuora come parte di quell'Incontro, a cui apsecreticiota, parteneva: Onde a perfuafione d'alcuni amici rifoloci di
divulgarla in un Trattato a parte, come diffi nel fine del

secondo Incontro già stampato.

4. Ma quando presi de a rivederla per l'edizione, mi si presentarono diverse cose da aggiunzersi per più pie-nezza del Trattato: E specialmente, che la sondazione, della Fede Cristiana in Inghiltetra è avverata da queste tre Conversioni particolari; e che la continuazione della sessi pede apparisce evidentemente dalla prima alla sesonda Conversione, e dalla seconda alla terza sin'al nostri giorni: E con questo venne il discorso a occupare dalla:

interi Capitoli; Il che fu più che il doppio, di quel che io m'era proposto nel primo disegno.

Ma giunto qui, mi venne un nuovo pensiero d'aggiungere una seconda Parte, non meno importante della prima, per ricercare la Religione dei nostri avversarj in tutto quel tempo; conforme c'insegna il Filosofo, e l'Ora- Arill. in topitore, che non basta confermare la propria causa, se non cit. si confuta la contraria : Onde parve necessario non solamente il mostrare la prima, la seconda, e la terza fon- Hiran & de dazione della nostra RELIGIONE CRISTIANA in Inghisterra, e insieme la manifesta e visibile continuazione della medessima sin'alla nostra Età; ma ancora il sar vedere il contrario nella Religione de Protestanti; cioè, che non fu mai piantata in Inghilterra (in quei punti di dottri- giunta la fena , nei quali eff differiscono dai CATTOLICI) ne mai vi conda parte na, nei quau esp asperiscono uni Caracia, ne mui della ricerca fu ricevuta, nè ebbe esistenza sotto il nome di Religione della Chiesa Cristiana dal tempo di Cristo sin' al nostro. E perche Gio. di Gio. Volpe. Volpe, più d'ogni altro Scrittore Inglese Protestante, s'è impegnato di proposito e con solenne promessa, di provare il contrario nel suo gran Volume degli Atti e Ri- Gio. Volpe nel cordi ; cioc , di mostrare il corso della sua Chiesa (que- vitolo de suot ste sono le sue proprie parole) dal principio fin' a quest' di, e nella sua ultima. Età : lo sono stato costretto a venir con lui in\_ protesta alla particolare alla discussione d'ambedue queste parti; voglio Chiela Ingledire, a mostrare il principio e la continuazione della nostra Chiesa, e la non esistenza o continuazione della sua. Per far la qual cofa, to bo avuto occasione (come voi vedete) di leggere tutta la prima parte del detto Volume (la quale contiene più di 500 carte) dal principio della Religione Cristiana fin' al tempo d' Arrigo Ottavo.

6. Ma perchè da Arrigo in giù, il Volpe nella feconda parte del detta suo volume (di mole non minar del-la prima) tratta dei principali Sostegni della sua Chiesa ; alcuni de' quali ei gli fa Martiri , e altri Confesfori , e gli distribuisce in un Calendario Ecclesiastico , secondo i giorni di ciascun M:se, nei quali debba effer ce-

Cicer. I. ad

Perche fu ag-

Perchè fu aggiunta la terza parte di questo Trattato intorno all'esame del Calendario del Volpe.

lchrata la lor memoria festiva, e colloca tal Calendaria nella fronte de suoi Atti e Ricordi; mi parva ancor conveniente, assimba datuna cosa non rimaneste trassurata, o indiscussi in questa sua opera, l'aggiungere una terza parte alle prime due, per esaminare il detto Calendario, e alcuni altri punti necessari, a quello attenenti. Laqual terza parte essendo riustita nel progresso più voluminos di qual che in principio io massettata e venendo sola quasta auguagitare le altre due; riscivei di stamparla separatamente, e percedi fosse più maneggevole comoda al Leggiore, e poi perchò ella tratta d'una materia un po disservate, e sinalmente perchè contengono le prime due parti un sufficiente e pieno argumento, oltra questi terza.

"T. Ecco qui, mio diletto Leggitore Crifilano, un bree Sommario di susti i miei pensieri intorno a questamateria: La quale se può contribuire al suo utile Spirituale, o confermandoti nella CATTOLICA RELIGIONE (Pià la prossessi più al prossessi più al prossessi più al prossessi più nella contenta de celeste benedizione;
io mi terrò molto contento, e silmerò ogni mia faticafelicmente spesa somo sapendo di quanta importanza sa

tal materia per la tua eterna salute.

8. In risguardo alla quale, tu ancora, se ti trovi in La diligenza qualche dubbiezza, devi non folo pigliarti la briga di che ciascheduno deve legger questo, o altro simil Trattato, che in quella possa ufare nell' inajutarti: ma ancor viaggiare e per mare e per terra, formarfi della per Provincie e per Regni (fe erediamo a S. AGOSTINO, ReligioneCatche così diffe e così pratico) per ricercare la verità , e tolica in tempi d'erelie. la certezza della CATTOLICA RELIGIONE; per cui folamen-Poffid. in vita te, e non per altro mezzo sotto il Cielo, può un uomo ef-August. ser salvo, o suggire l'eterna dannazione, come protesta nel suo Simbolo S. ATANASIO. Persochè la Religione Aug. 1.4.0 5. Confes. Atbanaf. in CATTOLICA deve essere appresso di Noi (come dice il det-Simb. verf. 2. to Santo Padre) quella ricca gioja trovata nel campo; Mosth. 13. per comprare il quale non fi dee avere difficoltà di vendere, o di

Collins in Linealin

# Intorno all'argumento di questo Libro. Ixiij

o di perdere tutti gli altri beni o ricchezze, che noi abbiamo : poichè CRISTO nostro Salvatore commenda tanto quel tale che così fece , e con questo incita ancor Noi a

fare il medesimo.

9. E l'istesso S. AGOSTINO e insieme il GRISOSTOMO con altri Padri, riprendono grandemente la trascuratezza e l'infingardaggine di varie persone dei loro tempi, che vedendo sorgere delle Sette e dell'Eresie e differenze di Religione quasi in ogni paese, non si movevano a ricercare la verità; ma eran contenti, o d'accettare ogni Novità che era loro imposta, o di restar dubbiosi o indifferenti; lo che in qualche forta è uno stato peggiore. dell'altro. Perchè, siccome è chiara la predizione del Nofiro Salvatore, che tali tempi d'Erefie e di contraddizioni verrebbono , quando una Setta direbbe : qui è Cristo ; e un' altra : là è Cristo ; un Eretico esclamerebbe : qui è la Chiesa, qui è la vera dottrina, qui è la riforma; e un altro lo negherebbe: così l'Apostolo spiega la segreta provoidenza di Dio in questa sua permissione, cioè; ut qui probati funt, manifesti fiant; accioche quelli che fon 1. Cor. 11. provati e fermi nella Fede, sian manifestati e riconosciuti da noi per veri Fedeli. E come dunque in un tempo di prova, e di prova così speciale, quando è da acquistarsi una Corona sì grande, sono gli uomini sì trascurati, infingardi e timidi in informarsene, e in dichiararsi? S. G10. GRISOSTOMO ce ne rende questa ragione, per verità lagrimevole: Quia neque promissio beatitudinis ejus desideratur , neque judicium comminationis timetur , Oc. Ciò succede, perchè da loro nè si desidera la celeste felicità da Iddio promessa, nè si temono le minacce del suo giudizio . E pure (dice il medesimo Santo Padre: Si ve- Chryson.ibid. stimenta empturus, gyras unum negociatorem, & alterum, &c. Se voi, allorebe fiete per comprare un vestito, andate girando da un mercante all'altro, per vedere di trovare il meglio: E quanto più dovete sur questo per informarvi della vera Religione?

Aug. 1. de morib. Eccl-c.17. Chryfoft. bom. 14. in cup. 24.

Matt. 24. Mar. 13. Joan. 17.

Chryfoft. opere imperfed. in. Matt.

Rappresentazione di quelli che trascurano d'esaminare la verità della Religione Cattolica.

10. Se qualcheduno venisse fuora con una pretensione contra i vostri beni, o rivocasse in dubbio le ragioni che avete a un'eredità, o che voi foste i veri padroni di tali sossanze; correreste subito a riguardare e scritture e ricordi per confermare i vostri diritti, e prontamente cerchereste qualche Avvocato per difenderli, e per prova de est fareste gran conto dei Testimonj antichi . Tutte le quali cofé trascurandosi nelle pretensioni dell' Eresia contro la-CATTOLICA RELIGIONE (le cui prove fono in fe fteffe molto più chiare, se volessero gli uomini riguardarle, di qualunque prova di diritto a possessioni o eredità:) questatrascuraggine chiaramente dimostra, che essi banno più cura dei beni temporali , che degli eterni ; più pensiero della Terra, che del Cielo; e di questa mifera e momentanea vita, che dell'eterno regno di Dio, e di regnare immortalmente con lui.

11. E questo sia detto di passiogio, concernente si quidizio e il sentimento degli antichi Santi Padri circa-alla cura, che ogni vero Cristiano dee avere d'informarsi con diligenza (e specialmente in tempo d'Eresse) della verida e certezza della CATOLUCA RELIGIONE. Per sema che essenda trascurato in questa ricerca, con abbaudonarsi troppo a lepsifro degli affari mondani, non resti ingannato prima d'accorgerse, e sa portato alla perdizione dal presenta del invocazioni fotto colore e nome di nuave Rissone, persuadanissi di camminar bene, e di non aver bisgono in questa materia di altro avere e il non aver bisgono in questa materia di altro avere e conse di nuave rissone.

vifo , o informazione .

Sentimenti pericolofi . 12. Per ovviare al qual corso perigiiosssimo, tenuto aggidi da santi e tanti del moltro pacse (che si persuadono, o che le materie di Religione non appartengono a loro; e che essi comminano bene, come camminano; e che posson restare indisserenti; o attendere aggia assara mondani; e lacitar questo in abbandono; e almen si sur per le tante contraddizioni, che essi vedono e sentono dappertutto, che è cosa dissistite il discenere, da qual parte

# Intorno all'argumento di questo Libro. 1xv

fita la verità e la certezza: ) Per ajuto, dico, in tutti questi punti (ma specialmente nell'ultimo) bo slimato bene di pubblicare quesso Trattato; il quale io confido che darà lume bassante per discernere la verità, a tutti questi che si degneranno di leggerto. Perchè ei pone loro davanti agli occhi i in compendio e chiarismamente, si averità e la certezza della CATTOUCA RELIGIONE; serigine, l'accrescimento, e la continuazione della medessima; e inseme le frodi e la fussiva di tutute le Sette, ma specialmente di

quelle dei nostri tempi .

13. E qui è da notarsi, che siccome nella lite d'una possessione, possono i proprietari pigliar due vie di provare il loro giusto diritto, contro quel che pretendono con raggiri e con falsud d'intrudersi in quella : La prima , con addur ragioni per ogni sua parte separatamente; come per quel prato, per quella chiusa, per quella pastu-ra, per quei campi, e simili altre cose; e una tal via (come voi vedete) è affai prolissa e fastidiosa: La seconda, con addur ragioni per un folo punto; il quale provato , rimangono provati tutti gli altri; cioè , pigliando a mostrare che la Casa domenicale di tal possessione in controversia (a cui appartiene tutto il rimanente) è loro, ed è stata sempre posseduta dai loro Antenati, e che essi sono i loro legittimi successori e eredi : la qual vi.L. di provare è molto breve , e più sicura : lo intendo di pigliar quella conero i Protestanti nostri avversari, e specialmente contro Gio: Volpe loro Antesignano; cioè, dove che altri hanno intrapreso sin' ora di difendere e di provare separatamente alcuni punti particolari in controversia; come per esempio , la presenza reale di Gesu' CRIsto nell'Eucaristia, il Purgatorio, le preghiere ai Santi, i Sette Sagramenti, e simili aleri punti; i quali non sono altro che capi della nostra causa: il mio disegno è di provare il folo punto della Cafa domenicale, e dei fuoi veri proprietari , cioè , della vera CHIESA CATTOLICA , e della legittima sua famiglia, discendente da Gesu' CRI-To.I.

sto medesimo. Perchè, provando noi questo, proviamo tutto; niuno potendo negare, che dove si trova questa Cafa e questa famiglia, v'è il pieno diritto di tutto il resto.

Contesa intorno alla Casa domenicale.

14. Mo ora di nuovo, per provare il punto della. Cafa domenicale, diverse vie sono tenute dai suddetti avversarj . I pretendenti asseriscono , ma in soli termini generali, che c'è una tal Cafa, nobile, ben fabbricata, con eccellenti comodì, e riccamente fornita, a cui è annessa la detta possessione; e che i suoi abitanti e propriesurj banno privilegj e preferenze grandi fopra tutti gli altri; e che vi fono certe antiche Scritture fopra questa materia, ancora efistenti, dalle quali raccolgono secondo la loro interpetrazione, che essi sono la vera famiglia di detta Cafa, e che quella appartiene a loro.

15. Ma i proprietarj rigettando tal pretensione, e. interpetrazione delle antiche Scritture, dicono che tutto ciò è falso, e che secondo la vera esposizione di tali Scritture, e secondo i segni dati da quelle, la detta Casaappartiene , senza controversia , solamente a loro , e in confeguenza anche la possessione annessa a quella: Lo che effi provano col venire alle particolarità, mostrando in. qual tempo, e in qual'occasione fu fabbricata la detta

parte Cattolica per la Cafa domenicale.

Cafa , quali pietre e legnami furono in quella impiegati, e come all'istessa fu annesso il diritto di tutta la possessione, insieme co' suoi privilegi e preeminenze : E poi a qual famiglia quella Casa fu assegnata, chi furono i primi abitanti e governatori di essa, e come ella hu sempre continuato da quel tempo in poi , di mano in mano, nella stessa famiglia per legittima successione, e s'è difesa da tutti gli affalti datile contro, sì dai ladri domestici segreti, sì dai nemici esteri scoperti, e che sin' al presente di , la stessa famiglia è in possesso della medesina.

16. E di più mostrano ai pretendenti, che essi sono stati sempre dispregievoli e vagabondi, dispersi qua e là in varie capanne, da loro fabbricate o rappezzate, ne mai abitarono insieme in alcuna casa meritevole d'esser nomi-

# Intorno all'argumento di questo Libro . Ixvij

minata, e molto meno in una Casa così eccellente, com'è questa; e se alcuni di loro sono stati per l'addietro di questa Casa o famiglia, ne furono cacciati fuora pei loro disordini , o se n'uscirono come fuggitivi per lo stato col-

pevole della loro coscienza.

17. Or tutto questo esiendo così, chi non vede, a chi appartiene la detta Cafa ? E questa (mio diletto Leggitor Cristiano) è la vera figura, o rappresentazione della nostra controversia con Gio. Volpe e coi suoi seguaci nel presente Trattato; i quali pretendono un certo diritto alla vera Chiesa e Religione di Cristo fin dal fuo principio; ma portano per quello così buone prove, come i pretendenti sopraccennati per la detta Casa domenicale, e forse anche peggiori, come in appresso si mostrerà.

18. Ma noi al contrario seguitiamo il corso dell'altra parte col venire alle particolarità, mostrando, come, dei due preda chi , e sotto chi , ebbe principio la Chiesa e Reli- detti ciempi. GIONE di CRISTO; chi furono i fuoi primi profesiori es promotori, che cofa infegnarono, che cofa fecero, chi lasciarono per suoi successori, con che promessa e sicurezza di continuazione, e finalmente come banno durato fin' al dì d'oggi . E tutto ciò è trattato nella prima parte di questo Libro. Nella seconda poi si dichiara l'altro punto di fopra accennato; cioè, che fin'ora la parte Eretica avversa non ba mai avuto alcuna casa, e molto meno untu Cafa tale, come quella di cui s'è parlato; cioè a dire, non ha mai avuto alcuna Chiefa, o certa famiglia tra fe concorde, ne alcuna cerea professione di Fede, o di Religione, simile in tutti i punti a se medesima, o a quella d'altri, falfa o vera, buona o cattiva, cattolica o eretica, che ella si fosse. E questa è cosa osservata dal principio del mondo fin' al nostro tempo, come dopo si vedrà provata chiarissimamente nel progresso di questo Trattato. Ti prego pertanto (gentil Leggitore) a pigliarti la briga di leggerlo con qualche attenzione per tuo giovamento,

oltre di che io son sicuro che il piacere, che tu avrai

nel-

#### lxviij Prefazione al Lettore

nella sua lettura , compenserà la tua pena; l'argumento essendo istorico, e non isprovveduto di una grata varietà, e di tempi, e di perfone, e di affari.

Quattro punrie di noftra £cde .

19. Ma perchè il mio fine nello scrivere questo Tratti di conside- tato, e nel trattare questo importante argumento del dirazione intor-no alle mate- scernere tra Religione e Religione, è stato non tanto di dilettarti (fe io debbo confessare il vero ) quanto di muoverti, e di giovarti; bo stimato bene d'aggiunger qui tre o quattro punti di specialissima considerazione intorno al soggetto di nostra Fede e Credenza, e tirarne da quelli altrettante illazioni di non minore importanza, per tunbuona disposizione in questo proposito, e con ciò lasciare il resto al tuo proprio giudizio e più matura deliberazione .

Primo punto.

Come gli articoli di noftra fede fon fuperiori all' umana ragio-

Il primo punto si è, che l'Altissimo India per mag-20. giore umiliazione dell'uomo, e per più merito del suo credere, ha collocato la più gran parte degli oggetti di nostra Fede (cioè, delle sofe che debbono credersi) in una sfera superiore all' ordinaria capacità dell' umana ragione, e le ha circondate con tali e tante difficoltà e ofcurità, in rifguardo alla nostra fralezza , che senza la luce della fua grazia, e il libero moto e concorfo della volontà nostra, non possiamo arrivarvi. E questo (conforme ho detto) sì per maggiore abbaffamento dell'uomo in faccia all' altezza dei divini misterj, si perchè l'uomo possa meritare col suo libero e volontario concorso nella loro credenza; lo che egli non potrebbe fare, se gli articoli, o gli eggetti di nostra Fede fossero si chiari, che non vi fosse in loro alcuna ofcurità; perchè allora, fecondo i principi della filosofia , l'umano intelletto dee per forza acconsentire a quelli, e in confeguenza anche la volontà; dal che ne seguirebbe la perdita d'ogni merito e ricompensa, conforme al detto di S. GREGORIO : Non habet fides meri-

Gregor. bom. 16. in coung.

tum, ubi humana ratio præbet experimentum: Non ba alcun merito la fede, ove l'umana ragione fa le cofe evi-Athanoferotte denti . E molto prima difie S. ATANASIO : Fides de re

# Intorno all'argumento di questo Libro. Ixix

evidenti concepta, fides dici non potest: La fede con- de advent. 11 cepita d'una cosa evidente, non può dirsi fede. E breve- cont. Apollin. mente, ma sugosamente dice S. Agostino : Laus fidei August. troft. eft; fi, quod creditur, non videtur: La lode, o il me- 79. in Joann. rito della fede sla in questo, che non si veda quel che si Germ. 1. de crede. E in un altro luogo: Credo, quod nescio; & nit. propterea scio, quia scio me nescire quod nescio: la credo quel ch'io non so; e perciò so, perche so di non fapere quel ch'io non fo. E finalmente S. PAOLO, quando dà agli Ebrei una definizione della fede, così scrive: Est autem fides substantia sperandarum rerum , argu- Hebr. 11. mentum non apparentium: La Fede è la fostanza, o il fondamento delle cose, che dobbiamo sperare (nell'altra vita) un argumento, o dimostrazione di cose, che non\_ fono apparenti o manifeste all'umano senso, o ragione. Così insegnano questi Santi ed eccellenti Dottori. E ciò è chiaro per se medesimo, e confonde le vane teste politiche dei nostri giorni, che non vogliono credere se non quel tanto, che vedono, o toccano, o può comprendere il loro angullo

21. E quanto alle cause di tal difficoltà e oscurità nelle materie di Fede, i medesimi SS. Padri ne assegnano due, o tre, come principali. La prima si è l'altezza e sublimità degli stessi misteri, che da noi si debbono credere; le materie di i quali essendo arcani del sommo IDDIO , sormontano la Fede. bassa intelligenza e ragione dell'uomo: come per esempio, la Creazione del Mondo dal niente, la Trinità di persone in una sola natura, l'Incarnazione del Figliuolo di Dio, il suo Nascimento senza violare la virginità di sua Madre, la Resurrezione dei nostri corpi, l'elistenza di Cristo nel Sagramento, e altri simili: I quali misterj non si posson comprendere dall' umana ragione, perche troppo a lei superiori , sebben non contrari. Un' Seconda caula. altra causa (come offerva S. AMBROGIO) si è la Maestà del Signore IDDIO, il quale vuol che si creda alla sun parola, fenza chiedere alcuna prova, o ragione della me-

intelletto.

de-

de Abrahams cup. 3.

Ambrof. 1. 1. desima . ,, Perchè se un grave ed onorevole personaggio in n questa vita (dice il detto Santo) specialmente se egli ,, è di grande autorità e nostro superiore , si stimerebbe " gravemente offeso dal domandargli una prova di quel n che egli afferma: quanto più deve effer creduto fenza prova di umana ragione il Signore IDDIO, quando ci n propone materie superiori al nostro intendimento?

Terza caufa .

22. La terza caufa è quella, che di fopra toccai; cioè, a fine che possa l'uomo più meritare col credere quel che egli non vede apertamente, conforme diffe CRISTO S. Tommaso : Quia vidifti (Thoma) credidifti : Beati

7008.20.

qui non viderunt & crediderunt : Perche hai veduto , o Tommafo, tu bai creduto; ma beati quelli, che non videro e crederono. E per queste tre cause, se noi ben le consideriamo, troveremo che IDDIO sin dal principio del Mondo ha proceduto, agli occhi dell'uomo stranamente, nel rivelarci i misterj della nostra Fede; scoprendo da una parte la sua volontà con infiniti attestati del suo amore e desiderio, che noi gli sapessimo; e dall'altra cam-Come Iddio minando con tal riferva nel rivelarli , che rimanessero , ha proceduto risquardo a noi , difficili e oscuri : e questo (come già

nel rivelare i fuoi misterj.

diffi) per maggior merito dei credenti . Come per esempio, avanti il diluvio, egli apparì di tempo in tempo a Gen. 2. 6. 7. vari Patriarchi , ordinando loro di predicare e di palefare ad altri la fua volontà , e la verità di quei misteri, che doveano credere; ma pure in quel giorni non appart a tutti; lo che avrebbe potuto fare, se avesse vo-luto, e così rendere i detti misteri più aperti e indubitati; ma ei volle che gli credessero per tradizione. E un Genef. 20. 22. simil modo di procedere egli uso dopo il diluvio con ABRA-Mo, ISACCO, e GIACOBBE, per istruzione dei loro poste-

Enod. 1. 2. 3. ri. E poi di nuovo, quattrocent' anni dopo, quando de-

termino di liberare gli Ebrei dalla schiavici degli Egizj, e di dar loro una legge scritta, non appari evidentemen-Deut. 33. te a tutto il popolo, ma scelse Mose' per inviarglielo in Act. 7. suo nome; a cui parlò in prima da un rovo ardente, e 70f. 15.

al-

# Intorno all'argumento di questo Libro. 1xxi

altre volte da una nube sulla cima d'un monte. Tutte le quali cose aveano sempre i loro dubbj e difficoltà , per quei che le volessera controvertere, a non fossera inclinati a crederle.

23. E finalmente quando il Figlio di Dio, venne egli stesso in carne umana a predicare, sebbene uso molti ar- nostro Salvagumenti, bastevoli a tirare gli uomini alla credenza dei misterj da lui rivelati , come si vedrà nel punto che suoi Misteri , segue ; pure ei tenne l'istesso corso , che per l'addictro avea e perche non praticato: perchè egli non appart a tutti gli uomini al- apparia tutti. lora viventi (come avrebbe potuto fare colla divina sua onnipotenza ) ma folo a quelli di Giudea; e la, non a tutti: ne operò miracoli in ogni luogo, ma dove egligiudicò espediente. E quando poi risuscitò da morte (che è un punto da considerarsi specialmente in questa materia ) ci non apparì a tutti i Giudei , o pubblicamente. nelle strade di Gerusalemme , come potea fare , e così render chiaro il suo risorgimento, e fuor di controversia; ma appart solamente agli Apostoli e a' Discepoli , come fla espresso in queste parole: Hunc Deus suscitavit ter- At. z. tia die . & dedit eum manifestum fieri , non omni pupulo, sed testibus præordinatis a Deo; nobis, qui manducavimus, & bibimus cum illo, postquam resurrexit a mortuis: Et præcepit nobis prædicare populo & testificari , &c. IDDIO ha risuscitato questo suo figliuolo il terzo giorno, e l' ha manifestato, non a tutto il popolo, ma a quelli che eran da lui preordinati per testimonj del suo risorgimento; cioè, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto seco, dopo risorto: e ci ha comandato di predicare e d'attestare al popolo , Oc.

24. Ecco qui la ragione, perche CRISTO, dopo ch'ei fu risuscitato, non appari a tutto il popolo di Giudea, ma ai suoi Apostoli e Discepoli solamente, che eran destinati suoi testimonj, per attestare e predicare agli altri la sua Resurrezione, acciocche fosse la loro Fede di maggior merito , conforme alle parole dette di fopra a S. Tom- youn. 20.

tore procedè nel rivelare i

MASO:

Come, eachi MASO: Beati quelli, che non videro e crederono. Eper fu fatta manifesta la Refurrezione di Crifto.

Matt. 28. 7 pan. 20. AH. 1. 10. 12.17. Rom. 4. 8.14. 1. Cor. 14. 2. Cor. 5.

2. Tim. 2.

dimora sopra la terra per lo spazio di quaranta giorni, dopo riforto; egli appart (conforme narra la Sagra Scrittura) e si manifesto in diversi tempi , in diversi luoghi , e in diverse occasioni , per dodici volte; (cioè , prima. ad alcune pie donne , poi agli Apostoli , dopo ai Discepoli incamminati ad Emaus, e in appresso ad altri;) e ciò fece in varie maniere sì particolari, che restò luogo alla lor libera volontà di meritare, nel credere il fuo glorioso risorgimente. E alcuni a principio (come abbiamo dalla Sagra Scrittura ) ne dabitarono; Onde più volte ei fu cofiretto a riprendere la loro freddezza e ripugnanza a crederlo; come quando disse a due di loro: O stulti & tardi corde ad credendum ! O stolti e di cuor tarde a credere! E nell'ultima partenza, ch' ei fece da

Luc. 24. Marc. 16.

loro, exprobravit illis (dice S. MARCO) incredulitatem eorum & duritiam cordis; quia iis, qui viderant eum resurrexisse, non crediderunt : Rimproverd ai medesimi la loro incredulità e durezza di cuore; perchè non crederono a quelli , che l' avean veduto risuscitato : La quale incredulità e durezza di cuore fu poi da esso totalmente curata colla missione dello Spirito Santo. 25. Dal che possiamo chiaramente vedere, che Cristo

richiedeva nel credere umiltà e ubbidienza , anche in co-

se, ove resisteva la ragione, o il senso; pretendendo che

assoggestiamo il nostro intelletto nelle materie di Fede (per usare le proprie parole di S. PAOLO) alla sua divina autorità : E non solo alla sua immediatamente , ma a quella ancora de' fuoi Apolioli , e de' lor Successori ; i quali ci predicano e c'infegnano, per legittima ordinazione e facolià da lui ricevuta; benchè essi ci propongano cosè superiori alla capacità del nostro intelletto : E ciò sotto pena d'eterna dannazione: Perchè egli stesso avendo loro ordinato nel predetto Vangelo di S. MARCO di predicare: Ite, & predicate: Andate, e predicate: foggiunse immediata-

Murc. 16.

2. Cor. 10.

# Intorno all'argumento di questo Libro. Ixxiij

diatamente: Qui non crediderit, condemnabitur: Chi non crederà, sarà condannato. E tanto basti pel primo punto, concernente l'oscurità degli oggetti della nostra

Fede, e le cagioni della medesima.

26. Il secondo punto della presente considerazione, si è, che sebbene il Signore Iddio pretende da noi sommissione di Fede alla sua divina autorità, sì per suo onore giustamente dovutogli, come per nostro utile; nientedimeno ei non ci lascia senza sufficiente testimonianza della verità, nè ricerca da noi tal sommissione, se non come rationabile obsequium (per usare le stesse parole del suo Apostolo ) come un ossequio ragionevole , o sommissione fondata in ogni ragione di probabilità , e credibilità. Per prova di che si dee avvertire, che sebbene i dogmi Cristiani, per la più gran parte, trascendono si fattamente (come di sopra è stato mostrato) la capacità dell'umana Ragione, che non è a quella possibile il comprenderli, benche alcuni altri fiano dimostrabili , come si vedrà nel quarto punto della presente considerazione; contuttociò, per soddisfazione del nostro intelletto, la sua divina pietà e provvidenza ci ha lasciato tante prove e argumenti per-Suasivi (chiamati dagli Scolastici, argumenta credibilitatis, argumenti di credibilità) che posti insieme, e ben ponderati , possono muovere giustamente ogni uomo prudente, spassionato e discreto a consentirvi, e renderlo picnamente appagato della verità; come dottamente lo vedese provato questi giorni passati in un piccol volume, dato alla luce in lingua Inglese, in risposta alla pretensione del Predicante O. E., ove è trattata questa materia più amplamente. Ma ora pel mio proposito, bastafolo ch' io vi rammemori , che di questi argumenti di credibilità ne sono pieni tutti i libri degli antichi Padri; coi quali essi provano la credibilità, probabilità es convenienza della Religione Cristiana, e d'ogni parte, o urticolo della medesima; per così rendere inescusabili tutti quelli, che non vogliono crederla. Per lo che farà fuffi-To.I. cien-

Secondo pun-

Benchè gli articoli della nostra Fed... non si possono dimostrare per via di vagione, nientedineno hanno sufficienti argumenti di credibilità.

2. Pet. 1.

ciente l'allegare in questo luogo il solo esempio di S. Pie-TRO; il quale ponendosi a persuadere i suoi uditori, usò queste parole: Non indoctas fabulas sequuti, &c. ,, Non , indotti da vane favole (come furono i Gentili) noi n abbiamo creduto, e fattovi conoscere il potere e la prescienza di Gesu' Cristo nostro Signore, perchè n fummo testimonj oculari della sua grandezza, &c. 27. Così cominciò S. Pietro ai suoi uditori, allegan-

Argumenti di credibilità ufati da S. Pie-

Mast. 17.

do per la medesima tre forti motivi di credibilità . IiLs primo luogo, che effo e egli altri Apostoli avean conversato personalmente con CRISTO sopra la terra, ed erano flati testimoni oculari di tutte le sue opere . In secondo luogo, egli allega quel famoso miracolo succeduto sul monte Tabor, quando egli e S. GIACOMO e S. GIOVANNI furon presenti alla sua trassigurazione, e udirono una voce dal Cielo, che diffe loro : Questi è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. E in terzo luogo, egli allega les predizioni degli antichi Profeti , concernenti la Venuta , la Vita, le Azioni, la Morte e Refurrezione di CRISTO. E queste sono da lui preferite alla vista, alla cognizione, e all'esperienza, che egli ebbe di Cristo, e meritamente; Perchè elleno furon dettate dal Divino Spirito, tanti Secoli prima che CRISTO nascesse, e poi adempite si evidentemente nella sua persona, che la vista e l'esperienza degli Apostoli altro non fu che un attestato della loro verità; e che niun' altra cofa era si certa in fe fleffa , come le predizioni dei detti Profeti, verificate si evidente-

Gli argumen-Arazioni.

Eppure tutte queste cose eran puri motivi e arti di credibili- gumenti di credibilità (come bo già detto) e non dimota non 1000 firazioni: Perche sebbene la verità delle Sagre Scritture come le file- è certissima , e in se stessa infallibile; contuttociò , ritofiche dimo- spetto a noi , che dobbiamo pigliarle sul credito altrui , considerando o i loro libri , traduzioni e interpetrazioni, o altre simili circostanze; non possono avere quella chiarezza ed evidenza per convincere il nostro intelletto,

mente davanti ai lor occhi.

che

# Intorno all'argumento di questo Libro. lxxv

che banno le filosofiche dimostrazioni; benchè l'assenso della nostra Fede, indotta da questi argumenti di credibilità (coll'ajuto della nostra pia affezione, e coll'assistenza della divina grazia ) è molto più fermo , sicuro e immobile , di quello che viene da umana cognizione : Lo che in parce si vede in questo, che presentandosi una ragione più forte contro la nostra cognizione, noi subito cambiamo giudizio. Ma non succede così nella Fede , se ella è sana, o ortodossa: E la cagione di ciò si è, perchè ella posa sopra un fondamento assai più certo, di quel che sia la Scienza umana; cioè, sul credito e sull'autorità dell' istesso IDDIO. Nel che ancora è da notarsi, che questi motivi e argumenti di credibilità possono essere più evidenti ad alcuni, che ad altri: Come per esempio, i miracoli fatti dal Signore Iddio nel condurre gli Ebrei dall' Fgitto nella Terra promessa, più evidenti furono a quelli, che allora vivevano e si trovaron presenti e gli videro, che ai loro posteri: Sebben la Fede d'alcuni di questi potè essere così ferma e costante, come la Fede di quelli: E così i miracoli di Gesu' Cristo e de' fuoi Apo-Itoli, più evidenti furono a quelli che gli videro, che a noi altri che gli sappiamo solamente per relazione: Sebbene con tusto questo la nostra Fede può esser si ferma e sì costante, anzi più meritoria e commendabile della loro, per questa ragione, che noi gli crediamo senza vederli, conforme alle parole antedette dal SALVATORE a S. TOM-MASO. E questa è la gran pietà e misericordia del Signore IDDIO, che noi, che venghiamo dopo nella fine del mondo, non perdiamo niente (se vogliamo) per la nostra sì tarda venuta; ma possiamo esser nel merito uguali ai primi .

Questo dunque è il secondo punto : Che argumenti di credibilità ci ba lasciati Cristo per prova del- per provare la Religione Cristiana; Dei quali ne son pieni (come Cristiana. bo detto di sopra) tutti i libri degli antichi Padri . E voi potete vederne molti in Eusebio , De præparatione ,

k 2

Argumenti la Religione

& de-

#### Prefazione al Lettore lxxvi

& demonstratione Evangelica: Ma specialmente in quei che scrissero, avanti di lui, Apologie a favore de i Cristiani nei tempi di persecuzione, come in Giustino Martire, in Tertulliano, e. in altri. S. Agostino pure in 22. eccellenti libri , che egli feriffe De Civitate Dei , ne raccolse molti: E una buona quantità ne potete vedere in nostra lingua nel primo libro delle Risoluzioni (detto altrimenti, Guida degli uomini alla loro eterna Salute ) al Capitolo 4. intitolato : Prove del Cristianesimo . I quali argumenti , paragonati spassionatamente colle asfurdità d'ogni altra Religione, rendon la nostra credibilissima, e bastano a muovere ogni uomo prudente e considerato a creder la stessa, sebben non lo forzano.

Argumenti ca Religione contro gli E-

Il simile si può dire degli argumenti per la CATdi credibilità TOLICA RELIGIONE contra ogni Setta ed Eresia: I quali per la Cattoli- sono tanti, e in se stelsi si convincenti per chi vuole debitamente considerarli, che non vi può esser dubbio proretici d'ogni babile, ove stia il vero, e dove il falso: Benche sovense , o per non curarsi di saperli , o per non esaminarli spassionatamente per mancanza di pia affezione (che è il terzo punto , che qui si dee considerare ) molte persone banno lo spirito sì ottenebrato, o sì pervertito, che non po/sono, o non voglion vedere la verità. Di questi argumenti di credibilità per prova della CATTOLICA RELI-GIONE contro l'Eresie, molti ne potrete vedere posti insieme da Tertulliano nel suo degno libro, De præscriptionibus adversus Hæreses; e in quelli di S. Agostino, De utilitate credendi, e De moribus Ecclesia, e inaltri fomiglianti Trattati ; come pure in tutti gli altri suoi libri contra i Donatisti, Manichei, e Pelagiani: E in quell' aureo libro di VINCENZIO Lirinense, Contra prophanas harefum omnium novitates; il quale scrisse fubito dopo S. AGOSTINO. E ancor di più , non manca nella nostra lingua una buona quantità di simil materia; come i motivi del Dottor Bristoo, e di altri. E di tali argumenti , non piccol numero ne troverete nel presente Trat-

## Intorno all'argumento di questo Libro. Ixxvij

Trastato, se voi vi degnerete di leggerlo: Dimodochè questo punto rende inescusabile qualunque persona, che

vuole in esso pretendere ignoranza.

31. Or ci rimane il terzo punto , che è la chiave i Terzo punto . (come bo detto di fopra ) di tutto il resto, per aprir la Senza una pia porta alla vera Fede: E questo è una pia e purgata af- affezione tutti fezione, senza di cui tutti gli argumenti di credibilità, gli argumenti che mai si possano immaginare, non son più atti a muo- di credibilità vere un uomo alla vera Fede, di quel che furono le perfuafioni di S. Gio: BATISTA a muovere Erode, o i fre- Marc. 6. quenti discorsi di S. PAOLO il Governatore Felice. E la All. 24. ragione di ciò si è, che sebbene il nostro intelletto naturalmente dovrebbe affentire a quel che apparisce più veros e altrest naturalmente la nostra volontà e affezione dovrebbe seguitare il nostro intelletto; contuttociò, per la corruzione della nostra natura, noi troviamo giornalmente per esperienza, che la volontà si tira dietro l'intelletto; e ove ella inclina, o ripugna; la inclina, o ribugna ancor egli.

32. Quelto punto fu toccato da CRISTO Salvator no- La cattiva affire, allorch' ei diffe nel Vangelo di S. GIOVANNI ad alcuni ambiziosi Ebrei : Quomodo vos potestis credere, qui gloriam ab invicem accipitis; & gloriam, qua a folo Deo eft, non quaritis? Come potete credere in me , voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la vera gloria, che è da aversi solamente da Dio? Voi qui vedete, che un' ambiziosa affezione impossibilitava il loro intelletto a credere, non oftante qualfroglia argumento, e motivo di credenza. S. PAOLO ancora, in render la ragione, perchè certi Infedeli non credeano il Vangelo , da lui predicate con molti miracoli , e con altre. prove e argumenti per muoverli, offerva che l'impedimento veniva tutto dalle loro affezioni , dicendo : In quibus 2. Cor. 4. Deus hujus faculi excacavit mentes, ut non fulgeat il-Iuminatio Evangelii gloriæ Christi, qui est imago Dei : Ne' quali il Dio di questo mondo ha acciecato la mente ;

fezione perverte l'intel-

ac-

#### Prefazione al Lettore lxxviii

acciocche in ess non risplenda la luce del Vangelo della gloria di CRISTO, che è l'immagine di Dio.

33. Or voi vedete, che non mancava la luce dalla parte di Cristo e del suo Vangelo; la cui gloria, ne' giorni di S. PAOLO, risplendeva per tanti miracoli: ma che l'amore di questo mondo, e l'affetto disordinato agli onori, alle ricchezze, e ad altri fuoi beni fenfuali (che dall'Apostolo vengon chiamati, Dio di questo Mondo, perchè dai mondani sono adorati; ) questo Dio, dico (o piuttosto Demonio) aveva acciecato sì fattamente il loro intelletto, che non patean vedere la risplendente luce della

Quanto ncceffaria è una pia affezione.

verità : Dimodochè, ove non è una pia affezione; o almeno, ove non è così purgata da i mali umori, che possa avere qualche desiderio di conoscere la verità , e di seguitarla una volta scoperta, non si può sperare assolutamente alcun bene . Per questa ragione, il nostro SALVA-TORE non volle operare alcun miracolo alla presenza di Erode, e nel proprio paese; perchè vedeva negli animi loro un' avversione così ostinata, che non ne avrebbero pro-

Luc. 23: Mas. 13. Jaan. 19. Marc. 15.

fittato . Per la slessa ragione , non volle rispondere au Pilato nella propria caula; perchè vedeva le sue assezioni attaccate al mondo di tal maniera, e lui siesso così portato a compiacere il popolo, e a conservarsi la grazia di Cesare, che la sua fatica sarebbe perduta nel procurare di persuaderlo, essendo egli ostinatamente disposto al contrario. E tanto basti circ' a questo punto della pia affezione, e sua necessità per la salute d'un uomo; poiche senza questa, qualfivoglia cura e sollecitudine è affatto inutile .

Quarto punnostra fede si possano dimoftrare, e co-

34. Il quarto ed ultimo punto della presente considerazione fi è, che febbene è vero quel che ho detto nel priticoli della mo; cioè, the gli oggetti, o articoli della nostra Fede ordinariamente son superiori alla capacità dell' umano intelletto, e furon da principio rivelati all'uomo dall' istesso IDDIO; pure ve ne sono alcuni, che colla forza dell' umana ragione si posson conoscere e dimostrare : Co-

## Intorno all'argumento di questo Libro. lxxix

me per esempio, che c'è un Dio, e che egli è sola- Exod. 10. mente uno, e che non ve ne possono esser molti, e Hibr. 11. che il Mondo fu creato da lui, ed è governato dalla fua provvidenza, e altri simili. I quali punti, perchè ancora fono proposti nelle Scritture, e nel CREDO NICE- Symbol. Ni-NO, come articoli di nostra Fede; che dai Cristiani si deb- cen. bono credere, come rivelati da Iddio: quindi ne nasce tra i Teologi questa grave questione; se i detti punti si possun conoscere per due vie distinte, o no; cioè, evidentemente, colla forza dell' umana Ragione, o dimostrazione; e inevidentemente, col lume della Fede, o Divinrivelazione: E la più probabile e comune opinione degli Alex. Halens. Scolastici, e più conforme alle Scritture e agli antichi 3. par. q. 79. Padri , è che si possono. Perchè il nostro Intelletto può in 3. p. d. 24. aver due lumi per conoscere una stessa cosa: Il primo art. 9. dalla Divina rivelazione ; la quale , o più , o meno , è Altifiodor. 3. sempre oscura alla nostra Ragione (come di sopra s'è di- par. tratt. 2. chiarato) e in conseguenza il nostro Intelletto non essen- Bonavent. in do forzato ad aderirvi dalla chiarezza dell'evidenza, ne 3. pur. d. 24. segue che l'assenso della nostra Fede è più libero, e più art. 2. luogo ha la pia affezione della Volonta nostra, e percio num. 39. C più merito nell' affentire, come di fopra è stato mostrato. alii.

35. Il secondo lume, lo può avere il nostro Intelletto dall' umana Ragione, o dimostrazione; la quale è talvol- scienza può ta così chiara e evidente, che non ammette dubbio ve- ftar colla fcruno: Come quando si mostra questo principio, che la de. parte è minor del suo tutto, o che l'uomo è ragionevole, o altra cofa di fimil natura : E allora l' Intelletto è forzato a aderirvi; e in confeguenza tanto minore è il morito della Volontà, quanto minore è la libertà, che egli le lascia di assentire. Ma pure una tal cognizione, acquistata per via dell'umana Ragione, non toglie talmente il merito, che procedeva dal libero affenso alla Divina rivelazione, che non possano stare insieme in un istesso uomo, e interno a un'istessa cosa, la Fede e la Scienza, come lumi distinti , acquistati per varie e distinte vie. l' uno

gione, o dimostrazione : Perchè altrimenti ne seguirebbe (dicono i Dottori, che tengono tale opinione) questo notabile inconveniente; che gli uomini dotti farebbero, quan-Notabile in. to al merito della lor Fede , di peggior condizione degl' conveniente. ignoranti: Perchè ogni qualvolta che per mezzo de i loro Studj giungessero a conoscere chiaramente la verità di qualche Teologica conclusione, o articolo di Fede, che per l'addietro sol lo credeano semplicemente come rivelato da Dio (lo che facilmente può accadere, e spesso accade agli uomini dotti) essi perderebbero la lor prima Fede, o al-meno il meriso della medesima, se si concede che la Fe-

de e la Scienza non possano stare insieme.

36. Ma lasciando alle Scuole una tal controversia, per tornare al nostro proposito; non v'è dubbio, che alcuni punti appartenenti alla Fede Cristiana si posson provare, e chiarissimamente dimostrare dall'umana Ragione: come quelli, che di sopra bo toccati, d'un sole Dio, della sua provvidenza, onnipotenza, e simili. Altri poi ve ne sono, che sebben non si possono dimostrare in tutto evidentemente, si possono in parte, per via di supposizione;

ne per suppofizione.

cioè a dire, col supporre due o tre cose attenenti a quelli, che dall' avversario, o si debbon concedere, o non si posson negare: Come per esempio, supposto che c'è un Dio, e che egli ha assegnato qualche Religione al genere uma-no, e che le prosezie del vecchio Testamento si debbono credere; non è difficile il provare e dimostrare la verità della Religione Cristiana, o contro gli Ebrei, o contro i Gentili . E il simile è nella materia , che da me si tratta in questo Libro, contro Gio: Volpe e i suoi seguaci, intorno al principio, alla fondazione, all'accrescimento, e continuazione della Religione Cattolica. Perchè supposto solamente questo, che Cristo è Dio, e che ha affegnato una Religione , e che la prima Chiefa da lui fondata, fu vera, e veramente da lui voluta, e che poteva mantener le promesse, che egli fece a quei primi Cristiani s

## Intorno all'argumento di questo Libro. Ixxxi

ni, di preservarla e perpetuarla: Supposto (dico) e conceduto questo, tutto il resto che io n' inferisco in questo Trattato, segue per necessaria e irrefragabile conseguen-

za; come in leggendole, voi ben vedrete.

37. lo bo stimato dunque bene (gentil Leggitore) di Conseguentoccar brevemente questi quattro punti nella presente Pre- za del primo fazione , per tirarne quattro diverse conseguenze , non all'altezza dei inutili (a mio giudizio) per l'affure che abbiamo tra divini misteri. mano . Perchè dal primo , concernente l'altezza e fublimità dei misterj di nostra Fede , superiori alla capacità dell' umano Intelletto, io ne tiro questa conseguenza: che ciascheduno dee trattare e parlar de i medesini con gran riverenza , rispetto , modestia e sommissione di spirito; non condannando quel che trascende la sua Ragione, o non cade sotto il suo Senso; ne facendo la sua debole capacità misuru e regola della sua Fede: Errore notato nella Setta de' Manichei da S. AGOSTINO; il quale ferive, che per questa cagione principalmente egli fu 9. anni del- util. creden. la lor compagnia; perche sempre essi gli dicevano (essen- cap. t. do egli giovane desideroso di apprendere ) che i Cattolici superstiziosamente richiedean la Fede avanti la Ragione; e che effi al contrario (cioè i Manichei) non altro infegnavano, che quel tanto che poteva effer difcuffo dalla-Ragione con buoni argumenti , prima di crederlo , Oc. Per lo che il detto Santo Padre scriffe poi quell'eccellente Libro di fopra citato : De utilitate credendi : Del Libro di Sant' grand' utile e infinito comodo, che godono i Cattolici nel Agostino de credere semplicemente per tradizione de i loro Antenati utilitate crequei punti di Fede, che sono stabiliti nella Chiesa uni- tratta e perversale di Cristo, benebè non giunga il loro intelletto a chè in feritto. penetrarli . Perchè , chiungne una volta apre le orecchie (specialmente se egli è ignorante) per ascoltare le ragioni contro i detti punti, è subito in pericolo, o di perder la Fede, o almeno il merito della medesima, e insieme il conforto e la tranquillità del suo spirito; e in tal maniera egli apre al Demonio ed a tutti i fuoi istrumenti, To.I. s}

sì Eretici come Infedeli, un gran passo per entrar nel suo cuore, e sconvolgere la sua coscienza.

38. É quanto agli Eretici , è stato sempre il loro costume di turbare e sviare gli uomini dalla CATTOLICA Religione, o sargli in quella vacillare, con questo mez-20 di pretendere l'umana Ragione contro la Fede; come già bo mostrato coll' esempio de' Manichei , i quali presero questo mezzo stravolto dagli antichi Filosofi pagani, the per questa cagione principalmente son chiamati di

Her. 1.1.com-Ruffinum .

S. GIROLAMO, Patriarchi degli Eretici. Gli Arriani ancora ingannarono molti coll'istesso mezzo dell'umana Ragione, cavando fuora il lor fazzoletto (come dice Teodoreto ) e domandando alla gente rozza, se tre punte di quello potevano effere una, o no? e poi tirando da ciò un' ingannevole confeguenza, dicevano che nemmeno potevan effere tre persone un Dio . I Saducei pure fondavano la loro Erefia centro il riforgimento de' nostri corpi sul mostrarsi egli contrario all'umana Ragione. Questa frenesia feguitaronla poi varie forte d' Eretici , i quali ebbero inwioite ereite finiti feguaci : come Simon Mago , Bisilide , Imeneo ,

ragione contro la fede .

Fileto, Valentino, Marcione, Apelle, gli Ofiti, i Cerdonisti, i Cainiti, gli Albigesi, ed altri. E ora ne' nofiri giorni gli Zuingliani , i Calvinisti , gli Anabatisti , \*Vedi dopo i Trinitari, la Famiglia d'Amore \* i Brounisti, e varie

Prefazione .

il fine della altre Sette , che altro non fanno che delirare e bestemmiare contro la presenza reale di Gesu' Cristo nel Sagramento dell' Eucaristia sul medesimo fondamento, che ella apparisce contraria al Senso e all'umana Ragione. E finalmente questa è la via ad ogni falfa credenza, all' infedeltà , e all' Ateifmo , Oc.

dibilità .

Confeguer-za del fecon-do punto cir-do punto cir-credibilità per la nostra Fede, la confeguenza che io ne ca agli argu- tiro, è questa; che noi dobbiamo (poiche Iddio ci ha lamenti di cre- sciato così grande abbondanza e varietà d'argumenti per nostro conforto e consolazione in quel che crediamo; ) dobbiamo , dico , effer folleciti e diligenti in cercare , ed in nfa-

## Intorno all'argumento di questo Libro. Ixxxiiì

usare i medesimi; e non fosfrire di esser vinti da ingannevoli pretensori, in una lite di tanta importanza, come è questa, fenza guardare le Scritture e le prove, che noi abbiamo a nostro favore. Perchè, quanto surebbe da biasimarsi, chi essendo disceso per molti Secoli da illustre Famiglia, come legittimo erede di un ricco Stato, e vedendo alcuni pretendere a quello, e procurare con frodi di cacciarnelo fuora coi fuoi posteri; quanto (dico) sa-rebbe egli da biasimarsi, se avendo delle casse intere., piene di Scritture per sua difesa, non si pigliasse per mera negligenza nemmen il pensiero di guardarle; ma soffrisse di esser vinto dagli avversarj , senza allegare alcuna prova a favor suo, e de suoi interessi! E questo è il caso di molti infingardi e negligenti Cristiani de' nostri negligenza in giorni; i quali vedendo diversi Settari follevarsi contro la non vedere le FEDE e RELIGIONE CATTOLICA (che fu l'eredità de i loro Antenati per l'eterna Salute, e deve effer la loro, se Cattolica. vogliono glungere ad effer falvi) fi portano sì vilmente in questo oltraggio che loro vien fatto, che neppure efaminano che prove banno , o possono avere per loro difesa e della loro Fede! Negligenza per certo inescusabile, e degna d'infinito rimprovero e confusione.

Intollerabile Religione

40. Dal terzo punto, concernente la necessità d'una Conseguenpia affezione in chi ha bisogno d'approfittarsi di questi za del terzo argumenti di credibilità ; io n'inferisco , che chiunque punto circa la intende di trattar seriamente della sua salute in questo proposito; dee spogliarsi assolutamente d'ogni passione, es finistra affezione (almeno mentre egli tratta di sì grande affare ) e porsi in tal' indifferenza, equanimità e sereni-

tà di spirito, che sia capace di discernere e risguardare

la verità con occhio placido e spaffionato, quando ella fe gli presenta.

41. Le parole, che il nostro SALVATORE disse nel luo- Terribil migo fopraccitato del Vangelo di S. GIOVANNI, a quei tali che erano ambiziosi, e rinvolti nelle ricchezze e negli onori te. di questo mondo, e che perciò tralasciavan di credere la Joun-s.

naccia del no-

#### Ixxxiv Prefazione al Lettore

verisà, sono terribili e spaventose: Perchè, dopo aver domandato loro, come mai potevano credere, e così venire alla loro salute, esto che erano si ripieni di cattive affezioni; egli foggiunse immediatamente: Nolite putare, quia ego accufaturus sim vos apud Patrem: est qui accusat vos: Non vogliate pensare, che io sia per accusarvi appresso mio Padre ( per queste vostre s'regolate affezioni : ) v'è altri , che vi accufa. Onde CRISTO c'infinua tra l'altre cose, che nel giorno del giudizio egli non sarà nostro accufatore, ma giudice; e che gravissima sarà la condanna di quei tali, che per ambire gli onori e le ricchezze, le dignità e promozioni mendane, non ebbero nè tempo, nè voglia di attendere alle materie di Fede e alla Religione, per cui solamente si pud conseguire l'eterna Salute. Il qual punto è grandemente da considerarsi, e tenersi a memoria, specialmente da quelli, che son nel medesimo, o somigliante caso di quegli Ebrei, a i quali il nostro Salvatore usà quel terribile e spaventoso par-

Confeguento punto cirvia dell' umaua regione .

700A-9-

42. Dal quarto e ultimo punto io n' inferisco, che za del quar- considerando tutte le premesse, e che questa materia della to punto cir-ca la dimo-firazione per tanza, e che in questo Trattato s'è presa una via d'esaminar la medesima sì breve e sì chiara, che col solo vedere la fondazione e la continuazione della Religione Cattolica in Inghilterra, dul tempo degli Apostoli fin' al nostro, tutta la controversia tra Noi e i Protestanti può effer decisa pienissimamente, e con tal' evidenza di ragione; che suppoflo folo che CRISTO era Dio, e che le sue promesse furono vere, tutto il resto ne segue per necessaria e irrefragabile confeguenza: Tutto questo (io dico) essendo così, può animure lo studioso Lettore a scorrere questo breve Trattato: E se lo scorre con quella indisserenza e attenzione. she bo toccato di fopra nel fecondo e terzo punto di questo discorso, io son sicuro che non avra bisogno di leggere altri libri , per arrivare a conoscere la verità ben fon-

## Intorno all'argumento di questo Libro. lxxxv

fondata della RELICIONE CATTOLICA; e la vanità; l'incostava, leggerezza e pazzia di tutte le Sette ed Erclic,
che siano mai sate, o sian per sorgere contro di estiE con guesta io ti lassia (amato Leggitore) alla santa
protezzone e benedizione del Sicioneri Diolo; e alla mifiricordiosa sua direzione in guesto assare di tanta importanza. Questa vigilia della Nativita del Nostro
Natores 1602a.



#### ANNOTAZIONE

Sopra una Setta, mentovata dal Personio nella sua Presazione.

CIccome l'antico Popolo Romano, collocd in un Tempio, detto il Pan-S teon, tutti quanti gli Dei di Roma; così ora nell'Inghilterra, e malfime in Londra, dopo aver ella rigettato la Fede Cattolica, l'Erefia vi ha piantato tutte le Sette, che ogni Testa fanatica ha saputo inventare. Tra quelle ve n'è una, nominata La Famiglia d'Amore, citata dal Padre Personio nella sua Presazione; della quale, per esser non troppo distante dai nostri tempi, e a mio giudizio, poco nota al mondo Cattolico, ho stimato bene di darvene qui un breve ragguaglio. Questa Setta forse in Olanda intorno all'anno di Cristo 1550., e ne su l'Autore un certo Arrigo Niccoli & Afterdam . Introdottafe poi in Inghilterra . venne ivi chiamata dagli altri Settarj La Famiglia degli Storditi, o Strapaganti. I di lei feguaci tengono che Cristo è già venuto in gloria e in maestà a giudicare gli nomini &c. Che il Trono, in cui egli siede per giudicare, è la Comunità della Famiglia d'Amore, di cui il detto Arrigo Niccoli è il Patriarca ; Che egli ed esti son deificati con Dio, e Dio amanato con essi &c.

A queflo proposito vi sia ancer noto , sie nel tempo della Regine Anta, e di Giorgio I. Duca di Annorer, dominante in Inglilterra, vigevano in Loudra Sotto la protezione del Governo 40. Sette ytera le quali ve n'era una, che chimavasi delle Anine dornienti. Io sippi da uno dei suoi Seguaci (che interrogato di varie cosè, rispondeva
senpre ad escila busil , come appunto un Novisió Caspuncion) che essi
sempre ad escila busil , come appunto un Novisió Caspuncion) che essi

## lxxxvi Annotazione, Cc.

erano da 500. j. E quelli balordi , e aird Settari di final tacca vengono chimati dal Protefanti Congrapucioniji. Richielo poi degli arricoli di fiu credenza, fece il punto fermo per la fingeazione, chibo credo cha veffe del ito Autore , che a coli toravatali la prefente (accentatomi da un Inglefe Cattolico fin mia compagnia, ben verfaio nella linguazione la coli tatto centrolo o, unio e bilunto e tutto affratto, fe ne flava impalato in un canto, con occhi figranati , come fi in gola aveffe avuto un groffo beccome, che lo firozzafie.

Nel detto tempo vi era in Londra anche la Setta dei Profiri. Di quei pazzi fanatici lo non feppi aliro, fic non che i Signori N. N., ambidue Invitati di Potenze Catoliche, effendo andati in una loro adunanza per fentirii profetizzare, e fezppate loro le rifa in udire le lor ridicole e feicochilime Profetize, e bebro di grazzia di feampar colla fuga

una pioggia di baftonate.

In somma ognun crede e discrede tutto ciò che gli pare e piace; dimodochè quante Teste, tante Opinioni; ma io credo che este allafine si riducano a due, cioè, al Deismo e all'Ateismo; in grazia del quale su in quel tempo da un buon Protestante eretta una Cattedra in

Osforda per legger continuamente De exiftentia Dei .

E pure moiti Settari (tempre tra loro dificordi come i Cani e i Gatti, e foi concordi allorché fi tratta di oltraggiare il Papa Jadanatii una volta in Derdrecas Cirit dell'Olanda per celebrarvi un Concilio ed accozare inferne le loro Erefe, pretetro passamente di nominaria Cussoliti, Ma un Inglefe Ortodolfo foigeo nettamente la folta lor pretenfione e la mullit di quel Conscillabolo nei leguenti due verifi.

Dordraci Synodus, nodus; Chorus integer, eger; Conventus, ventus; Sessio Stramen, Amen.



# TRATTATO

CONCERNENTE

LE TRE CONVERSIONI
DELL'INGHILTERRA

ALLA

RELIGIONE CRISTIANA
CATTOLICA ROMANA.

### ARGUMENTO.

L disegno di questa Parte (gentil Leggitore) è di mostrarti evidentemente per via di ragioni, e d'isto-. rie, e di antichità, e successione di tempi, e per confelsione, e altri attestati degli stessi avversarj, che la nostra Isola d'Inghilterra, e i suoi abitatori, cioè, i Brittanni, i Saffoni, e gl' Inglesi banno ricevuto in tre diversi tempi la Fede Cristiana dalla Sede Romana e da ROMANI PREDICATORI; La prima volta, fotto gli Apo-STOLF nella prima età dopo CRISTO; la seconda, sotto PAPA ELEUTERIO nella seconda età; e la terza, fotto PAPA GREGORIO il GRANDE verso il fine della sesta età; e che la detta Fede era la CATTOLICA ROMANA, ricevuta in quei giorni universalmente per tutto il Cristianesimo; e che nei detti tre tempi su sempre la stessa Fede; e che fu professata in Inghilterra pubblicamente per quasi 1400. anni continui, cioè, dai giorni degli Apo-STOLI fin' al Regno d'Arrigo VIII., fotto varj governi e mutazioni di Stato, dai Brittanni, dai Salloni, dai Da-

ne-

## lxxxviii

neli, dai Normanni, e dagi Ingleli; e che la stessa fiede continua eggidi nella Chiesa Romana, e in tutto il mondo Gistino Catolico, senza cambiamento, e altrazione d'alcun Articolo sossimato, panta di Fede. E inoltre, che tutte le calunnie e cavistazioni degli Eretici e dei Settarj in questo proposo sono anne, ridicole, e a pertamente qui confutate. E finalmente si dimostra una continuazione non mai intervotta della stessa fiene Catto-Lica Romana, passima di mano in mano degli uni agli altri, dalla prima conversione del nostro Regno sin' a questio presente giorno, coi obtavamente e paspabilmente acqui Legiore anche di debote intelligenza, che se non vuole a bella passa servare gli occhi, non può non vederla; come apparira (a DiO piagendo) più particolormente ne i siguenti Capitoli.





# PRIMA PARTE

DEL

## PRESENTE TRATTATO.

SE LA NAZIONE INGLESE ha più obbligo delle altre Nazioni alla Sede Romana; e della prima Conversione dei Brittanni alla Religione Cristiana nel tempo degli Apostoli.

### CAP. I.



O po una certa narrativa, che io feci nella mia risposta al Cavaliere Hassimo intorno al fettimo Incontro tra lui e il Signore N. D. \*; nella quale io mostrai che ossenzioni del mondo Criportato le altre Nazioni del mondo Cri-

stiano alla Sede Apostolica ed al suo Vescovo, fin' a que-

N. D. Per cétito della Regina Effidatent effindori pena la forca a chi ferivera in favore dalla Fede Cartolica; i difendir di quella fi celavano fono diverse l'enere Alfabettiche, come N. D., A. I., O. E. L'Hifeff facevano i Predianti per rominare contro di effi le loro capie follie ed enormi cultunale con più libertà ed impertiaganza, affatto difficerole alle loro perfone e al lor minificar.

sta miserabile età di Spiriti Ereticali, che pazzamente lo tengono per Anticristo: io ne tirai la feguente illazione comparativa, interno all'obbligo particolare, che hanno gl'ingiesi sopra ogni altra Nazione alla medetima Sede Applicita ed al suo Vesevo, così dicendo nel Vegilatore.

2. 3 E se tutte le Nazioni Cristiane hanno sempre

Obbligo particolare degl' Inglesi alla Sede Romana.

portato, e devon portare un tal rispetto e una tal , riverenza alla Sede Romana; dunque molto più lanostra Isola d' Inghilterra, perchè di là ha ricevu-, to più benefizi di ogni altra Nazione : essendo sta-, ta convertita due volte dal Paganesimo alla Religione Cristiana per la cura speciale, fatica e industria di detta Sede: La prima, 180. anni dopo Cristo, nel tempo dei Brittanni; in cui il Santo Papa e Martire Eleuterio convertì il Re Lucio ed i suoi sud-, diti, per la predicazione di S. Damiano e de' fuoi n compagni, mandati da Roma per tal' effetto: E la econda, 400. anni dopo, quando i Saffoni Inglifi nostri antecessori furon convertiti da S. Agostino e a da' suoi compagni, mandati qua da S. Gregorio Ma-27 gno, allora Vescovo di Roma, per lo stesso fine. E , fe è certiffimo, e non si può negare, che ambidue questi benefizi, se si considerano giustamente, sono , i maggiori che la nostra Isola potesse ricevere sotto

Guillel. Malmesbar-lib. 1biftor. Anglic. O Pont. Anglor. lib. 1-40p. 1-

bondanza.

23. la barbara ingratitudine di quest'uomo, che latra si rab"A Trattato scritto dal zelantissimo P. Reberto Perfanto, il cui titolo mostra quanto gran cura egli si prese di conservare i suoi buoni Nazionali nella Chies Catolica, e di ricondurvi i taviati, nell'
atroce perscusione, mossile contro dalla Regina Etijaberta e dai
suoi impereratai Ministri, dei quali ella ne aveva in grande ab-

30 il ciclo da persona mortale, e che l'obbligo di que-50 fta doppia spiritual Nascita è tanto più grande di 51 quello, che noi professiamo ai nostri genitori carna-51 quanto più importante è la nostra eterna falute, 51 di quel che sia la vita temporale: consideri ognuno rabbiofamente contro la Sede Romana, Madre del nostro Cristianesimo, e contro i suoi Vescovi, che ci hanno compartita una benedizione così fegnalata. E 22 con questa considerazione io lascio giudicare al modesto e discreto Lettore questa materia, conforme ngli detterà la Ragione e la Religione; e non come , vorrebbe incitarlo la rabbia di coftui, e di altri fomiglianti frenetici.

3. Così io ferissi allora: e a questa mia dichiarazione e conclusione il Sig. Cavalier Hastingo \* intraprese di rispondere con queste parole: Poiche dice quest Av Impertinente vocato Romano, che l'Inghilterra dee portare più rispet- ecavillosa rifto e più riverenza di ogni altra Nazione alla Sede Ro- posta del Caenana, perchè di là ha riceusto più benefizi, cicè a dire, valiesettaffis-perchè fu zonvertita dal Paganessino alla Religione Cristiana per la cura speciale, fatica e industria di detta... Sede: lo rispondo primieramente, che apparisce da diversi attestati, che questa Isola fu convertita alla Fede molto prima di quel che egli dice , e non dal Vescovo di Roma. Gilda attesta che la Brettagna riceve il Vangelo nel tempo dell'Imperator Tiberio, e che Giuseppe d'Arimatea

\* Cavaliere Cortigiano della Regina Elifabetta, buon discepolo del Predicante Gio: Vulpe, che impugnava la Fede Cattolica per farsi merito appresso alla sua Padrona. Ma siccome la Divina Mifericordia provvedde la sua Chiesa di molti fervidi disensori ; così la Divina Giustizia puni alle volte esemplarmente i di lei Nemici , come dimostra il seguente successo . Partitosi di Londa un Gentiluomo, fiero Protestante, per il governo d'una Provincia Settentrionale dell'Inghilterra, e arrivato dentro i termini della medesima, pernottò in casa d'un Signore Cattolico suo parente. Dopo cena tiratolo in disparte, l'esortò ad abbracciare la Religiona Protestante, perchè affolutamente voleva distruggere in tutta la sua giurisdizione la Religione Cattolica . Quei gli rispose , che non gli sarebbe riuscito; perchè un politico più di lui avea tentato lo stesso, ma in vano. L'altro domandatogli chi era stato quel politico; ei gli rispose : il Diavolo. A tal risposta quei restò freddo; ma più freddo restò sei mesi dapo ; perchè richiamato , per divina disposizione , a Londra ; d'ordine del Parlamento gli su messa dal Boja la testa ai piedi.

fu mondato di Francia dall'Apostolo Filippo in questo paefie, ove egli rimase sini alla morre. E Beda pure (nofiro Nazionale) offerma che nel suo tempo questo Regno celebrara la Pasma alla maniera della Chiesa Orientale; dal che noi possimo raccogliere, che i primi Predicatori vennero qua dalle parti Orientali, e non da Roma. Altre proce potrei addurre, ma io le trassicio.

4. Offerva di grazia (faggio Lettore) che forta di risposta dà il Cavaliere al mio discorso, e quanto direttamente egli viene al punto. Io dissi di sopra, che l'Inghilterra, ove tanti oggidì maltrattano Roma, è più obbligata di ogni altra Nazione ad amarla, per aver ricevuto dalla medesima più benefizj; Perchè il popolo di quest' Isola è stato due volte convertito da Predicatori mandati di là: La prima fotto Papa Eleuterio, quali 200. anni dopo Criflo; e la seconda sotto Papa Gregorio il Grande, intorno all'anno 600. del Signore. Ora a questo punto stima il Cavaliere d'aver risposto bene con affermare due, o tre cose: Primieramente con Gilda \*, che la Brettagna riceve il Vangelo nel tempo dell' Imperator Tiberio avanti queste due Conversioni da me nominate: Il che, quanto sia verisimile (Tiberio essendo vissuto 5. soli anni dopo l'ascensione di Crisso) sarà in appresso esaminato. In secondo luogo, che Giuseppe d'Arimatea fu mandato di Francia dull' Apostolo Filippo nella Brettagna; la qual cosa non è nel vero Gilda: Ma con questi due fatti il Cavaliere vorrebbe mostrare, che la Fede di Cristo non su portata la prima volta in Brettagna da Roma, nè piantata. dai Papi Romani, o dalla loro industria. È per lo stesso effetto egli allega in Beda nostro nazionale l'uso, chc

Auto Monaco Britano che vifie tra fi quinto e fatto Secolo, per le fize fingolari virtà morali detto il Seggio i Non adultaro di Magnati, um ferero Cenfore dei loro vizi ed miquità. Solo da effo fi ha qualche piccola actizia delle cofe degli antichi liritata nel fito bereve Trattato. De excidio Dirionic.

che antera a suo tempo restava rra i Brittanni, di celebrar la Pasqua alla maniera della Chiesa Orientale. Dal che egli ne insersice, come voi vedete, che à molto verismile, che i nossir primi Predicatori siano venuti dalle parti Orientali, e mon da Roma.

5. Ma supposto che tutte queste cose fussero vere . diffruggono forfe quel che io ho detto nel Vegliatore, che i Brittanni furon convertiti fotto Papa Eleuterio, e i Saffoni fotto Papa Gregorio, da diversi Predicatori mandati da Roma? Esse provano solamente, che avanti queste due pubbliche Conversioni, che noi dobbiamo alla Chiefa e ai Papi di Roma, vi potevan effere nella Brettagna alcune scintille di Fede Cristiana per altri mezzi; la qual cofa non l'ho mai negata; ma folo ho detto, ch'io vorrei che gl' Ingless si mostrassero grati a Roma per queste due. Le quali Conversioni non si posson negare senza evidente sfacciatagine, come inappresso più amplamente si mostrerà, e insieme s'esamineranno i due fatti, citati in Gilda e in S. Beda... fin' a che fegno esti son veri, o fanno pel punto, che abbiamo tra mano.

Quanto impertinente è la risposta del Cavaliere Hansingo,

6. Non essendo dunque questa prima parte della risposta del Cavaliere niente a proposito, come voi vedete; benchè concedessimo tutto ciò, che egli allega; sentiamo adesso la seconda parte. In secondo luogo, benebe fi conceda (dice egli) che Eleuterio, col mandar qua Predicatori da Roma nel tempo del Re Lucio > abbia convertito questo paese alla Fede Cristiana, \* lo dico che adesso non v'è in Roma l'istessa Fede, che v'era in auci tempi: Allora nen si dicevano Messe, nè si ponevano Immagini nelle Chiese, &c. Or qui, se vogliamo pigliare la parola del Cavaliere, noi abbiamo in quel suo ( lo dico ) un sicuro attestato, che in Roma non v'è adesso la medesima Fede, che v'era in tempo di Papa Eleuterio; E particolarmente, che non verano allora, ne Meste, ne Immagini . Nel qual discorso voi potete primic-

quell' lo dicu .

perchè egli non ardifce negare, che le Messe e le Immagini fossero in uso a tempo del detto Papa nella Fede e Chiefa Romana; E così portate da S. Agostino in Inshilterra. Il che è manifesto in molti luoghi dell' Isto-Bed. 116, T. ria di S. Beda, e specialmente dove egli narra il pribifl-zingl-cep mo ingresso, fatto processionalmente dal detto Santo e da' fuoi compagni, con una Croce e con un' Immagine del nostro Salvatore in uno stendardo, nella città di Canturbia, e che poi vi dissero le prime Messe in una Chiefa di S. Marrino, anticamente fabbricata (come egli dice ) dai Cristiani Romani avanti la loro par-

tenza dalla Brestagna -7. E quanto al tempo di Papa Eleuterio, fotto di cui furon convertiti i Brittanni , benchè sia facile il provare le medesime particolarità; contuttociò non voglio adesso intraprendere questa disputa, ma la riserbo a migliore occasione in questo Trattato: ove fenza stare su queste due particolari dottrine di Messa e d' Immagini, qui menzionate dal Cavaliere, io mostrerò con

argumenti più forti e più generali, che la Fede della La Fede di Chie sa di Roma sotto Eleuterio, quasi 200. anni dopo Roma fempre Crifto, era la fiessa che fioriva sotto Gregorio 400. anto Eleutorio, ni dopo; e quella fotto Gregorio non diversa da que-Gregorio , Co sta, che adesso è in Roma sotto Clemente VIII. mille an-Clemente VIII. ni dopo Gregorio, e durerà sin' alla fine del mondo.

8. Tutto questo (io dico) lo mostrerò in appresso chiariffimamente. Ma pure, affinche il Lettore postaintanto vedere quanta fede egli debba dare a quell' (lo dico ) di questo Cavaliere , legga solamente il 4. Capi-

fata nella fe- tolo de' Maddeburgesi suoi buoni Maestri, e principali conda età do- Dottori Istorici, toccante la seconda età dopo Gristo, po Cristo. verso la cui fine visse Eleuterio ; e insieme il principio Magd burg. della terza età susseguente; e troverà nel detto Capicep.4. de doll, tolo, da toro intitolato; Inclinatio dollrina completions Niflipulas or errores Doctorum; che effi riprendona S. Igna- Ignatius spift. zio, stato discepolo di S. Gio: Evangelista, per aver ud Smyrnens. usato questa frase: Offerre o facrificium immolare: Offerire e far facrifizio: Come pure S. Ireneo, per aver detto, che Cristo ha insegnato nel nuovo Testamento una cap. 32. nuova oblazione, che la Chiefa, avendola ricevuta dagli Apostoli, l'offerisce per tutto il mondo, Oc. E nella terza età essi accusano S. Cipriano di superstizione, per- Cyprian Jil. 2. chè disse: Sacerdotem vice Christi fungi , 6 Deo Patri sacrificium offerre: Che il Sacerdote fa le veci di Crifto, e offerisce sacrifizio a Dio Padre, Redarguiscono Tertulliano, perchè usa queste parole : Sacrificium offer- Tertal. lib. de re: Offerir facrifizio. Condannano ancora S. Marziale, discepolo degli stessi Apostoli, perchè ha detto: Sacri- epist. ad Burficium Deo creatori offertur in ara: Tra i Cristiani s'of- desil.

ferisce sacrifizio a Dio creatore sopra l'altare.

Onde se i Cattolici per la nostra Messa non intendono altro, che quel pubblico facrifizio visibile, assegnato da Gesal Cristo nella sua Chiesa, come adesso facciamo; è evidente per confessione degli stessi Maddeburgest, che questa Messa era tanto in uso nel tempo di Papa Eleuterio, come in quello di Papa Gregorio. E il simile potrei mostrare circa l'uso delle Immagini; ma per questo luogo sarebbe un'opera troppo lunga; essendo la mia intenzione di trattar solamente della Conversione del nostro paese alla Religione Cristiana, e di notare in passando, a chi si debba prestar più sede, o all' (lo dico) d'un Cavalier Cortigiano, che alle- L'Io dico del rifce che la Meffa non era in uso nel tempo di Papa CavaliereHa-Eleuterio; o agli attestati in contrario di tanti gravi e fingo confutasì dotti Padri , come sono S. Marziale , S. Ignazio , S. Ireneo, S. Cipriano, Tertulliano, ed altri; i quali vissoro nella stella età.

10. E questa essendo una sufficiente consutazion d'ambedue le parti della vana risposta del Cavaliere. Hastingo, io proseguirò ad esaminare il primo ingresso deldella Fede Cristiana nell'Ingbilterra; in che modo, in che tempo, e per mezzo di chi, è verifimile che fia accaduto prima dei giorni di Papa Eleaterio; e se ancora questa Conversione, o sementa di Fede nella nostra Ifola può essere attribuita alla Sede Romana, come le altre due posteriori più pubbliche. E se succede che sia così; il Cavaliere in vece di sminuire l'obbligazione che abbiamo a Roma, l'ha non poco accresciuta col mentovare un'altra Conversione, operata da quella. Sede; che io per brevità, e per esser men nota delle altre due, stimai bene di tralasciarla nel Vegliasore: Ma ora effendovi spinto dal medesimo Cavaliere, che per lo più combatte a gran forza contro se stesso, allegando cose a noi favorevoli , discuterò questo punto più minutamente.

Ora in primo luogo, niuno può negare che la

morte, il riforgimento, e l'ascensione del nostro Salvatore, la venuta dello Spirito Santo sopra gli Apoftoli , e il principio del lor predicare dopo di essa, furon nell'anno 18. di Tiberio, che era terzo Impera-Principio deltore di Roma: Il quale essendo vissuto cinque anni dopo, e Cajo Caligola altri 4., in apprello succedè Clau-

a predicazione della Fede Cristiana e fuo progrefio.

dio, che regnò 14. anni, e dopo di lui altrettanti Nerone; il quale fece morire nell'ultimo anno del suo regno i SS. Apostoli Pietro e Paolo: essendo andato S. Pietro a Roma, come dice Eusebio, nel secondo anno di Claudio, che era l'undecimo dopo la Resurrezione di Gesal Crifto; febbene alcuni altri Scrittori differiscono in questo conto. Le parole di Eusebio, tradotte dal greco da S. Girolamo, fono queste: Petrus Apostolus, na-.. tione Galileus , Christianorum Pontifex primus , Oc. , Pietro Apostolo, Galileo di nazione, primo Vescovo dei Cristiani, dopo che ebbe fondata la Chiesa n di Antiochia, andò a Roma; e avendo là predicato " il Vangelo, restò Vescovo di quella Città 25. anni 2 continui , &c. S. Paolo vi fu mandato prigione da. PorPorzio Festo, Governatore della Giudea, nel second'anno del regno di Nerone; cioè, 14. anni dopo S. Pietro, come dice lo stesso Eusebio.

L'anno dopo che S. Pietro giunse in Roma, che fu il terzo del regno di Claudio, cominciò a efservi nella Brettagna una sì gran guerra, che l'Imperatore risolvè di andarvi in persona, siccome sece con Histor. Augl. istupore di tutto il mondo. E se in quel tempo v'era- " ?. no in Roma dei Cristiani, come è verifimile che ve ne fossero (essendo stata già predicata nel mondo la Fede Cristiana quali 12. anni, dopo l'ascensione di Gesti Criflo; ) è molto probabile che alcuni di loro andaffero in Brettagna col detto Claudio, e che spargessero in Primo ingresquei paesi le prime scintille della Fede Cristiana; ma so della Fede molto più dopo, a misura che cresceva il lor numero; la Brettagna. stante che quella guerra durò quarant' anni, cioè, fin' al quarto di Domiziano; nel qual'anno, c'infegnano sì le Storie esterne, come quella del nostro Guglielmo di Malmesbury (per tacere altri Scrittori Pagani) che la fin anno ab Brettagna fu totalmente soggiogata, e ridotta in una per- urbe condita. fetta forma di Provincia. Ed essendovi in quel tempo 838. Christi. un continuo passo da Roma in Brettagna, e ogni gior- 86. no crescendo in Roma la Religione Cristiana; ella non potè non accendersi ancora in Brettagna, specialmente per due, o tre considerazioni. Primieramente, perchè essendovi in quel tempo molti Brittanni abitanti in-Roma, alcuni per oftaggi, altri per loro piacere, o per fuggire le guerre e lo stato inquieto del loro paese, altri condottivi a forza, come Carattaco Re de' Siluri \* Caractacus Sylurum Rex, che abitava in quella \* Cornel. Taparte della Brettagna , che oggidì si chiama Vallia Au- cit. 1. 12. An.

Arale; il quale essendo preso, su mandato a Roma con molti de' suoi Nobili da Ostorio, Governatore di quel

paese per l'Imperator Claudio nell' anno undecimo del suo imperio, come narra Tacito nella sua Istoria. 13. Alcuni ancora, sì Romani, come d'altre Nazio-To.I. ni

chè i Criftiani fi ritirava-

Gild. de exsidio Brisan. cap. 6.

ni, essendo Cristiani, e suggendo la persecuzione, che Ragioni per- era in Roma contro di loro, specialmente sotto Nerone, si ritirarono nella Brettagna, come luogo di più libertà, e meno foggetto alle perquifizioni in tali materie, per ragion delle guerre e dei tumulti, che allora vi erano. E questo è conforme a quel che scrive Gilda antico Brittanno nel lamento, ch'ei fa della rovina della Brettagna; nel quale dopo aver dichiarato le calamità cadute fopra i fuoi Nazionali per quella guerra e vittoria dei Romani contro di loro fotto Claudio, egli aggiunge immediatamente queste parole : Interea glaciali frigore rigenti infule , &c. , Trattanto , mentre 3 duravano queste guerre, apparì e si partecipò a que-31 fta fredda Isola (lontana dal Sole visibile più degli 33 altri paesi ) quel vero Sole invisibile, che nel tempo di Tiberio Cefare si era mostrato a tutto il mon-20 do; voglio dire, che Gesti Cristo si degnò di noti-, ficare i suoi precetti, &c.

telodal Cavaliere Huftin-

14. Questo è il ristretto, e il vero senso del suo discorso, benchè le parole siano un po'intrigate, e il fuo stile oscuro: Il quale non essendo inteso dal Cavaliere Hastingo, egli cita questo luogo di Gilda (come udiste di sopra ) per provare che la Brettagna ricevè il Vangelo sotto Tiberio; la qual cosa non è detta da Gilda, nè è verisimile (come già ho mostrato) sì per rispetto al poco tempo, che visse Tiberio dopo che gli Apostoli cominciarono a predicare, si ancora perchè in quei giorni non vi fu nella Brettagna alcuna guerra; della quale il detto Gilda ne parla sopra im-

mediatamente. E tanto basti circa al tempo e all'occasione,

in cui ebbe principio la Fede Cristiana nella Brettagna ne' primi 50. anni dopo l'ascensione di Gesti Cristo. Al che ancora possiamo aggiungere la testimonianza di Nicepo. L 3. Niceforo, come pure di Teodoreto e di Sofronio, anti-Theod. 1.9. de chi Scrittori a lui anteriori; i quali asseriscono che-

Britaniæ insulæ , &c. che le Isole della Brettagna cad- curandit Grec. dero nella prima partizione del Mondo, che fecero gli Apo- offettib. Sofloli . Ed è molto probabile , che essendo S. Pietro ve- phron. in Canuto a Roma per convertire le parti Occidentali, come l'Italia , la Spagna e la Francia nominatamente, abbia compartito l'istesso benefizio anche a queste Isole, conforme dicono i nostri Autori; i quali in appresso saranno da me allegati per prova che egli sia stato nella Brettagna.

16. E questo è un altro punto d'obbligazione tra l' Inghilterra e la Sede Romana (se l' Hastingo si contenta d'udirlo; ) cioè, che il primo Vescovo di Roma fia venuto in persona a convertire il nostro paese; come dopo lo sentiremo affermare da gravi Autori, ai quali io mi rimetto. Sebbene per verità chi fossero i primi precisamente a predicare la Fede Cristiana, o a cooperare all'introduzione della medefima nella Brettagna, non è così certo; i nostri antichi Istorici, a cagione della varietà di quei tempi, e delle calamità del nostro paese, non avendo lasciato di questo fatto alcuna chiara testimonianza. Il vero si è, che i nostri moderni Scrittori Inglesi, specialmente l' Holinsedo e il Cambdeno, affermano che una Claudia Ruffina, nobil Da- in description. ma Brittanna, dimorando allora in Roma, ed essendo Britan. tom. t. Moglie di Pudente Senator Romano, e Madre delle due Cumbet in fue famose Vergini Cristiane, Pudenziana e Prassede, man- Brit. p. 161. dò vari libri e imbasciate ai suoi amici in Brettagna, e in tal guisa contribuì molto alla loro conversione. E questo apparisce (dicono essi ) sì dal saluto, che in suo nome mandò S. Paolo a Timoreo, quando dise: Eobolo, 2. Tim. 4. Pudente, Lino, Claudia, e tutti gli altri Fratelli vi falutano: sì ancora perchè fu la prima, che accolse e dette ricovero a S. Pietro e a S. Paolo al loro arrivo in Claudia Ruf-Roma; donde si congettura che ella su dei primi Cri- fina Dam stiani di quella Città . Dal che si può inferire , se è Brittanna . vero che ella mandasse nel suo paese quelle imbasciate

B 2 e quei e quei libii per dar notizia della Fede Criftiana, che ella fu anche la prima a cooperare a quella conversione.

17. Ma ora le prove di questo punto non sono si forti, come io bramerei per onore della nostra patria: ma pure udianole, come elle sono. In primo luogo, la prova che ella era Brittanna, si ha dai seguenti versi di Marzhale, che a lei surono scritti da questo Poeta nes sino le propagnatione del prova che ella era Brittanna, si ha dai seguenti versi di Marzhale, che a lei surono scritti da questo Poeta nes sino le pigrammi.

Marc. 1. 11. Epig-45.

### Claudia caruleis cum fit Ruffina Britannis. Edita, cur Latia pectora plebis habet?

Esendo nata Claudia Russina di genitori Brittanni (che si dipingono di color ceruleo) donde viene che ha guadignato gli assetti del popolo Lasina? E poi segue a bodarla per la sua bellezza, trascendente l'Italiama e la Greca. In oltre egli la loda per tre sigliuoli da essa portati al Senatore Pudente suo marito; e questi i nostri Autori voglion che siano le siddette due Vergini pudentana ce Prasside e Novaea loro fratello.

18. Ma febbene io bramerei (come già ho detto) per onore della nossa Nazione, che queste cose sussere vere; specialmente che ella fosse stata moglie di Padente, e madre dei siuddetti tre sigliuoli, i quali surono tutti Santi; nientedimeno io ho de' grandi argumenti in contrario: Il primo de' quali è il silenzio di tutti gli antichi in questo proposito: Perchè Marziale esendo Pagano, e perciò nemico dei Cristiani, dissiendo Pagano, e perciò nemico dei Cristiani, dissiendama sulla rara sua bellezza, se ella sosse stata Cristiana; essendo questa la cosa più odiosa e detestata, che in quei giorni si potesse dare. Nè ella a tempo suo poteva essere così bella; perchè egli visse fotto Vespasiano e sotto Tito, e mori fotto Trajamo; durante il cui regno, si vede nelle sue Opere, che furnon critti i

detti versi: Onde in quei giorni ella dovea necessariamente esser molto vecchia, poichè la Casa di Pudente,

Argumenti contra la Storia di Claudia Rufino. posta nella pendice del monte Scauro, in declivio montis Scauri ( oggidì Chiefa , dedicata a S. Pudenziana Beron in marsua figliuola) su la prima, per tradizione di tutti gli antichi, a ricettare in Roma S. Pietro e poi S. Paolo: E dall' arrivo di S. Pietro in Roma, fin' al tempo di Trajano, vi corfero quali 60. anni; dimodochè se ella era moglie di Pudente, e madre de' suddetti figliuoli, quando S. Pietro giunse in Roma, dovea necessariamente (come ho già detto) esser molto vecchia, allorchè Marziale scrisse quei versi sulla sua bellezza. Oltre di che il nostro Beda, e Adone Arcivescovo di Treveri. Usuardo, e altri antichi Scrittori assegnano nei loro Usuard. in. Martirologi al Senator Pudente un'altra Moglie come Culend Tunin-Madre dei suddetti tre figliuoli, il cui nome era Sabinella; dimodochè, benchè sia vero che vi fusse in-Roma una tal Dama Brittanna, chiamata Claudia Ruffina , lodata per la sua bellezza da Marziale fotto Trajane; e che S. Paolo commendasse nella sua seconda Eni-Rola a Timoteo un' altra Claudia e Pudente per la loro Religione Cristiana (le quali cose sono provate sufficientemente; ) nulladimeno, che quelta Claudia Ruffina fosse quella Claudia nominata da S. Paolo, o che la provati nella stelsa Ruffina fosse Cristiana, o Moglie di Pudente, o Madre di Praffede e di Pudenziana (che sono i principali punti, dai quali dipende la nostra materia; ) tutto questo, io dico, non è provato in alcuna sua parte, ma folamente confuso insieme da' nostri moderni Scrittori eretici. Dal che possiamo vedere, che essi sono ingannevoli in ogni materia, sì istorica, come dottrinale.

tyr. ad diems 19. Maii .

Beds , Adomartyr.od 14-

Punti nert Storia di Claudia Ruffina .

19. Tralasciando adunque le loro assurditá parlere. Primi predimo adelso de' primi Maestri Ecclesiastici , che insegna- Fede Cristiarono la Fede Cristiana in Inghilterra; i quali a cagion na in Inghilde' tumulti delle guerre (come ho detto di fopra) non terro. furono sì ben conosciuti, nè osservati distintamente, nè registrati nelle Istorie, come altrimenti poteva esser

fatto. Ma pure io trovo alcune memorie (benche difperse) di tre Apostoli, che hanno predicato qui in-Inghilterra; cioè, di S. Pietro, di S. Paolo e di S. Simone soprannominato il Zelante; come ancora di due uomini Apostolici, mandati quà in quei primi tempi tumultuoli; cioè, Ariflobolo di Roma, di cui S. Paolo fa menzione nella sua Epistola ai Romani; e Giuseppe d' Arimatea nobile Ebreo, il quale dette sepoltura a Cristo. Di tutti questi io dirò qualche cosa ordinatamente .

20. E in primo luogo, che S. Pietro medesimo sia

stato qui in Inghilterra (ovvero Brettagna) e abbia. predicato, fondato Chiese, e ordinato Sacerdoti e Dia-Metaph apus coni , lo notò nelle Antichità Greche Simone Metafra-Surium die fle di nazione Greco. E questo pare che sia in parte 23. Jun. pag. confermato da quel che lasciò scritto Innocenzio I. Vescovo di Roma, più di mille dugent' anni sono; dicen-

Innocent. epift. ad Decent.

do, che le prime Chiese d' Italia, di Francia, Spagna, Affrica , Sicilia , e delle Isole adjacenti , furono fondate da S. Pietro, o dat fuoi Discepoli, o Successori. Perciò scrisse anche Guglielmo Eisengrenio nella prima sua Cen-Eyfeng. cent. turia, cioè Istoria di cent' anni, che le prime Chiese d' Inghilterra furono fondate da S. Pietro fotto Nerone.

1 . part . 7 . dift.

Il che si può credere che il nostro Gilda volesse afferepift. de excid. Brit. mare, allorchè rimostrando ai Sacerdoti Brittanni del fuo tempo la loro impietà (per la quale lo sdegno di Dio avea portato sopra di essi le spade de i Sassoni) obbiettò loro tra le altre cose, quod sedem Petri Apofloli inverecundis pedibus usurpassent; che si fossero intrusi sfacciatamente nella Sede di S. Pietro; volendo con questo significare, o tutta la Chiesa della Brettagna, o qualche luogo particolare di devozione, ovvero Chiefa eretta da lui . E finalmente Alredo Rienvallo Abate Inglese dell'ordine Cisterciense lasciò scritta, 500. anni sono, una certa rivelazione, o apparizione di S. Pietro; nella quale dichiarò a un Sant' uomo nel tempo del Re

Odoardo il Confessore, come egli stesso avea predicato

Sur. s. Fun. pug. 131.

in

in Inghilterra, e in conseguenza la cura speciale, che egli aveva di quella Chiefa e Nazione: &c.

Se taluno domanda, in che tempo può aver S. Pietro lasciato Roma, ed esser venuto nella Brettagna Circa al teme in altri paesi circonvicini; il detto Cardinal Baronio, po che S. Fiefamoso Istoriografo del nostro tempo, stima che ciò sia stato, allorchè l' Imperator Claudio esiliò di Roma tutti gli Ebrei (come negli Atti degli Apostoli sta registrato) tra i quali, per esser S. Pietro della stessa Nazione, è verifimile che ancor egli si ritirasse, e pren- Annal. pogdesse quell'occasione di andare in diversi paesi a pre- 512. un. Chridicare la Fede di Criffo; appartenendo tal' ufizio spe- fiss. cialmente a lui, come capo di tutti gli Apostoli, conforme dise egli medesimo: Elegit Deus per os meun , Ad. 15. audire gentes verbum Evangelii & credere : Iddio ha voluto che i Gentili ascoltino dalla mia bocca la parola. del Vangelo e credano. Questa dunque su la cagione, perchè egli fu così sollecito e diligente in andare a predicar per tutto la Fede Cristiana, a fine d'adempiere la volontà e il comando del suo Signore. E questa ancora (cioè a dire , la sua assenza da Roma) su lacausa, a parer del Baronio e d'altri uomini dotti, perchè S. Paolo scrivendo ai Romani, non ne fece menzione, nè salutollo nella sua Epistola; sopra di che i nostri moderni Eretici fanno tanti discorsi. E questo basti circa a S. Pietro .

22. Che S. Paolo sia stato nella Brettagna, non vi sono tanti attestati particolari; nientedimeno afferma il suddetto Teodoreto, che egli fece da Roma alcune scorse la Brettagna. in Hispanias & insulas, que in mari jacent: nelle Spagne e nelle Isole, che la all'intorno giacciono in mare: E in un altro luogo (conforme lo citano i Madde- pf.116. Lo de burgesi ) egli scrive espressamente, che S. Paolo ha pre- curundisgrac. dicato ai Brittanni . È il simile dice Sofronio , Vesco- affett. vo di Gerusalemme, nel suo sermone del natale degli de natal. Apo-Apostoli. Anche Vincenzio Fortunato, uomo dottissimo sol.

tro venne in

Della venuta di S. Paulo nel-Theador. coil. ad Thim G ad

c in-

e insieme santo, scrivendo più di 100. anni sono i viaggi di S. Paolo, così dice:

Transit & Oceanum, vel qua facit insula portum, Quafque Britannus habet terras, atque ultima Thyle .

man. in Theatr.

Paísò l' Oceano, e si condusse ove l'Isola sa porto, e fin' alle terre che possiede il Brittanno, &c. In risguardo di che, Arnoldo Mirmanno nel suo Teatro della conversione delle Nazioni, afferma che S. Paolo palsò in Brettagna nel 4. anno di Nerone, e 59. del Signore, e che là predicò, e dopo ritornò in Italia. E questo basti circa a S. Paolo; a cui essendo conceduti da Gesti Crisso 12. in 13. anni di vita, dopo la sua venuta in Roma, per ajutar S. Pietro e istruire i popoli Occidentali ; e a S. Pietro altrettanti di più ; non è inverisimile (considerato il loro zelo, e lo stato di quei tempi) che essi facessero molte scorse in diversi paesi, conforme scrivono i suddetti Autori.

Della venuta

di S. Simone nella Brestagna . Niceph. 1. 2. biffor. cap. 20. Dorot in Synopf.Baron.ud diem 28. Offobris. Mugdeb. cent. 1. lib. 2. eup. 2.

Della venuta di S. Ariflobalo nella Brettagna . Mir. in theat. de cono. gent. Dorot. in Synop. baron. ud diem s. Martii .

23. Che il terzo Apostolo, cioè, S. Simone soprannominato il Zelante, abbia predicato qui in Ingbilterra, noi ne abbiamo l'attestato in Nicesoro, estratto dagli antichi Ricordi greci ; a cui è conforme Dereteo molto antico Scrittore, e insieme il Martirologio greco, come attesta il Baronio nelle sue annotazioni sul Martirologio Romano. E da questo si vede, che sebben S. Pietro aveva intrapreso di predicare ai popoli dell' Occidente, nientedimeno gli altri Apofloli l'ajutarono; come S. Paolo in Italia e in Ispagna , S. Simone in Brettagna e in altre parti, e S. Filippo in Francia, &c.

24. D' Ariflobolo ancora, discepolo di S. Pietro, attestano col Martirologio greco i suddetti Autori, Mirmanno, Doroteo e Baronio, che egli fu mandato da. S. Pietro nella Brettagna, e là fatto Vescovo. E che il detto Ariflobolo fusse in Roma uno de' principali Crifliani molto cognito, prima che S. Paolo vi giungesse, apparisce dalla sua Epistola ai Romani, in cui lo saluta

con

con queste parole: falutate quei della cafa di Aristobo- Rom. 16. lo : ne mai si legge che questo sant' uomo ritornasse di

nuovo di Brettagna in Italia.

25. Che Giuseppe d' Arimatea sia stato in Francia , Della wenute e di là mandato nella Brettagna, o da S. Filippo (co- di S. Giaficppe me dicono alcuni) che predicava allora nelle Gallie, d' Arimutea. o (come tengono altri ) da S. Pietro medefimo, allor- nella Bresschè ritornava per quella via di Brettagna; e che egli ottenesse un luogo da menarvi una vita solitaria, per fe e pe' fuoi dieci compagni, nell'Ifola chiamata Avallonia, ove poi fu fabbricato Glastenbury: sebbene io non trovo alcun certo, o antico Scrittore che l'affermi; contuttociò, perchè i nostri moderni Istorici di dugento, o più anni passati, tengono che ciò sia venuto per tradizione (e specialmente Glo: Capogravio, uomo dotto dell' Ordine di S. Domenico, e altri dopo di lui; ) io non voglio disputar questo punto, ma piuttosto ammi- sulog. Posidorrare e lodare la paterna pietà del Signore Iddio, che in que' primi giorni del fuo Vangelo provedde un'Ifola sì remota di sì eccellenti Padri Spirituali, istitutori della vita attiva e contemplativa nella Religione Crifliana: I primi quattro, ch' io ho nominati, essendo tutti Predicatori; e questo quinto essendo venuto di Giudea a Marsilia con Maria Maddalena e con altri di sua compagnia; nel vedere l'austerità della sua vita contemplativa, l'amore alla folitudine, e in quella far penitenza, cominciò anch' egli quel tenore di vita nella Brettagna, come attestano i nostri Scrittori, e osserva tra gli altri specialmente il Cambdeno : Solitariam vitam amplexi funt , &c. ut fevero vitæ genere ad crucem feript. Provin. perferendam se exercerent: ,, Giuseppe e i suoi compa- Belg. Britan. , gni intrapresero una vita solitaria, per attender , con più tranquillità alle facre dottrine, e per eserci-

tarsi colle austerità a portar la croce di Gesti Cristo. 26. E sebbene Gio. Volpe (da cui l' Hastingo ha pigliato ciò che egli dice in questa materia, benchè non

To.1.

S.S. Brisan Ca-Virgo in bift. Anglico libo to Camb in defer. Bris. pag. 161. Harperf. in

bift. Eccl. fol. z.

lo

lo citi) va cavillando fulla venuta di questo sant'uomo in Inghilterra, facendolo prima Predicatore, e non-Eremita; e poi dicendo, ch'ei non venne di Roma, ma di Giudea e di Francia; e in conseguenza che la Chiefa di Brettagna non è figliuola della Chiefa di Rodi Gio. Volpe: ma, nè ha avuto da quella la sua prima nascita, o fondazione: (eppur si gloriava S. Cipriano che la sua Chie-

confutata.

Cypr. cp. 45.

sa di Cartagine in Affrica , e tutte l'altre sotto di essa nella Mauritania e nella Numidia avean ricevuto la prima istruzione della Fede Cristiana dalla Chiesa di Roma come loro Madre;) ognun può vedere, che questa è una stolta e spropolitata cavillazione di Gio. Volpe. Perchè, sebben S. Giuseppe non venne di Roma immediatamente, nè era di nascita Romano (siccome nonera alcun degli Apostoli; ) nientedimeno egli insegnò nella Brettagna la Fede Romana, cioè a dire, la medefima Fede che v'infegnarono avanti di lui, o infieme con lui , S. Pietro , S. Paolo e S. Aristobolo , che era venuto immediatamente di Roma. Della qual Fede della Chiefa di Roma S. Paolo avea già feritto agli stessi Romani , avanti che S. Giuseppe venisse in Brettagna , queste parole: Fides vestra annuntiatur in universo mun-

do : la vostra Fede si predica e si divulga per tutto il mondo; volendo dire, che la Fede Cristiana piantata in Roma da S. Pietro, era già emanata come Regola e norma in ogni parte. Per lo che Tertulliano scrivendo

Bon- Z-

in Affrica , diffe che l'autorità della fua Chiesa veniva Text. lib. de da Roma : Unde nobis quoque authoritas prasto cft . E praseripes. 36. S. Cipriano (come di sopra si è notato) chiamo la £ypr. cp- 45. Chiefa Romana, MATRICEM CÆTERARUM OMNIUM, Madre di tutte le altre Chiese. Parimente il Santo Papa Innocenzio I. , la cui fantità era tanto ammirata da S. Ago-Aino, affermo che tutte le Chiefe generalmente delle parti Occidentali furono fondate da S. Pietro e da' fuoi Discepoli . E l'istesso S. Agostino non avea modo migliore di difendere contro i Donatisti la sua Chiesa d'Ippona

pona e le altre di quei paesi, che il dire, che eran. Aug. in pfat. figliuole della Chiesa di Roma; sebbene alcune di esse cont. part. Doeran di luogo, quasi tanto lontane, quanto al presente è l' Inghilterra.

27. Ora da questo noi vediamo che il ripiego inventato dal Volpe, e seguitato dall' Hastingo, per sottrarci dall' obbligazione alla Sede Romana per le nostre due Conversioni sotto Eleuterio e sotto Gregorio , col dire che la Fede Cristiana su da primo portata in Brettagna da Predicatori , venuti quà dalle parti Orientali , è un ripiego spropositato e folle: Perchè la prima Fede, insegnata in Inghilterra da' nostri primi Predicatori, fu la Romana, derivata principalmente dalla Città e Chiefa di Ro- degli Eretici ma per la predicazione di S. Pietro, di S. Paolo, di S. Aristobolo, e d'altri, come già ho mostrato. E se avanti ne. che ci venisse, o ci fusse mandato alcun Predicatore, gli stessi suoi primi raggi giunsero quà per la venuta d' alcuni Cristiani, o cittadini, o abitanti di Roma, a cagion delle guerre, o per altre occasioni, come di sopra s'è dichiarato; dunque tutto questo accresce i nostri obblighi alla Sede Romana, in vece di Iminuirli: E così in luogo delle due Conversioni procedute da Roma (delle quali io parlai nel Vegliatore) adelfo ne troviamo tre: E in confeguenza tre obbligazioni sopra di noi, in vece di due.

28. E questo sarà sufficiente alla prima risposta, o piuttosto ripiego dell' Hastingo, col quale volea fottrarci dagli obblighi, che abbiamo a Roma; perfuadendoci che i nostri primi Predicatori non vennero da quella Sede, ma dall' Afia e dalla Chiefa Orientale; fopra il qual punto io ho parlato più ch' io non voleva. Ma perchè l' Hallingo, e tutti gli altri Eretici del nostro tempo, per l'odio che essi portano a Roma, vanno cercando alcune ragioni, o piuttosto frivole congetture, per provare lo stesso punto; io mi vedo costretto a dire sopra di esso qualche cosa di più nel seguente Capitolo.

RISTOSTA AD ALCUNE cavillazioni, bugie, e falsificazioni del Cavaliere Hastingo, e de' suoi Maestri Gio: Volpe, e Maddeburgesi, intorno alla prima predicazione della Fede Cristiana nella Brettagna; ove ancora si tratta della controversia del celebrar la Pasqua.

# C.A.P. II. ENCHE' le stolte cavillazioni eretiche contro Roma

di fopra narrate, non fiano degne d'una sì ampla confutazione, come quella che ho fatto; specialmente in cose tanto evidenti, come sono i molti benefizi, che la noftra Isola ha ricevuti da quella Sede: nientedimeno, perchè pare che tutti gli Eretici del noftro tempo, sì Luterani , come Zuingliani , Calvinisti , e Puritani, generalmente cospirino a toglicre alla Sede Romana ( fe lor fusse possibile ) tutto il merito d'aver portato la Fede Cristiana nel nostro paese; io son forzato a trattenermi su questa materia più di quel che vorrei , perchè da essa ne viene ancora un'altra conseguenza di non piccol momento; di cui S. Ireneo, Terbaref. Tertul. tulliano, S. Cipriano, S. Agostino, ed altri, solean vade præscript. Cypr. 1.4. c. 8. lersi contro gli Eretici dei loro tempi, dicendo: Se la nostra Chiesa è figliuola e discepola della Chiesa di Roma ; dunque ella deve ricorrere a lei in tutti i dubae gu antichi bj e difficoltà in materia di Fede. Perciò noi esamineremo brevemente la verità di questo punto.

de unit. ecclef. Confeguenza

motata .

2. Oltre alle prove da me addotte nel precedente Capitolo, che i principali de' nostri primi Predicatori vennero di Roma, cioè, S. Pietro, S. Paolo, e S. Ari-Robolo; e che gli altri, cioè, S. Simone soprannominato il Zelante, e S. Giuseppe d' Arimatea, se non vennero di Roma, nientedimeno predicarono la Fede Romana, come S. Pietro, e S. Paola, e S. Ariflobolo: ci fono ancora due altre congetture molto verifimili, per provare che S. Giuseppe d' Arimasea fu mandato in Brettagna dai medesimi Apostoli. La prima si è, perchè dopo che il Re Ina ebbe fabbricato (or son più di 900anni ) la Badia di Glastenbury in memoria del detto S. Giuseppe d'Arimatea e de i suoi compagni, che avean menato nel detto luogo vita folitaria, fece ferivere nella Chiesa questi versi 2 come il Cambdeno e alcuni altri attestano.

Anglia plaude lubens, mittit tibi Roma falutem, Fulgor Apostolicus Glastoniam irradiat .

Guiliel. Camb. in defer. Brisande provinc. Belg. an. Damini 690.

Rallegrati Ingbilterra, perchè Roma ti manda la falute, e l'Apostolico splendore illumina Glastenbury: Lo che non potrebbe esser ben detto, se la venuta di questi Santi, e primi abitatori di questo luogo, non avesse avuto qualche relazione a Roma e agli Apostoli, che gli mandarono.

Di più io trovo nelle antiche Croniche degli Svizzeri , e nell' Istoria della Germania del Beato Renano, anzi in quella ancora di Pantaleone Eretico, e in altri Autori, che un certo Svetonio figliuolo d'un-Nobile Brittanno essendo stato convertito in Brettagna da quei Cristiani, che da principio vi piantaronla Fede, e chiamato (dopo il battesimo) Beato; su da essi mandato a Roma a S. Pietro, capo degli Apostoli, Apostolorum Coryphao (dice l'Istoria) per esfer da lui meglio istruito e confermato: dopo di che ritornando di Roma verso la Brettagna per la via degli Svizzeri, trovò in quelle parti tanta gente così propensa alla Fede Cristiana, che rifolvè di star di continuo tra di loro; e a tal' effetto si fabbricò um piccolo Oratorio per ivi menare vita monastica, presso a una Cit-

B. Rben. L. 3= rerum Germä-Pantal. de viris Germ. p. 3+ Stumpf- chronic. H.lvet. l. 7. 6. 22. Fyfengr. cent-2.p.5. diffin-2.

Istoria di San Beato Brittanno discepolo di S. Pietro -



Città, in loro linguaggio chiamata Under Seven, non molto lontana dal lago di Tun; ove egli morì circa all' Anno Domini anno di Criflo 110. E perchè si diede questo sant'uomo alla vita monastica, e portò seco di Brettagna (come sembra ) questa intenzione; non è improbabile congettura, che fosse convertito e mandato a Roma a S. Pietro da S. Giuseppe d' Arimatea e suoi compagni , che facevano in Brettagna la stessa vita; e che essi avessero in questo proposito particolare corrispondenza col detto Apostolo. Tutto questo io l'ho aggiunto per confermare

Se i primi predicatori in quel che io ho detto nel precedente Capitolo, intor-Erettuens furono della-Chiefa Oriendentale.

no alla prima predicazione della Fede Criftiana nella Brettagna. Adesso ci resta a vedere le obbiezioni, che tale, o Occi- contro di essa sa l' Hastingo coi suoi Maestri, Gio: Volpe e i Maddeburgesi, per provare che i primi Predicatori della Fede Cristiana nella Brettagna non furono della. Chiefa Romana Occidentale, ma bensì Greci della Chiesa Órientale. Per sar la qual cosa non avendo essi alcun Autore, che abbia scritto qualche parola sopra di ciò, nè alcuna persona, o viva, o morta, che fin' ora ne abbia parlato, fuori di loro, o prima dei giorni di Lutero; sono costretti a fondare tutta la loro idea su questa frivola congettura e stolta illazione : , Che stante 37 che alcuni nella Brettagna celebravano la Pasqua nel n tempo di Beda all' uso d'alcune Chiese Orientali (per-, chè in tutte non v'era l'istesso uso; ) perciò è vetici cavillato. 25 rifimile che i primi Predicatori di quell'Ifola non n siano venuti di Roma (luogo odiosissimo a questi Ere-" tici) ma dall'Oriente; come se quest'abuso non avesse potuto entrarci dopo quei primi Predicatori , benchè fossero venuti di Roma. Ma ascoltiamo le loro parole

Stolta illazione degli Ereχi,

su questo punto. Hasting. pag. 5. In primo luogo, il Cavaliere Hallingo così scri-192. ve: Beda nostro nazionale attesta, che nel suo tempo questo paese celebrava la Pasqua all'uso della Chiesa Orien-

tale ;

tale ; dal che si può inferire , che i primi Predicatori Stolta illaziovennero qua dalle parti Orientali , e non di Roma . No. ne del Signor tate di grazia, la buona illazione del Cavaliere . Non Cavaliere. si potrebbe argumentare anche così ? Diverse reliquie del Pelagiani sino, o di altre antiche Eresie, si trovarono in alcune parti della Brettagna nel tempo di Beda; dunque i primi Predicatori nella Brettagna furono Pelagiani, o altri Settari, Ma ascoltiamo ancora il Volpe, che insegnò all' Hastingo questo argumento; sebben Io Scolare non ha avuto creanza di nominare il Maeftro . Io prendo (dice egli ) l'attestato di Beda , ove egli afferma, che nel suo tempo, e quast 1000. anni dopo sol. 2. n. 78. Cristo, qui in Brettagna si celebrava la Pasqua all' uso della Chiefa Orientale nel plenilunio, in qualunque giorno della settimana egli cadesse, e non in Domenica, come ora facciamo; dal che si può inferire , che i primi Predicatori in questo paese siano venuti dalle parti Orientali, nelle quali così si usava, piuttosto che di Roma.

6. Voi qui vedete l'argumento più amplamente disteso, e la medesima stolta illazione, che di sopra fu fatta dall' Hastingo. Perchè, finchè non provano chequesto errore di celebrar la Pasqua con gli Ebrei abbia cominciato nella Brettagna dal tempo degli Apofloti ( il che non può mai esser provato; ma piuttosto è certo il contrario, come dopo voi udirete; ) la loro illazione non vale un quattrino. E in passando è da notarsi, che siccome il Volpe non può raccontare alcuna cofa fenza mefcolarvi qualche infigne bugia, così quì ce ne sono due manifestissime . La prima si è, ch Due burgie del S. Beda affermi che questo costume di celebrar la Pasqua Valpe. con gli Ebrei sia stato qui in Brettagna nel suo tempo, come se tutta la Brettagna l'avesse praticato: dove che Eccl. bifl. cas. in diversi luoghi della sua Istoria egli l'attribuisce espres- 4. 19. 0 14. Samente agli Scozzesi, che abitavano nell' Irlanda; e 3. cap. 25. ancora ad alcuni di loro, che dimoravano nella Brettagna , come pure ad alcuni Brittanni : ma tutta la

Coie-

Chiefa della Brettagna era libera da tal' errore; dimodochè il discorso del Volpe intorno alla Brettagna in generale è insieme falso e fraudolente. Ma l'altro suo articolo, che S. Beda attesti il suddetto costume, quasi 1000. anni dopo Cristo, è oltre modo sfacciato e da. mentecatto; mentre è notissimo che S. Beda morì nell' anno 735., che vale a dire 300. anni prima del conto del Volpe; e in conseguenza non potè attestare una simil cofa tanto tempo dopo la fua morte. Ma il Volpe usa questa fallacia, per far apparire S. Beda Scrittor più moderno : il qual da costoro non si può patire , perchè egli descrive il principio e il progresso della nostra

Ma io stimo bene che noi udiamo su questa materia anche le parole de' Maddeburgesi (dai quali hà preso il Volpe il suo argumento, e da lui l' Hastingo; ) affinche si veda come un Eretico insegna all' altro (ben-

Chiesa molto diverso da quello della soro.

chè siano di varie Sette) a cavillare, a mentire, e ad ingannare; e come tutti convengono in uno spirito di malignità, benchè differifcano nelle opinioni. Così dunque scrivono nella loro famosa, bugiarda, e ingannevole Istoria Centuriale questi perfidi Luterani . Quis fuerit, qui primum in Britania Evangelium docuerit, &c. Chi sia stato il primo, che abbia insegnato il Vangelo nella Brettagna, non è chiaro; quel che pare più proffino al vero si è , che la Chiesa Brittanna sia nel principio flata piantata da Predicatori Greci , o altri venuti dall' Oriente; e non da Romani, o altri della Chiefad'Occidente: E a questo noi siam mossi da due congetture. La prima , perchè Pietro Abate di Clugny serivendo \* Scotos gre- a S. Bernardo dice: Che gli \* Scozzessi a tempo suo soco more suo levano anticamente celebrar la Pasqua all'uso dei Gretorolim positis ci, e non de' Romani: E la seconda, perchè Gosfredo il celebrare, non Cardinale, che visse circa all' anno di Christo 700., at-

testa nella sua Istoria della Brettagna lib. 8. cap. 4. che

i Brittanni non vollero ricevere in alcuna maniera il gio-

Sentenza de' Maddeburgefi intorno allaconversione della Brettagna . Magd. cent.2. c. 2. p. 9.

tempore fuli-Romano.

vane

vane Agostino, Legato di Gregorio il Grande, nè riconoscere alcun primato del Vescovo di Roma sopra di loro; il che è un altro segno manifesto, che la Religione non. vi fu piantata dai Romani. E sebbene Papa Innocenzio I. nella sua Epistola, distinzione 22. afferma all'opposito, che tutte le Chiefe di Occidente, e quelle dell' Affrica. furono fondate da Pietro, o dai fuoi discepoli, o succesfori; contuttociò noi giudichiamo che egli abbia detto questo, più per desiderio d'un po' di vanagloria, o di poter temporale; che perch' e' fia vero, o si possa provare dalle Morie .

Così scrivono i Maddeburgesi; le parole de' quali ho voluto riferirle così amplamente, perchè richiedono qualche riflessione; e affinche il Lettore da queste poche possa giudicare di che qualità è tutta la lor vasta mentitrice litoria, che dal nostro Volpe è seguitata nei fuoi Atti e Ricordi; nei quali vi ha messo di suo più di dieci mila false addizioni; e dico poco, a dir dieci

mila. Ma ritorniamo alla nottra Istoria.

9. In primo luogo, dove effi dicono, che fembra Efame del falloro più prossimo al vero, che i Greci, ovvero altri della so procedere Chiefa Orientale, e non della Chiefa Occidentale, fiano de Muddeburstati i primi Predicatori nella Brettagna; o questo è det- sefi intorno to da essi ssacciatamente contro la propria loro coscienne della Bresza, fe hanno letto quel che di sopra io ho citato in sagna. diversi Autori; (non avendone essi dalla loro parte neppure uno, che abbia scritto così, o voluto significar così, avanti di loro:) o se essi non hanno letto gli Autori da me citati, è dunque in loro una gran-prefunzione l'intraprender di scrivere un' Istoria sì universale di tutte le Materie, Tempi, e Nazioni, come professano, senza prima leggere gli antichi Scrittori di tali cose, almeno intorno alle più comuni e alle più volgari . Ma l'odio , che essi portano alla Chiesa di Roma , gli rende ciechi; e così cadono in ogni forta di affurdità, piuttofto che cedere alcuna lode, o cofa lodevole To.I. alla

alla Chiesa Romana, oppure ai suoi Vescovi. Ma seguitiamo a esaminare molte altre cose particolari, che sono in questa piccola Storia, o relazione della Brettagna. 10. La prima congettura, o argumento di costo-

10, che la Brettagna sia stata convertita da Predicatori Greci, e non dai Romani, si è, come già udiste; perche Pietro Cluniacense scrive: Scotos graco more suo tempore, folicos olim pascha celebrare: Che gli Scozzesi a. tempo fuo, folevano anticamente celebrar la Pafqua all' uso greco. Che senso ha questo discorso? gli Scozzesi a tempo fuo , folevano anticamente celebrare. Che fenfo (dico) o costruzione può mai avere ? Io confesso che alcuni Scozzesi del tempo antico (specialmente in Irlanda, e nelle Isole Orcadi, come pure alcuni Brittanni) tenevano il costume Asiacico di celebrar la Pasqua con gli Ebrei. E questo non ha bisogno d'esser attestato da un Autore così moderno , com'è il Cluniacense ; perchè S. Beda l' ha afformato in vari luoghi delle sue Opere , 300. anni prima di lui . Ma poi , come gli Scozzessi nel tempo del Cluniacense (come dicono costo-10) celebrassero anticamente la Pasqua coi Greci, nonsi può intendere da alcun uomo sensato; perchè in quel tempo la Chiefa Greca non differiva in questo punto dalla Romana ; sebbene alcune nell' Asia minore differivano. Ma questo può essere che susse scritto da quei buoni Tedeschi in un dopo pranzo, dopo aver trincato gagliardamente: É così io lo lascio alla loro spiegazione; benche in qualunque senso essi l'abbiano detto, o possa effere intelo, è sempre una pazza congettura (come già ho mostrato ) per quello che essi pretendono; cioè, che i primi Predicatori della Brettagna sian venuti dalle parti Orientali.

Bed biff Angla L-2-6-9-19-0 4-3-6-3-25-

Intorno a Gofmout fatto Vefcovo l'anno 1152-

11. Quanto poi alla loro seconda congettura , fonfredo di Mon- data fulle parole di Goffredo di Monmout; da essi chiamato Goffredo il Cardinale, vi fon da notarsi altrettanti errori più ignoranti e più maliziosi . Perchè inprimo luogo, il detto Goffredo in vita sua non su mai Cardinale, come è evidente in tutte le Istorie della nostra Nazione; ma prima Monaco, poi Arcidiacono di Monmout, e poi promosso dal Re Stefano al Vescovato di S. Afaffo nella Vallia Boreale l'anno di Cristo 1512., come affermano Matteo Paris, e Matteo di Vestminster, in trattando del detto anno nelle loro rispettive Istorie; nè mai alcuno, a nostra notizia, lo chiamò Cardinale, eccetto folo un certo Veneziano maestro di scuola, no pide Pref. is minato Pontico Virunnio; il quale vivendo cent' anni fibrum rerum addietro, tradusse qualche parte della Storia Brittanna Brit. Gaufredi di questo Goffrede, o piuttosto ne fece un ristretto, per ou mipref. compiacere una Nobile Famiglia di Venezia, che anti- 1187. camente era discesa dalla Brettagna. E quest' uomo, o per errore, o per adulare quella Famiglia, o per l'uno e per l'altro, lo chiamò Cardinale contro la chiara, testimonianza di quei medesimi che vissero seco, affermata dal suddetto Matteo Paris e da Guglielmo Neobrigense, molto anteriori a questo moderno Veneziano,

Maestro di Scuola. 12. Nè ciò si potea ignorare dai Maddeburgesi. Ma questo Goffredo, essi ancora l'avrebbero fatto assolutamente Cardinale, perchè in alcune cose egli mostra di favorire i Bristanni contro S. Agostino, che venne di Roma. Nemmen potevano ignorare il tempo, in cui visse Goffredo, (se non vogliono confessarsi oltre modo ignoranti, e di ruvido intendimento) poiche l'atteltano tanti Autori; cioè, nell'anno di Cristo 1152.; nel qual'anno fu fatto Vescovo di S. Asasso, e visse alcuni anni dopo . Onde questi Sassoni Luterani facendolo vivere per maggior suo credito nell' anno di Criflo 700. , aggiungono di lor cortelia alla fua antichità quattrocencinquant' anni; che sono qualche cosa più di quelche il Volpe poco prima tolse a S. Beda per iscreditarlo, con farlo apparire Autore più moderno. E questi Eretici consederati procedono sì scioccamente in que-

Notabili falfificazioni del Volpe e dei Maddeburg fi nella ferie dei tempi.

S. Beda visse mille anni dopo Cristo; e gli altri, che Goffredo di Monmout ne visse settecento, essi vengono a fare tra di loro il detto Goffredo trecent' anni più antico di S. Beda, quando egli fu per verità quattrocencinquant' anni più moderno; che in tutto è la differenza di 750. anni. E questo, non per errore, come è flato mostrato ed è evidentissimo, ma per mera malignità; volendo preferir Goffredo, che alcune volte fembra favorirli nelle sue narrative concernenti S. Agoflino; e tenere indietro S. Beda, che dappertutto è totalmente contro di loro. E se si trovano quest' inganni in una sì piccola e sì breve materia, come questa; immaginatevi che cosa sarà nei loro grossi Volumi, cioè, del Volpe e de' Maddeburgesi, come di sopra ho notato. E tanto basti circa al titolo e al tempo di Goffredo di Monmout. Venghiamo adesso alle sue parole ed afferzioni.

Primieramente, nel fuo festo Libro e Capi-12. tolo 4. citato dai Maddeburgesi, non vi è trattata inmodo alcuno quella materia, di cui essi fanno menzione, concernente la controversia tra i Brittanni e S. Agoflino: Nè tampoco nei due Libri appresso, nè in tutti i quattro Capitoli dei Libri seguenti: Ma nel Libro undecimo al Capitolo 7. parlando della venuta del detto

S. Agostino in Inghilterra, così scrive.

Gauf. Monmontenf.411. 647.7.

Interea missus est Augustinus a Beato Gregorio &c. Frattanto fu mandato Agostino nella Brettagna dal Beato Gregorio, a predicare la divina parola agl' Inglesi, che ancora restavano ciechi nella pagana superstizione, &c. Benche tra i Brittanni era ancora in forza quella Fede Cristiana, che essendo stata da essi ricevuta fin dal tempo di Papa Elcuterio, non era mai venuta meno fin' a quel giorno , &c. Tra i quali vi era un Abate del Monastero di Bangor, chiamato Dinoto, che aveva sotto la fua cura più di due mila Monaci; il quale rifpose ad AgoAgostino , quando richiese la soggezione del Vescovi Brittanni, e che quelli si unissero seco a convertire la Nazione Inglese; che i Bristanni non gli dovevano alcuna soggezione, nè volcano spendere la loro fatica in predicare ai loro nemici; poiche avevano il loro proprio Arcivescovo, e che i Saffoni avean loro tolto il proprio paese: Per lo che esti gli ediavano estremamente, e non istimavano la lor Religione, ne volcano trattar con effi più che coi cani .

14. Ecco qui tutto quel che si trova in Goffredo di Monmout a questo proposito: Lo che non è altro, come voi vedete, che una sdegnosa risposta dei Brittanni, come d'uomini afflitti ed esasperati. Qui non c'è nemmeno una parola del loro non riconoscere il primato del Papa (come scrivono i Maddeburgesi;) ma solamente che non riconosceano la superiorità di S. Agostino sopra i Britcanni , poiche egli era stato mandato solamente agl' Ingless: E che l'autorità del loro Arcivescovo (per quel che essi potevan sapere) non era tolta per la sua venuta, ma restava come prima. La qual contesa di giurisdizione tra due Arcivescovi accade giornalmente, anche dov'è l'autorità del Papa più riconosciuta. E così noi vediamo, che è un evidente e palpabil bugia quel che af- Pazza maniefermano i Maddeburgesi così francamente; cioè, che i ra di ragiona-Brittanni non vollero riconoscere alcun primato del Vescovo redei Maddidi Roma sopra di loro: Perchè essi parlavano (come voi udiste ) dell'autorità di S. Agostino, e non del Vescovo di Roma; del quale non si legge che egli avesse ancora mostrato loro alcuna facoltà, che lo ponesse sopra il loro Arcivescovo: Onde è una vana e maligna conseguenza, quella che tirano i Maddeburgesi da questa risposta dei Brittanni (supposto vero che non ammettesfero l'autorità d'Agostino) che non riconobbero il primato di Roma; e di più, che questo è un segno evidente , che la Fede Cristiana non fu piantata nella Brettagna dai Romani.

15. Perchè, ditemi in grazia, come è egli eviden-

Petrus Chryfferm.de Santi-Apollinari -Petrus Dawianus de cod-Mombr. to 2 -Vide Sur. 23 -Julii -

te, o come lega insieme? Non potea forse questo errore di non riconoscere l'autorità di Roma (se egli fosse stato tra loro) essersi introdotto dopo la prima fondazione della Fede Criftiana? vorranno forse negare quefli Tedeschi, o il Volpe, o l'Hastingo loro Scolari, che Ravenna in Italia (per grazia d'esempio) sia stata convertita da S. Apollinare, mandato là da S Pietro; perchè dopo, diversi Vescovi di quella Città, divenuti superbi e presuntuosi per la presenza degli Esarchi, o Vicerè degl'Imperatori, riculavano di ubbidire ai Vescovi di Roma? o perchè l'Ingbilterra non vuole oggidì, per l'errore della Religione Protestante, soggettarsi a Roma negli affari spirituali ; conchiuderanno costoro, che la Nazione Inglese non fu mai convertita alla Fede Cristiana da Roma? Chi non vede la stoltezza di questo modo d'argumentare? Eppure con tal razza di argumenti e di conseguenze, questi spropositati ingannano il Mondo!

16. Ma venendo all'ultimo punto della loro afferzione circa a Papa Innocenzio I., è una folennissima temerità il dire di un Padre sì fanto, commendato sì altamente da S. Agostino e da altri Padri, che vissero con lui, e dopo di lui, che egli parlò per vanagloria, e per desiderio di poter temporale, allorchè scrisse più di mille dugent' anni fono, che tutte le Chiefe Occidentali (e tra le altre la Chiesa Brittanna) furono fondate da S. Pietro, o da' fuoi Discepoli e Successori . E consideri ogni discreto e saggio Lettore, di che peso possono esfere le parole di questi Tedeschi, quando dicono : schbene Innocenzio scrisse cost; tuttavia noi giudichiamo, che ciò sia stato detto per vanagloria, &c. Superba censura d'un sì grand'uomo, pronunziata da quattro miseri Mascalzoni, che scrivevano Libri sol per buscarsi un tozzo di pane; e ordinariamente lo chiedevano a ogni Principe, a cui dedicavano alcuna delle loro Centurie: che uomini (dico) sì dispregevoli presumano di toccar l'onore e la veri⊲

## dell'Inghilterra. Part. I. Cap. II. 3

17. Così scrisse S. Giralamo; e questo giudizio, che egli dà d'Innacenzio, rispetto alla sua santità, e all'autorità del suo posto, per istruire e dirigere gli uomini nella Religione, è molto diverso da quello dei Centuriatori Maddeburgesi, Flacco Illirico, Gionanni Vigando, Matteo Giudice, e Bassiso Fabro; i quali han voluto farlo vanaglorioso. Ma così trattano tutti gli antichi Padri, che sono contro di loro. E tanto bassis per questo

Capitolo .



#### SI TRATTA CON MAGGIOR

distinzione la precedente Controversia, come il costume Greco di celebrar la Pasqua all'uso degli Ebrei venne da principio nella Chiesa Brittanna e Scozzese; e quanto falsamente ed empiamente Gio: Volpe e Gio: Baleo fi contengono in questa materia.

### CAP. III.

Ebrei non Ebrei; cioè, in che modo, in che tempo, o in che rappa coi pri- occasione è probabile che egli ci entrasse: Perchè è chiami Predicato- ro, che non ci fu introdotto dai primi Predicatori della Fede Cristiana , come Gio: Volpe , il Cavaliere Hastingo e i Maddeburgess vorrebbero che si credesse . E queito rimane provato dalle ragioni e autorità addotte di \* fupra cap. 1. fopra \* per mostrare che i primi Predicatori della Fede Cristiana, o vennero di Roma, o predicarono la Dot-

Prima ragione.

trina Romana; siccome ancora dalle ragioni seguenti. Primieramente, perchè se i Santi Fugazio Damiano, e altri Predicatori mandati nella Brettagna da Papa Eleuterio intorno all'anno 180, per istruire il Re Lucio e tutti i suoi popoli nella Fede Cristiana, vi avessero trovato un tal costume contrario a Roma , di dove essi erano spediti; senza dubbio l'avrebbon rimosso, o almeno fattone qualche menzione. Tanto più che in quel tempo il costume opposto di celebrar la Pasqua nella Domenica era pubblico nella Chiefa Romana; e Papa Pio I. l'avea confermato con suo decreto contro l' uso Asiatico, più di 40. anni prima della loro venuta nel-

Enfeb. in

nella Brettagna; cioè, nell'anno 144., come attesta Eufebio.

Chron.an.144. Seconda ra-Bed. lib. 2. C12-4. 0 190 Item lib. 3.

2. In secondo luogo; dichiarando S. Beda in varie parti delle sue Opere la contesa, che vi su in Bretta- gione. gna circ' a questo punto, tra S. Agostino e alcuni Vescovi Brittanni; e tra S. Lorenzo e altri suoi Successori, e le Nazioni Irlandese e Scozzese; egli mostra nel suo secondo Libro, che lettere scrisse Papa Onorio circ' all' anno di Crisso 635., come pure Papa Giovanni IV. pochi anni dopo, alle dette Nazioni intorno a questo errore: pro eodem errore corrigendo (dice S. Beda) literas eis magna auctoritate asque eruditione plenas direxit: Il Papa scriffe loro lettere piene d'autorità e d'

Bed. 1.b. 2.

sua Epistola dichiara manifestamente, che questa Eresia era nata fra loro poco tempo prima: nuperrime temporibus islis exortam effe bæresim bane : E che non tutti gl' Irlandess e Scozzess ne erano infetti, ma solamente alcuni di loro; dimodoche non fu mai ricevuta tra le dette Nazioni universalmente, nè cominciata dal tempo antico.

erudizione per correggere questo errore. E poi S. Beda aggiunge di più, che Papa Giovanni nel principio della

4. La terza ragione si è ; perchè S. Germano e i Terza ragiofuoi compagni essendo venuti due volte in Brestagna. ne. quali 200, anni prima di questo tempo sopraccitato, per relistere all' Eresia Pelagiana, non fecero mai menzione di quest'altra Erelia de' Quartadecimani, o Pafcatiti (che così erano chiamati, come dopo si mostrerà) la quale era stata già reprovata, più di 200. anni addietro, da Papa Vittore, come è stato detto; e per tale ella fu tenuta in tutti i Secoli posteriori, specialmente dopo che venne reprovata dal Concilio Niceno, e approvato il costume Cattolico Romano; conforme attessa S. Beda nel luogo sopraccitato colle parole di Bed. A2. 619. S. Vilfredo, e insieme apparisce dalle proprie Lettere dell' Imperator Collantino, registrate da Eulebio nella To. 1. E (ua

pufeb. 116. 3. sua vita. Onde tutto questo essendo così, è più probade vit. Con- bile che S. Germano avrebbe detto, oppure scritto flant. cap. 17. qualche cosa d'una controversia così grande, se avesse O 18. trovato nei suoi giorni l'uso contrario tra i Brittanni .

Quarta ragio ...

€28.

Una quarta ragione può effere la testimonianza di Florenzio Vigorniense, che scrisse nell' anno 628. del-Floren Pigor. le sue Croniche queste parole: Eo tempore errorem quarin Chron, on, tadecimanorum in observatione Paschatis and Scotos exortum, Honorius Papa redarguit, &c. In quel tempo Papa Onorio reprovò l'errore de' Quartadecimani in celebrar la Palqua , inforto tra gli Scozzesi . Così egli scrisse su questo punto 500. anni addietro; onde è chiaro ch' ei non teneva, che questo costume fosse venuto nella Brettagna coi primi Predicatori della Fede Cristiana.

6. Finalmente, apparisce dall' Istoria di S. Bed 1

Quinta ragio-

che fu adunato un Sinodo , ovvero Concilio in Nor-Concilio in tumbria a posta su questa materia nel tempo della pri-Ingbilterra mitiva nostra Chiesa Inglese l'anno di Cristo 664., e. intorno al ce- vigesimo secondo del regno del Re Ofvino, che vi su no di Palqua, presente col Re Egfredo suo figliuolo. I principali disputanti in questo Concilio a favore degli Scozzesti pel costume Orientale furono l' Abate Colmano, poi Vesco-

Beda l. 3. biff. €0.230.

vo di Lindisfarna, e il Vescovo Cedda con alcuni altri. E in difesa dell'uso Romano furono Azilberta Vescovo dei Sassoni Occidentali, e Vilfredo Abate di Nortumbria, poi Arcivescovo di tutto il Regno dei Nortumbri, chiamato da S. Beda vir doctiffmus, &c. uomodottiffimo, che avea studiato e in Italia e in Fancia, &c. 7. Fu trattato in questo Concilio dell'antichità d'

torno al celebrar la Pafqua in Ingbilterra .

ambidue i costumi, ma specialmente dell'Orientale tra gli Scozzessi e i Brittanni: E sebbene allegò il Vescovo Colmano la tradizione dell'Asia, da S. Giovanni Evangelista in giù; come pur le Scritture, che in tal proposito aveva fatte un certo Anatolio, dotto Vescovo Asiatico, quali 200. anni addietro: contuttociò, quanto all'antichità del detto costume tra le Nazioni Scozzese e Brit-1011-

ranna, ei non allegò una continuazione più grande, che dal tempo dell' Abate Colomba, che non era viffuto 70. anni interi avanti quel giorno ; perchè egli morì ( come attesta Gio: Baleo ) nell' anno di Cristo 398. Nunquid Reverendissimum Patrem nostrum Columbam (dif- Bal. 1.2. c.25) se il Vescovo Colmano ) & Suctessores ejus viros Deo dilectos, qui eodem modo Pascha secerunt, divinis paginis contraria sapuisse, vel egisse credendum est? Crederemo noi che il nostro Reverendissimo Padre Colomba e i suoi fuoi Successori, essendo stati uomini grati a Dio, abbiano intefo, ovvero operato contrariamente alla Sagra Scrittura in celebrar la Pasqua, come ora facciamo? &c.

Al che rispose S. Vilfredo e dottamente e piamente, the questo errore poteva esser tollerato in lo- S. Vilfredo per ro, che vivevano così distanti dalla Sede Apostolica in un canto del Mondo, fin tanto che era tenuto senzaostinazione; essendo forse uomini pii, quei che a principio lo portarono quà dalle parti Orientali, e lo continuarono con semplicità, allettati dalla sua facilità, e non intendendo così facilmente il calcolo Cattolico Romano, che aveva molte grandi difficoltà, come vedremo in apprello . Simplicitate ruftica ( diffe egli ) fed intentione pia, &c. ad quos Catholicus Calculator non. advenerat: Essi errarono con rustica semplicità, ma con pia intenzione, &c. non essendovi ancora giunto alcun dotto Calcolatore Cattolico dei tempi e de' giorni. Della difficoltà del qual calcolo noi diremo tra poco qualche cosa di più.

Risposta di l'ulo Roma-

Ma pure noi qui vediamo dalla conferenza di quel Sinodo, che l'istesso Vescovo Colmano non ascriveva il principio di questo costume ai primi Predicatori dell' Irlanda e della Scozia, cioè, nè a S. Palladio, nè a S. Patrizio, loro celebri Apoltoli, che furono man- in Chron. on. dati 200. anni prima di quel tempo da Papa Celestino 430. 0 432. a convertire quelle due Nazioni, cioè, nell'anno 430. chron. cod. an. e 432., come affermano tutti gli Autori : E per con- Bed. 1.2. c. 19. F 2

Marian Scot. Prosper. in. seguenza è probabilissimo che sia vero quel che Para-Giovanni IV., mentovato di fopra, scrisse a Tomiano e a Gromano e ad altri Vescovi Scozzest, come pure a tutto il loro Clero, che il costume di celebrar la Pafqua nel plenilunio di Marzo, era cominciato tra loro poco tempo prima (cioè, tra gli Scozze/s abitanti in Irlanda, e nelle Isole circonvicine; perche di loro principalmente professa S. Beda di parlare: ) E così ci faintendere, che tal costume su da essi comunicato ai Pitti ed ai Brittanni e ad altri Scozzesi, che abitavano nella Brettagna. E da questo può vedere il saggio Lettore, quanto è buono l'argumento, che i Middebur-

gumento dei Maddehurgefi e di Gio. Volpc.

gest e Gio: Volpe tanto usano ed incalzano; cioè: ,, Poi-, chè questo costume Greco, ovvero Asiarico, di cele-, brar la Pasqua con gli Ebrei, su trovato tra gli Scoz-2 zest e alcuni Brittanni nel tempo di S. Beda e anco-, ra in appresso : Dunque è verisimile, che i primi Predicatori della Brettagna non venissero di Roma, an ne fossero della Religione Romana, ma piuttofto dalle parti Orientali . L'affurdità della qual confeguenza l'ho mostrata di sopra nel Capitolo antecedente.

Come e quan-Orientale venne tra i Brittanni .

10. Ma forse ora mi domanderete; in che modo, do il coffume e in che tempo, è probabile che questo costume venisfe tra i Brittanni? Al che io rispondo primieramente, che alcuni son d'opinione che fosse portato direttamente nella Brettagna circa all' anno di Cristo 420. da Pelagio l'eretico, o da alcuni de' fuoi compagni; il quale essendo nativo Brittanno, e Monaco (a giudizio d'alcuni ) del famoso Monastero di Bangor , viaggiò in Italia, poi in Sicilia, in Egitto, e in altre parti dell' Oriente per istudiare, com'ei professava: E con tal professione d'ipocrisia s'insinuò nell'affetto di molte dotte e pie persone, ma specialmente di S. Paolino Vescovo di Nola, e per mezzo fuo nell'amicizia di S. Agostino: Ma dopo essendo scoperto da S. Girolamo d'avere insegnato segretamente dell' Eresie col suo discepolo e. com-

compagno Celestino (il quale , per la descrizione che Hieron. praf. ne fa il suddetto Santo, può parere nativo Scozzese; in lib. Ezech. perche egli dice , babet enim progeniem Scotica gentis de Britanorum vicinia; ha la sua origine dalla gente Scozzesse vicina ai Brittanni; ) si dice che questi due. uomini così scoperti per Eretici, e condannati da Innocenzio I, e da vari Sinodi, si ritirassero per vergogna nella Brettagna; e divenuti per tal condanna nemici del Papa e della Chiefa di Roma; e considerando che il costume Orientale di celebrar la Pasqua era contrario alla stessa Chiesa, e contuttociò diseso da molti; si crede a bastanza probabile, che costoro l'abbiano introdotto nella Brettagna. Al che sembrano consonare le parole del Cronitti Ermanno Contratto, il quale scrivendo 500, anni addietro sull'anno di Grisso 430., così dise : His temporibus baresis de Pascha , O Pelagiana Herm. Contr. Britaniam turbat: In questi giorni l'Eresia del celebrar la Pasqua, e la Pelagiana turbano la Brettagna. Colle quali parole egli sembra voler significare, che ambedue queste Eresie crebbero insieme nell' Inghilterra-; e per conseguenza che è verisimile che fossero introdotte dai medesimi antedetti Eretici.

an. 430. brun.

11. Ma con tutto questo, par più probabile, secondo l'Istoria di S. Beda, e le ragioni addotte di sopra, che l'uso Orientale di celebrar la Pasqua non fosse introdotto da Pelagio e dal suo Compagno; ma da alcun altro, molto tempo dopo; perchè S. Lupo e S. Germano e altri ancora non ne fanno menzione: Ma specialmente, perchè le Lettere dei Papi, Onorio e Giovanni IV. agli Scozzesi e ai loro Vescovi di sopra accennati; dicono che tal costume di celebrar la Pasqua era nato fra loro poco tempo prima; e perciò (dico) fembra più probabile, che lo stesso susse comunicato ai Brittanzi dai detti Scozzesi; e specialmente da quelli che abitavano (come è l'ato detto) nell' Irlanda, o nelle Ifole Ebridi. Ma poi, come l'acquistassero gli Scozzos, non

non è così certo; nientedimeno par più probabile, o che alcuni di loro viaggiando nelle parti Orientali, oppure altri di quelle contrade venendo quà, ne portafsero l'osservanza. Perche, sebbene dopo che l'istesso fu condannato da Papa Vittore, e il Romano stabilito dal Concilio Niceno, tutta la Chiesa Occidentale, anzi ancora (come si afferma da Costancino) la maggior parte dell' Orientale osservava il costume Romano; contut-La cap. 18. tociò non era il contrario talmente estinto, che alcu-

Conftant. epift. ad Episcopos apud Eufeb. de vita ejufd.

ne Chiese dell' Asia minore non lo tenessero e praticassero per lungo tempo; specialmente alcuni Eretici. come i Novaziani, i Montanisti, i Priscillianisti, i Sabaziani e diversi altri, che parevano i più devoti; e così ingannavano molti semplici, pretendendo che questo costume sosse più pio dell' altro, come sondato nell' espresse parole della Scrittura del Testamento vecchio, e confermato dall' esempio di Cristo medesimo, che fece la Pasqua insieme con gli Ebrei il dì 14. della luna di Marzo, come apparisce negli Evangelisti,

Exod. 12. Levit.23.Nu. 9. Deut. 16. Mat. 26. Marc. 14. Luc. 22.

> Per queste (io dico) e per altre somiglianti ragioni , pare (fecondo l'Istoria di S. Beda) che i semplici e rozzi Cristiani, Irlandesi e Scozzesi, incontrando questo costume, lo gradisero più del Romano, che ricercava una più esatta calcolazione e osservazione di tempì e di giorni, come di fopra è flato accennato; e come apparisce da ciò che scrive Nicesoro, che l'antico calcolo della Pasqua secondo l'uso Romano (cioè, che ella fosse nella prima Domenica dopo il pieno della luna di Marzo) spesse volte era sì difficile da osservarsi, che eran destinati in Alessandria alcuni dotti Egiziani a calcolare ogni anno la medefima anticipatamente; e che il Patriarca di quella Chiesa avea cura di mandarla fuora alle altre parti del Mondo per loro istruzione e direzione ; il quale ufizio di calcolare il giorno di Pasqua su esercitato per diversi anni in Alessandria da uno chiamato Teofilo, Prete di quella Chiesa; di cui

Eccl. 1.4. c. 36. O' 1. 5. c. 20. venendo poi a effer Patriarca, scrisse diverse Epistole

in lingua greca per insegnare il modo di trovare il vero giorno di Pasqua : Le quali Epistole surono tra- Hier.in ep. 31. dotte da S. Girolamo nell'anno di Cristo 404. E dopo ad Theoph. l'istesso Teofilo fece un Ciclo, o calcolazione di 100. anni insieme, come apparisce dall'Epistola di S. Leone Epist. 64. ad Papa all'Imperatore Marciano. Tutte le quali offerva- Marcianzioni e direzioni esfendo difficili a intendersi da persone di paesi così distanti (come sono l'Irlanda e la-Scozia da Aleffandria) per praticarle; è verifimile che seguitassero piuttosto le altre, come più chiare e più facili.

13. E questo su insinuato di sopra da S. Bed.L. , Lib. 3. cap. 25. allorch' ei disse, che S Vilfredo rispose al Vescovo Colmano, che i suoi Antenati praticarono così simplicitate rustica, con rozza semplicità; aggiungendo di più, che non era ancor giunto nel loro paese alcun dotto calcolatore di tempi. E se taluno vuol saper le ragioni del- Ragioni delle le difficoltà, che si trovavano in questo computo della difficoltà nel Chiefa Romana per celebrare la Pasqua nella prima Do- computo Romenica dopo il giorno 14. della luna di Marzo, legga le suddette Epistole di Teofilo; come pure il dotto discorso di Anatolio. Vescovo di Laodicea mentovato di fopra, da lui scritto intorno a 40, anni prima del Concilio Niceno; parte del quale si vede nell'Istoria Eccle- Euseb J.7. bist. fiastica di Eusebio. Anche S. Agostino nelle sue risposte 6.29. Aug. 1.2. alle questioni di Gianuario, mostrando le ragioni, per- ad qualifun. chè non ha voluto la Chiesa di Crisso, che la festa di cap. 1. 6 2. Pasqua sia stabile e ferma, come quella della sua Nascita, e Circoncisione, e alcune altre feste; ma che piuttosto seguiti il corso della Luna, per diversi Mifteri ivi contenuti; tocca vari punti delle suddette difficoltà. Ma ciò che rende principalmente tal materia difficile all'intelligenza delle persone ordinarie, si è : In primo luogo, l'inegualità tra l'anno Solare, e l'anno Lunare, cioè a dire, tra l'anno conforme al corso

del

Uso dell'epat del Sole, e l'anno conforme al corso della Luna; del ciclo delle fervare il giorno di Pasqua .

ta, del nume- usando la Chiesa il secondo, e non il primo; e la lor roaureo, differenza consistendo nella disparità di undici giorni: lettere Dome- Per uguagliare i quali serve la regola dell'Epatta cornicali per of rispondente al Ciclo del numero aureo, che consiste nella revoluzione di 19. anni, per offervare i principi e i pieni delle lune, che accadono ogni anno; stante che la Pasqua si dee celebrare, come è stato detto, nella prima Domenica dopo il pieno della luna di Marzo. E di più, perchè questo giorno decimo quarto della luna deve effer quello, che appunto cade nell' equinozio di Primavera, oppur dopo immediatamente: Il quale equinozio fu offervato dal Concilio Niceno efsere in quei tempi nel 21. di Marzo; sebbene d'allora in poi a pocó a poco è caduto indietro undici giorni; per correggere il quale Papa Gregorio XIII. fu costretto a fare una riforma dell'anno 1582. col detrarre dieci giorni, come a tutti è noto. Per questo (io dico) e per l'altro motivo, se il di 14 della luna di Marzo venisse a cadere in giorno di Domenica, la celebrazione della Pasqua si dee trasserire, per decreto " Vedi Eufeb. del suddetto Concilio, \* nella Domenica appresso. Per for cap. 23. e offervare i quali punti fu ancora inventato, come neces-S. Amb. epift. fario, il Ciclo del Sole, o circolo delle lettere Domeper Emiliam nicali, che contiene la rivoluzione di 28 anni. Io poconflitutos; e trei aggiungere molto più; ma questo basta per mo-S. Bed. I. de strare il fondamento di diverse difficoltà; siccome anratione temp. cora (ritornando all'affare, che abbiamo tra mano) Ove ancora per far vedere, che il principio del costume Orientale rendono la ratra gli Scozzesi, i Pitti, e i Brittanni non era sì antigione di que- co quanto pretende Gio: Volpe e i suoi seguaci.

lib.s. Eccl. Hicap. 57. flo decreto.

14. Ma ora, oltre a tutto questo, io non posso ommettere un altro punto, per utile dei Leggitori, di maggior considerazione; che è la poca pieta, o religione dei Settari de' nostri giorni; i quali non badano a quelche negano, o concedono, o dicono, purchè di-

dicano qualche cosa contro Roma, contra i suoi Vescovi , o Religione , anche nei tempi della primitiva Chiesa. E a questo fine, e con questo buon animo, voi qui gli vedrete preferire al costume Cattolico Romano il costume Orientale, praticato nel celebrar la Pasqua da- nostro tempo gli Scozzest e dai Brittanni; benchè essi sappiano mol- approvano il to bene, quante età fono, che ei fu condannato, non pafqua congli folo come errore, ma ancora come eresia; anzi sebben Ebreia praticano attualmente essi medesimi in Germania e in Inghilterra il costume contrario. Ma questo è il solito di costoro; dire una cosa per loro vantaggio, e nel tempo medelimo far l'opposto: Come per esempio, allorchè si tratta di quei Libri del vecchio e del nuovo Testamento, che da Lutero e dai Luterani si rigettan dal numero delle Scritture Canoniche; come l' Ecclesiaflico, Giuditta, Efter, i Maccabei, l'Épiflola di S. Giacomo , l'Apocalisse , e altri fimili : quando noi riconvenghiamo i Luterani su questo punto, i nostri Protestanti Inglesi pigliano la loro parte, e gli difendono a tutto potere; come si vede dagli scritti di Folco, di Ciarco, di Vitachero, e d'alcuni altri contro il Padre Campiano, che obbiettava l'istesso a Lutero ed a' suoi seguaci. Eppure, da un'altra banda, essi pongono gli stessi cap. 1. Libri nelle loro Bibbie Inglest, come Libri della Sagra Scrittura . E che modo di fare è questo ? Perchè . o essi sono Sagre Scritture, e per conseguenza d'infallibile verità, o non sono tali? Se il primo, e perchè difendono i Luterani, che gli rigettano? Se il secondo, perchè gli espongono alla lettura del popolo tra le Sagre Scritture ?

I fettari dek

15. Un simile esempio si può vedere in Martino Latero, che persuade i Principi Germani nel suo libro de Lutero circa Conciliis a celebrar la Pasqua, come festa immobile, in qualunque giorno ella cada, senza aspettare la Domenica, come fa la Chiesa Romana: perchè ciò (dice. egli ) è contrario all' Apostolo, che ci vieta d'offervare Gal. a.

To.I.

Opinione di alla Pafque lib. de Conci-

i gior-

à giorni, i mesi, e gli anni: Eppure egli medesimo e i suoi Luterani hanno osservato nella pratica della loro Chiesa, ed osservano in al presente il costume Romano. E lo stesso può esser notato nei nostri Catvinissi Inglessi i quali sebbene in pratica osservano il cossume Romano, come a tutti è noto; contuttocio nei loro seritti essi l'impugnano, come cosa procedente da Roma. E questo voi lo vedrete effettuato apertissimamente da Gio:
Baleo principal Predicante nei giorni d'Arrigo VIII. e

del R2 Odoardo suo figliuolo; perchè trattando dell'

antica disputa tra Colmano Vescovo Scozzese, e S. Vil-

Gir: Baleo difende il costume Ebrsico di celebrar lu-Pasqua. Lib. 3. 6.25.

fredo Abaie. Inglefe nel fuddetto Concilió di Norrambria, riferita da S. Beda, commenda altamente il primo, cioè, Colmano e inficeme la fua dottrina e pietà in difendere il costume Ebreo, e fieramente e rabbiolamente ravvilice l'altro, cioè S. Visfredo, che sostemente ravvilice l'altro, cioè S. Visfredo, che sostemente al costume Castolico Romano; non ostante che S Beda lo chiami (come udiste di sopra) virum dostifismomente como dottissimo, e ancora l'eslati grandissimamente per la sua gran virtù e dottrina su fiatto Arcivescovo di tutto il Regno di Nortumbria, diviso dopo di lui in due Vescovadi, cioè, Torke e Lindissamo. E quando in appresso su perseguitato (come accade ai più buoni) dal Re Fgfredo, e sacciato con violenza dal suddetto

Bishib.34 at 100 Vescovado, egst andò a predicare at Sassonia Au3.5  $\dot{C}$  lib.45 f ral $\dot{f}$ ,  $\dot{c}$  converti alla Fede Cristiana tutto quel Regno
3.5  $\dot{C}$  144  $\dot{c}$  and  $\dot{c}$  by  $\dot{c}$  converti alla Fede Cristiana tutto quel Regno
3.5  $\dot{c}$  142  $\dot{c}$  and  $\dot{c}$  converti à chiamato i Apostolo della Sassonia (3.15  $\dot{c}$  converti à chiamato l'Apostolo della Sassonia (3.15  $\dot{c}$  converti  $\dot$ 

16. Così scrive Beda di S. Vilfredo, Apostolo dei Sassimi Austrati, che vinse nella suddetta disputa il Vescovo Colmana; convertendo in tal guisa il Re Ossimo dal suo primo rito d'osserva la Pasqua con gli Ebret (da lui appreso nella Scozia, durante la sua educazione) alla pratica del cossume Castolico Romano. Ma di questo grand' uomo, che cosa pensate che ne dica il Ba-

Balco? Voi l'udirete nelle sue proprie parole . Stulte (dice egli ) respondit Wilfredus , &c. Vilfredo rispose Bal. centur. 1. stoltamente, dicendo che l'Apostolo S. Giovanni in Script. Brit. molte cose operava da Ebreo, &c. Le quali parole, oltre all'ingiuria, contengono una folenne bugia; perchè S. Vilfredo non diffe così, come ognuno può vedere in S. Beda; ma folamente che S. Giovanni potè forse tollerare per qualche tempo alcuni riti dell'antica Legge, come avean fatto alcuni altri Apostoli (e specialmente S. Paolo, circoncidendo Timoteo) per seppel-

Bed. lib. 3. 45p. 25.

All. 20.

Spropolita-Gio: Balco . Bal. cent. 1. Script. Britan.

lire la Sinagoga con enore. Ma ascoltate di più, come questo nuovo Predicante e vecchio Apostata segue a parlare contro il det- te calunnie di to Sant' uomo: Temporum calculatores (dice egli) Evangelistis opponit : Vilfredo oppose i calcolatori dei tempi all' autorità degli Evangelisti. Questa è una bugia così in Colman. solenne, come la prima; perchè S. Vilfredo. disse solamente (come attesta S. Beda nella sua Istoria) che forfe una cagione, per cui la rozza semplicità dei Cria stiani Scozzessi abbracciò da principio il costume Ebreo, potè effere, perchè in quel tempo alcun dotto calcolatore dell' uso Romano non era giunto nel loro paese. Egli non trattò mai nemmen per ombra d'opporre agli Evangelisti i calcolatori dei tempi : Ma intanto notate come questo falsario vorrebbe far credere ai suoi Lettori. che l'eretico e condannato costume Ebreo è conforme agli Evangelisti; cosa empia solamente a pensarla.

18. Ma vediamo ciò che dice in appresso: Tandem Bal 161d. ( segue egli a dire ) suis prevaluit imposturis , dementatis qui aderant Regibus, &c. Finalmente Vilfredo inquella disputa prevalse colle sue imposture, dissennati i due Re, Ofvino e Egfredo, ivi presenti. Udiste voi mai una lingua più invereconda e più sciagurata? Maegli ha scritto quelle cose di S. Vilfredo (obiter, di pasfaggio) nel racconto ch' ei fa del Vescovo Colmano suo avversario. Ma quando viene a parlar di lui in par-

F 2

tico-

Bol cent. 1. in Wilfrid,

mordace : dicendoci , in primo luogo , come Vilfredo dopo avere studiato in Francia, in Italia, e in Roma le calcolazioni dei tempi, reversus in patriam, Romanas confuetudines , contra Quartadecimanos ( sic enim pios homines tunc deriforie vocabant ) disceptationibus in Synodo publicis defendebat , gerebatque circa collum reliquiarum, quas Roma tulerat, capfulam quandam, &c. Et Archiepiscopus denique ob hac O bis similia constitutus, bis infra spatium quadraginta quinque annorum, non ob Regum infolentiam, ut Polidorus immodeste scribit , fed ob fuam temeritatem , imb malitiam atque nequitias plures, Archiepiscopatu pulsus est, & longo candem confectus fenio , periit anno Christi 710. ,, Ritor-

Maligno discorso di Gio: Balco contro S. Vilfreda.

, nato di Roma alla sua patria , difese con pubbliche and dispute in un Sinodo il costume Romana contro que-29 gli uomini (che essendo pii e divoti, eran chiamati in quei giorni per ischerno Quartadecimani;) e portava appelo al collo un reliquiario con entrovi di-, verse Reliquie, che avea portate seco di Roma, &c. , Ed essendo per queste e altre simili cose fatto Arciy vescovo; dentro lo spazio di 35. anni su scacciato , due volte dal suo Vescovado, non già per l'insolenza dei Re , come immodestamente scrive Polido-20 ro, ma per la fua temerità, anzi malizia e molte miniquità; e confumato finalmente da una lunga vecchiaja, egli perì nell'anno di Cristo 710.

19. Ecco qui una narrativa, degna dello spirito d'un nuovo Predicante e antico Apostata , contro un sì illustre e venerabil sostegno della primitiva nostra. Chiefa Inglese, com' era S. Vilfreda. Osservate com' è bialimato dall'empio Balea per aver viaggiato e studiato a Roma; per aver difeso con pubbliche dispute il costume Romana di celebrar la Pasqua, già approvato e decretato dal Concilio Niceno, come udifte di fopra,

e in appresso si proverà ; perchè portava appeso al

Gio. Balco a. S. Vilfredo .

col-

collo un reliquiario con entro Reliquie portate di Roma; che fenza dubbio fon quelle cofe, che maggiormente turban lo spirito di quest' empio, come appunto turbavano i Diavoli in Inghilterra; forzandogli a. uscire con grand' urli dagli ossessi, come si può vedere in quegli Autori, che hanno scritto la sua santa vita:

Di più egli dice, che S. Vilfredo fu fcacciato dal suo Vescovado per la sua malizia e iniquità; e che finalmente perì nell' anno 710. Quanto al suo perire, io rispondo: se perì S. Vilfredo, che menò una vita sì religiofa e sì auftera, che convertì tante migliaia di Pagani Inglesi alla Fede Cristiana ed operò tanti miracoli, come di lui sta registrato in vari Scrittori: guai dunque a noi, che non sappiamo imitare una sì gran Santità; e guai al povero Gio: Balea, che effendo Religioso, abbandonò la sua Religione per pigliare una prostituta, nominata la sedel Dorotea; che egli si vantava d'aver avuta , neque ab homine , neque per hominem, fed ex fpeciali Christi dono; non da un uomo, nè per mezzo d'un nomo, ma per dono speciale di Crifto: come se Cristo usalle dispensare si fatte grazie ai fol. 244. Religiosi, che hanno fatto voto di castità. E quanto buon compagno e nomo di bel tempo divenisse poi, fi può comprendere dalle sue parole; allorchè scrivendo delle fue Opere, egli dice: Facettas & jocos fine Cem. ibid. certo numero feci : io ho scritto delle facezie e degli scherzi senza fine: (argumento proprio per un frate apoltata Predicante.) Ma poi questo esercizio di scherzare, che fosse molto lontano dalla gravità e santità di Vilfredo, niuno ne può dubitare. E così egli stesso (povero (graziato) si può credere che sia perito, mentre l'altro eternamente regna in Cielo.

21. E quanto all'orribile calunnia, che S. Vilfredo fusie scacciato dal suo Vestovado per la sua malizia e. iniquità; io al presente non ho mezzo migliore di confutarla, che l'opporre a questo solo Apostata bugiardo l'uni-

Questo sciagurato cra-

Bal. cent. 5. de feript. Bris.

l'universale attestato di tutti gli antichi, e specialmente di quelli, che scriffero la sua vita, come di S. Beda, e dopo di esso, di Fridegeno, di Hedio, di Odone, di Pietro Bicfense e d'altri si quali nelle loro Hoste parlano di lui, come d'un gran Santo; la cui memoria è celebrata s'estivamente per tutta la Chiesa il 12. d'Otvosti tobre, come si vede in tutti i Martirologi \*. E tanto balti circa all'insolenza dell'empio Baleo contro la per-

Martirologio d' Ujuardo, e le annotazioni di Bollan. die 12. Ostob. e il Baronio sopra il Martirologio Romano

codem die .

fona di S. Vilfredo. Ma ora, poiche di più ei non si vergogna di 22. difendere il costume Ebreo e i Quartadecimani , che furono per quello condannati; dicendo che essi erano uomini pii, e chiamati con tal soprannome sol per ischerno; io fon costretto a parlar di vantaggio su questo propolito, per mostrare che egli è un eretico e siacciatissimo calunniatore: perchè il nome di Quartadecimani , o Quatuordecimani ( fignificando quelli , che offervano il giorno decimoquarto della luna di Marzo per celebrar la Pasqua) è un nome antico, assegnato a coloro, che tennero quell'uso eretico per molte età; come apparisce da S. Epifanto, il quale scrisse più di 1200. anni addietro; le cui parole fono queste: Emersit rursus mundo alia bæresis Tesseradecatitarum appellata, quos Quartadecimanos quidam appellant: Di nuovo è inforta nel mondo un' altra Eresia, chiamata dei Tefseradecatiti , i quali da alcuni son nominati Quarta-

Epiph. beref.

29.

aetimani, &c. Le quali parole, S. Agolino, dopo di lui, nel suo libro dell' Eresse, indirizzato a Quodvult-deux, così le spiega: Hine appellati sunt, quod non nist quartadecima luna mense Martio Passe debrana: Costoro son chiamati in greco Tesseradecatiter, e in latino Quartadecimani, perchè celebrano la Passua il giorno decimoquarto della luna di Marzo. Undeetiam Quartadecimani conominati sunt, dice Nicesso nel libro quarto della sua sistemani, con con sono della sua sistemani.

23. An-

22. Anzi i medesimi eran chiamati anche col nome di Paschatiti, come apparisce in S. Filastrio Vescovo Philast. in cadi Brefeia, un poco anteriore a S. Epifanio; il quale tal. beref. nel suo catalogo delle Eresie numerando questi Paschatiti, rende la ragione del loro nome in queste parole: qui afferunt quartadecima luna celebrandun effe Pafcha, non autem sicuti Ecclesia catholica celebrat : ,, i quali afferiscono che la Pasqua si deve celebrare il 14. n della luna di Marzo (in qualunque giorno egli ca-, da) e non come usa la Chiesa Cattolica d'aspettar . la Domenica.

Noi dunque vediamo, che S. Vilfredo e altri Cattolici del suo tempo non inventarono il nome di Quartadecimani, per ischernire con esso gli uomini pii, come l'empio Baleo non si vergogna d'afformare: ma è un nome antico, inventato dilla primitiva Chiefa universale, e dalla medesima assegnato a coloro, che difendevano offinatamente l' Ebreo costume di celebrar la Pasqua precisamente nel giorno 14. della luna di Marzo, secondo la prescrizione della Legge Mofaica. Il qual costume è stato sempre tenuto per cattivo, ebreo, ed eretico, per lo spazio di 1400. anni; cioè, da che S. Vittore Vescovo di Roma fece un decreto contro di esso; e d'allora in poi tutti gli Autori che hanno scritto sopra l'Eresie, hanno tenuto in conto d'Eretici, quei che difendevano questo costume; come apparisce in primo luogo da Tertulliano, che visse Tert. de pranell'istesso tempo di Papa Vittore, o subito dopo; co- ferip. advers. me pure dal Concilio Niceno, tenuto 100. anni dopo il suddetto Papa, in cui su confermato il suo decreto; e poi di nuovo riconfermato, 50. anni dopo, nel Concilio di Antiochia; e indi a non molto in quello anco- tioch. cap. 1. ra di Laodicea; come si vede in S. Filastrio e in S. Epi- Concil. Laod. fanio, di sopra accennati; e finalmente in S. Agosti- cap. 7. no , in Teodoreto , in Niceforo , in Damafceno , e in altri che seguirono appresso. E i difensori di questa beret.

Concil. An-Theod. 1. 3. cap.ult.de fab.

Ere-

Niceph. I. 4. biller. c. 36. Damafcen.beref. 10.

Theod. 1. 6. cap. 9.

Euf: b. 1:6. 3. de vita Cu-Rant. 6-17. 0

b'for. 6.10 0 20.

Erefia (per quanto voglia Gio: Baleo farli ora passare per uomini pii, perche furon contrari alla Chiesa Romana) eran sì odiosi a tutti i Padri Cattolici, anche della Chiesa Greca e Orientale, specialmente dopo la determinazione del Concilio Niceno (la quale benchè

adesso ella non esista nei decreti del detto Concilio. nicutedimeno è a sufficienza attestata da Teodoreto e dalle lettere dell'istesso Imperator Costantino , registrate da Fusebio) che Socrate nella sua Istoria scrive di S. Gio: Grifostomo, Arcivescovo di Costantinopoli, queste parole: Eis, qui in Asia festum Paschatis 14. die men-Socrat. 1. 6. fis primi celebrabant, Ecclefias, non fecus quam Novatianis, ademit: A tutti quelli di sua giurisdizione, che in Asia celebravan la Pasqua il di 14. della luna di Marzo, S. Gio: Grisostomo tolse le Chiese, non meno che agli Eretici Novaziani. E l'istesso Autore altrettanto scrive di Leonzio, Vescovo di Ancira in Asia, co-

me pure di altri Vescovi Orientali.

E la ragione di ciò fu non folamente, perchè a cagione di questo vario costume di celebrar la Pasqua si secero grandi scisme tra i Cristiani; ma perchè la vera formalità di questa Eresia (che consisteva in voler far necessaria in questo punto l'osservanza della Legge vecchia) fu cominciata primieramente da un Eretico, chiamato Blaflo; come apparisce da Tertulliano, che dice di lui queste proprie parole: Latenter fudaismum introducere voluit, dicens, Pascha non aliter custodiendum esse, nisi secundum legem Moysis, die 14. mensis primi: Voleva introdurre furtivamente il Giudai/mo, affermando che la Pasqua si dovea osservare, non altrimenti che secondo la Legge di Moise, il di 14. del primo mese. Per confutazione della quale erefia, il medefimo Tertulliano parimente fogginng . Quis autem nesciat, quoniam Evangelica gratia evacuatur, si ad legem Christus redigitur? Chi non sa, che la grazia del Vangelo di Cristo è renduta vana, se Cristo

Tert. lit. de trafer. contr. bercf.

Perchè il coflume Afiatico di celebrar la Pafqua fu condannato .

è ri-

# dell'Inghilterra. Part. I. Cap. III. 49

è ridotto di nuovo all'osservanza della Legge Mosaica? 26. Questo dunque era il punto essenziale di quella Eresia, e di coloro che la difendevano; cioè, che essi voleano obbligare i Cristiani a osservar la Pasqua fecondo la Legge di Moisè. Contro la quale obbligazione S. Paolo fu sì fermo e sì risoluto, come si vede in molti luoghi delle sue Epistole, che apertamente si oppose a S. Pietro; perchè solamente col suo converfare, fembrava obbligar le genti alle offervanz Giudaiche: Gentes cogis judaizare: tu forzi i Gentili Galan 24 a seguitare i Giudei . E per questa cagione egli scrisse ai Galati sì feriamente : Ecce ego Paulus dico vobis; fi Gulat : circumcidamini, Christus nibil vobis proderit. Ascoltate: io Paolo vi afficuro, che se voi vi circonciderete (o userete questa Mosaica cirimonia) Gent Cristo non vi gioverà niente.

27. E di nuovo egli dice loro nell'istesso luogo. che chiunque usa questa sola cirimonia della Circoncifione, si obbliga per ciò all'osfervanza di tutta la Legge di Moise; e in conseguenza egli si priva di tutta la grazia di Gesti Crifto. Il che però fi dec intendere Come Polici-(come fpiegano gli antichi Padri) dopo che il Van- vanza d'alcugelo fu pienamente divulgato, e di quelli che usavano pote per una alcuna Mossica cirimonia, come necessaria. Perchè al- tempoesser letrimenti noi leggiamo, che gli stessi Apostoli, aduna- cita. tifi infieme e tenuto Concilio, dettero licenza, o piuttosto ordinarono per un tempo ai primi Cristiani di astenersi dal sangue, e da ciò che è sossogato; ut ab- 48. 15. west. stineant a sanguine & sufficato; Il che dopo fu di nuovo abolito dall' autorità della Chiefa; onde è chiaro,

che la tolleranza fu folo per un tempo, e come di cosa indifferente, senza obbligazione. Si legge parimente che l'istesso S. Paolo, sebben dopo vietò ai Galatt

To. 1.

la Circoncisione con quella severità, che udiste di sopra; pure al principio ei circoneise Timoteo per ris- Allientes. guardo agli Ebrei, come attesta S. Luca; perchè il

Van-

te essendo usate come indifferenti e non necessarie.

ad Philip.

104

Siccome è probabile che così facessero S. Gio; Evangelista, S. Policarpo, e altri Santi della Chiesa Orientale, quando usavano il giorno festivo di celebrar la Pasqua; non obbligando alcuno a seguitare, o l'uno, o l'altro; cioè , o il giorno decimoquarto , comandato dall'antica Legge; o quello della Domenica, introdotpià l'ulo Romano di cele to nella Chiefa Romana da S. Pietro e S. Paolo; come brare la Paf- scrisse, tra gli altri, a Papa Leone (per testimonianqua in Dome za di S. Beda ) S. Proterio Patriarca d' Aleffandria . E molto tempo prima di lui, S. Ignazio, terzo Vescovo d'Antiochia dopo S. Pietro, lasciò attestato in diverse Ignar p. 6. ad Epistole, che la Pasqua si doveva celebrare in giorno Mognet & 8. di Domenica . Anzi , l'istesso Evangelista S. Giovanni Apocalife, facendo menzione nel principio della sua Apocalisse, de die Dominica, del giorno del Signore, come d'un giorno più solenne di tutti gli altri (che alcuno non negherà esfer la Domenica; ) non v'è altra ragione, perche questo giorno dovesse chiamarsi giorno del Signore, con titolo sì speciale di festività, se non perchè su dedicato nel tempo degli Apolloli alla Refurrezione di

> una parte, o dall' altra. 28. Ma quando in progresso di tempo i Vescovi di Roma, specialmente Papa Pio L e Papa Vittore; compresero che dal tollerare tal varia offervanza, non folamente ne nascevano scisme e divisioni, ma che ancora fi voleva introdurre il Giudaisma; allora il detto Pio I.

> Gest Crifta, E fe in ogni fettimana, per questo rispetto, è tenuto festivo, e tutto il Sabato è convertito in esso: era dunque molto più giusto, che il gran Sabato della Resurrezione di Gesti Crista fosse celebrato una volta l'anno in questo giorno. Contuttociò per diversi anni, come avete udito, questo punto fu lasciato in Asia arbitrario e indifferente, senza alcun obbligo da

> > nella

nell'anno di Cristo 148. fece un decreto, come attesta Eusebio, contro l'Assatica offervanza Ebrea . E di Chron. an. 148 nuovo dopo di lui nell' età appresso, Papa Vittore vedendo crescere quest' inconveniente, scrisse una lettera circ' all' anno di Cristo 249. a Policrate Vescovo d' Es ibidem dist. Efefo, ordinandogli di convocare un Sinodo contro di 4. cap. Celeesso: E quando vide, che quegli e diversi Vescovi Afiatici difendevano la fuddetta offervanza Ebrea più cop.23. 0 24. pertinacemente di quel che egli si era aspettato; anzi che cominciavano , non solamente a mostrarsi ostinati nella medefinia, contro il decreto di Papa Pio e la Sede di Roma, ma ancora ad avvicinarsi alla propria formalità d'erefia, mentovata di fopra; cioè, che era necessario osservare il giorno decimoquarto, e che questo era prescritto dal Vangelo, e conforme alla regola e norma della Fede; ex Evangelil praferipto, & fecun- Ibidem e. 22. dum regulam & normam fidel; come scriffe il detto Policrate nella fua Epiftola a Papa Vittore: quando Vittore (dico) vide questo; risolvè, dopo aver preso constglio da varie conferenze di più Sinodi delle Chiese Occidentali ed Orientali, di condannare quei Vescovi Asiatici che resistevano, se non volessero conformarsi. La qual determinazione, sebbene Ireneo e alcuni altri Ve- Papa Vittore scovi di quel tempo la disapprovavano, dissuadendo Vit- interno al cetore dalla medesima, come pericolosa e scandalosa, e lebrar la Pafoggetta a molti difturbi (conforme racconta il fuddetto Eusebio; ) contuttociò non disse mai alcuno di loro, che Papa Vittore non potea farla; ma piuttofto, fatta che l'ebbe, si accomodarono a quella, e nell' Orience, e nell' Occidente; ratificandola (come narra Niceforo) e confermandola in diversi Sinodi particolari; 6.36. come in Gerusalemme, in Cesarea, in Tiro, in Tolemaida, in Corinto, in Lione di Francia, ove l'istesso S. Iremeo era allora Vescovo, e in altri luoghi, &c.

De confecrat. dife to cap-nofbritatem .

E finalmente il Concilio Niceno confermò la medesima, come apparisce dalle lettere particolari dei Pa-

Padri di quello, dirette al Clero di Alessandria; 100 Theod. 1.6.5.0. parole dei quali sono queste, riferite da Teodoreto: Scitote controversiam de Paschate susceptam , prudenter Sedatam effe : ita ut omnes fratres , qui Orientem incolunt , jam Romanos , nos , 6 omnes vos , fint confentientibus animis in eodem celebrando deinceps fequuturi: 2 Sappiate che la controversia intorno alla Pasqua n da noi intraprela , è prudentemente pacificata ; dimodochè tutti i fratelli, che abitano i paesi Orienatali, in avvenire seguiteranno i Romani (o la Chie-,, fa Romana) noi (Padri del Concillo) è tutti voi ( della Chiefa Egiziana ) concordemente nel celebra-, re la medesima festa. Notate quì, che i Padri del Concilio pongono nel primo luogo l'autorità della. Chiefa Romana, e se stessi e l'autorità del Concilio nel secondo luogo, e nel terzo quelli della Chiesa di Alessandria: Il che è un altro conto ben diverso da quello, che i nostri Eretici sogliono fare della Chiesa

Testimonianza dell' Imperator Collantino :

Romana.

poterono intervenire al Concilio Niceno, gli rende informati con gran modestia e zelo Cristiano delle principali materie, che vi furono trattate; e venendo a parlare del decreto di celebrar la Pasqua, ei così di-Eufeb. tib. 4. ce : Cum de fantiffimo festo Poschatis disceptaretur , & vis. Confian. communi omnium fententia videbatur rectum effe, us omnes ubique uno codemque die illud celebrarent : Allorchè si venne a trattare della festa santissima della Pafqua parve bene unanimamente a tutti i Padri del Concilio, che tutti i Criftiani la celebraffero nell'istefso giorno; il quale ei mostra esser la Domenica, e confuta amplamente il coltume di celebrarla con gli Ebrei nel decimo quarto della luna, e in giorno di feria; conchiudendo in questa maniera: Due cum ita fe habeant, &c. , Le quali cose stando così , abbrac-

30. Parimente l'Imperator Costantino scrivendo sue

lettere a tutti i Vescovi del Cristianesimo, che non-

sup. 17.

22 ciate

, ciate di buona voglia questo decreto del Concilio, 25 come un gran dono del Signore Iddio, e come un precetto mandato dal Cielo; perchè tutto ciò, che , è decretato dal Concilio de' Vescovi, deve esfer , ascritto alla fanta volontà di Dio. Perciò dichiarate e pubblicate a tutti i nostri cari fratelli, che dimonano tra di voi, i decreti di questo Concilio, epecialmente il decreto di celebrare quelta fanta fo-, fta, &c.

21. Così scrisse il buon Costantino Imperatore, noftro Brittanno, con uno spirito ben differente da quei Cristiani abitatori della Brettagna, che poi disesero il contrario costume senza rispetto al fanto decreto del Concilio Niceno. Ma affai più avverso e opposto è l' empio spirito di Gio: Volpe e di Gio: Baleo e d'altri Empio spirito moderni Settari Inglesi, che anche oggidì, dopo che dei nostri Setl'Us Romano Cattolico è ftato ricevuto per tredici età, tarj. da che fu tenuto il detto Concilio, si compiacciono per l'odio intestino, che essi portano alla Sede di Roma, di porlo di nuovo in controversia, e di piuttosto approvare il costume Ebreo, e commendar quelli che lo difesero nel nostro paese (come già udiste;) rigettando e biasimando gli altri, che sostenevano l' U/o Cattolico, benchè per altro illustri e famosi per dottrina e per fantità; come Beda, Agilberto, Vilfredo, e diversi altri principali sostegni della primitiva nostra Chiefa Inglese. Ma questo è il loro sfacciato spirito, di diffamare e disonorare, quanto mai possono, i lo-

ro Antenati. E tanto basti circa questo punto della prima Conversione, o predicazione della Fede Cristiana nella Brettagna sotto gli Apostoli . Adesso noi passeremo alla più pubblica Conversione della nostra Isola sotto il Re Lucio; la quale, siccome da me fu nel Vegliatore chiamata la prima, in rifguardo alle nostre due pubbliche Conversioni dal Paganesimo; così qui la chiamo seconda . da, rispetto alla prima Predicazione sotto gli Apostoli. Intorno alla quale, sebbene in fatti i moderni nostri Settarj non ardiscono di negarla; contuttociò voi gli udirete non men cavillare, che intorno alla prima, per il gran dispiacere che essi sentono nel dire, o pensare, che è venuta di Roma.

D E L L A S E C O N D A
Conversione della Brettagna sotto il Re Lucio e Papa Eleuterio, pe' i Predicatori
da esso mandati di Roma circa all' anno
di Cristo 180; e delle notorie spropositate
cavillazioni degli Eretici intorno di quella.

# CAP. IV.

In' ora abbiamo parlato intorno alla prima Predicazione della Fede Crifitana nella Brettagna per mezzo d'uomini particolari, della Brettagna per mezzo d'uomini particolari, dentro i primi 100 anni dopo Grifio: La quale i nostri Eretici moderni, per puro odio, e senz'attestato d'alcun antico Seritore, si sforzano di toglierla a Romana e alla Chiciamana, e di attribuirla ad alcuni Grezi, o ad altri delle parti Orientali, come già udiste. Seguono adesso due altre più pubbliche Conversioni della stessa gna fotto due sunosi Papi di Roma, e per la loro speciale industria: Le quali sono riconosciute e registrate da tutto il Mondo Cristiano, e recano ai nostri Eretici maldicenti di Roma si gran dispiacere, che esti cercano ogni via possibile di sereditare, o rigettar le medesime.

2. Fu adunque la prima Conversione (come io dissi nel Vegliatore) sotto Papa Eleuterio verso il fine della seconda età dopo Cristo; quando il Re Lucio udendo di Brettagna le grandi e orribili persecuzioni, che si mostero il Ro facevano in Roma contro i Cristiani; e che quelli tra Lucio a riceri loro martiri restavan costanti nella loro Fede con- Cristiana. istupore di tutti ; e che il loro numero giornalmente cresceva anche tra la prima Nobiltà Romana; e in particolare che due degnissimi Senatori , Pertinace e Tertellio, erano stati ultimamente convertiti dal Paganesimo alla Fede di Crisso; anzi che l'istesso Imperatore Marco Aurelio, allora vivente, avea cominciato a mostrarsi amico dei Cristiani, a cagione d'una gran vittoria ottenuta per le loro preghiere; tutte le quali cofe dimostra il Baronio , che fossero dette al Re Lucio Baron in Andal Legato dell' Imperatore in Brettagna; ) per queste nal. Eccl. an. cagioni (io dico) e perchè il detto Rè odiava i Roma- Christi 183. ni e la loro Religione Pagana, alla quale egli fentiva che i Cristiani erano contrari, risolve di farti istruire nella loro Fede. E intendendo che il fonte principale della medefima dimorava in Roma, non fi contentò, ne delle istruzioni, che poteva avere nel proprio paesa da quei Criftiani che vi abitavano, nè di quelle di alcuni Vescovi , che allora fiorivano in Francia : come S. Ireneo, S. Forino, e diversi altri: ma foedì a Roma alcune persone a chieder predicatori a Papa Eleuterio; Quando il Re da cui gli furono mandati due Romani, l'uno chiama- Lucio fu conto Fugazio, e l'altro Damiano; dai quali il detto Re vertito. e il suo paese su convertito circ' all' anno di Cristo 180. (come tiene il Volpe; ) ma come fima il Baronio 183.; da cui il Pamelio, il Genebrardo, il Nauclero, e altri Cronologisti poco discordano : sebbene Mariano Scoto dice nell'anno 177. E questa Conversione della Brettagna fotto il Re Lucio è attestata dagli antichi Libri delle vite de' Vescovi Romani, che da alcuni si attribuisco- \* Beda de reto a Damaso; come pure dalle antiche Tavole Eccle- fin Angl. I. i. siastiche, e dai Martirologi ancora esistenti; e da \* S. Be- 6- 4-6 de fex. da nella sua Istoria dell' Inghiterra , e poi da Adone vero.

Ragioni che

per . Mar . Scot. in 6. ctat.

Alo in Chron. Arcivescovo di Treveri, da Mariano Scoro l'anno 177. fub Comodo Im- e da altri Autori. 3. Questo dunque essendo così, e Gio: Volpe Patriar-

Polining libit. ca delle bugie non ofando impugnarlo apertamente, confessa il satto con tal difficoltà, e narra l'istoria con tante dubbiezze, con tanti ma, e con tanti se, interpetrazioni, e refrizioni; che ben si conosce quanto gli dispiace di confessare la sostanza di essa, cioè a dire, questa Conversione sotto Papa Eleuterio: E perciò egli

Tereiverfazioni di Gio. Volpe .

si volge quà e là, or concedendo, ora negando, or dubitando, ora equivocando; che è cola ridicola evergognosa da vedersi . Perchè , siccome da un lato, egli negherebbe volentieri la verità di questa Istoria; così dall'altro, trovandosi stretto dalle autorità di sopra allegate e dal confenso uniforme di tutti gli Scrittori, non ardisce spiegarsi apertamente; ma procura di lasciare il Lettore sospeso e dubbioso, se la stessa sia vera, o no : che è l'effetto comunemente più desiderato dagli Scrittori Erettei , cioè , di porre ogni cosa in dubbio, ed ivi lasciare i loro Lettori. E a questo proposito ci dice il Volpe primieramente, che diversi Autori dei tempi più bassi non convengon nell' anno, in cui accadde questa Conversione del Re Lucio : alcuni dicendo di più, e altri di meno. Ma questo può forsa distruggere la verità del fatto? Perchè, circa ai tempi particolari, nei quali le cose son succedute, si trova sovente non poca discrepanza tra i principali Scrittori, e intorno ai principali punti e misteri di nostra Fede; come intorno alla venuta dei Magi, alla firage degl' Innocenti, al battefimo di Gesti Criflo, anzi intorno alla sua passione; in che auno, e in che giorno, accadde ciascuna di queste cose: il che tuttavia nonderoga niente affatto alla loro certezza.

Atti e Ricordi di Gio. Volpe pag. 96. col.2.

Prima cavilla-E questa è la prima cavillazione, o piuttosto zione di Gio. leggiero attacco, con cui il Volpe si prova a battere, I olpe .. o indebolire il credito dell' Istoria, prima di darle un

pie-

pieno affalto i come poi fa immediatamente con sette Cannoni, da effo piantati e chiamati, fette buone ragioni congetturali contro la tradizione di questa Conversione della Brettagna per Papa Eleuterio. Nelle quali voi dovete notare, che egli propone la controversia, come se il suo fine sosse solamente di provare. che Papa Eleuterio non fu il primo a convertire la Brettagna: la qual cosa, siccome da Noi si potrebbe concedere in quel senso, che di sopra dicemmo, se il Volve parlaffe finceramente; così trovando che egli tratta con frode, e che alla fine cerca di provare (come apparisce dalla sua conclusione ) che Eleuterio non convertì il Re Lucio; ma che forse l'istruì meglio nella Religione (essendo egli per l'addietro Cristiano;) io fon costretto a esaminare brevemente la forza, o piuttosto la frode e la follia di questi suoi sette Argumenti; affinchè di qui voi possiate conoscere, comeegli fi porta in tante altre cose, che si contengono nel gran Volume dei suoi Atti e Ricordi; poiche in questa sola egli procede si sollemente e maliziosamente . E per esser più breve , io voglio ridurre i detti sette Argumenti a tre soli capi generali: mostrando nel primo , che tutti quanti fono impertinenti : nel fecondo , che alcuni , oltre all'esfere impertinenti , hanno ancora una grande ignoranza: nel terzo, che alcuni altri dopo queste due sì commendevoli qualità, contengono fraude e palese impostura.

5. Al primo capo degl'impertinenti appartiene il suo quarto Argumento, il quinto e il festo; de' quali io trattai di sopra contro i Maddeburgesi; cioè; che disse S. Beda, che a tempo suo i Brittanni celebravan la Pasqua alla maniera della Chiesa Orientale : che Pietro Cluntacense attesta il medesimo nei suoi giorni d'alcuni Scozzesi: e che Niceforo, dice, che Simone il Zelante predicò il Vangelo in Ingbilterra. Tutti i quali tre Argumenti, ficcome qui non servono ad altro, che an imperimenti. To. 1. H mo-

Effetto dei fette Cannoni piantati dal Volpe per batter la Storie della conversione del Re Lucio operata

Prima forta d' argumenti del Volpe . .

mostrare che Gio: Volpe ruba tutto dai Maddeburges; così non richiedono altra risposta, che quella medesima che su scritta di sopra: poiche, sebben si conceda tutto quello che qui vien detto; nulladimeno non prova niente, che la Fede Cristiana di Brettagna non venisse di Roma; e per conseguenza tutto è impertinente.

Seconda forta d' argumenti del Volpe .

6. Al secondo capo degli Argumenti impertinenti e insieme ignoranti appartiene la sua seconda e terza prova. La mia seconda prova (dice egli) io la piglio da Tertulliano; il quale vivendo quasi nel tempo, o poco prima di Eleuterio, attesta nel suo libro contra Judaos, Impereinenti e che fu sparso il Vangelo dagli Apostoli in diversi paesi:

ignoranti ..

Volge pag-95. e poi tra gli altri Regni, egli conta anche le parti della Brettagna, &c. Voi vedete questa sua prova quanto poco fa a proposito di quel che trattiamo: Perchè ella non conclude altro, se non che Eleuserio potè convertire, dopo gli Apostoli, il Re Lucio ed il suo popolo pubblicamente per mezzo di S. Fugazio e di S. Damiano, come noi affermiamo. E poi, in secondo luogo, ella include notorio errore ed ignoranza, nel dire Età di Ter- che Tertulliano visse prima di Eleuterio : Perchè abbia-

ficata.

mo dalle parole del medesimo Tertulliano, specialmente Tert. I de pal- nel suo Libro de Pallio (ove rende la ragione, perchè lio 6.3. 1.42. egli mutò abito, cambiando la toga in un mantello, come allora i Cristiani costumavan di fare) ch'ei fu convertito alla Fede Cristiana nel decimo anno di Papa Vittore, che succede ad Eleuterio; che su l'anno di Cristo 196. E di più, egli scrisse il suo Libro contra Judeor, citato dal Volpe, diversi anni dopo; come si dimostra dal Pamelio e da altri nella sua vita. Dimo-Yac. Pamelius dochè regnando Eleuterio 15. anni avanti Vittore (co-

in vit. Tertul. pag-29-

me convengono tutti gli Autori) ne segue che egli fu Papa 25. anni avanti che Tertulliano fusse Cristiano. E poiche la Conversione della Brettagna è stabilita nel quinto anno di Eleuterio, ne segue che Tertulliano non fu Cristiano se non 20. anni dopo quel tempo. E tanto basti circa alla seconda prova di Gio: Volpe. Adesso ascoltiamo la terza.

7. La mia terza prova (dice egli) io la tiro da Volpeibid.col. Origene , le cui parole sono queste : Britaniam in Chri- 2. # 73. stianam consentire religionem : che la Brettagna confentiva nella Religione Cristiana : donde apparisce che la Fede di Cristo era sparsa in Ingbilterra prima de' giorni d'Eleuterio. Offervate di grazia la fua contradizione, riflettete alla sua conseguenza, e notate la sua impostura-Egli affernia con Origene, che la Brettugna confentiva nella Religione Cristiana: e poi dice nella sua conseguenza, che da ciò apparisce, che ella era sparsa nell' Inghilterra. L'effere sparsa vuol dire, che alcune persone particolari quà e là eran convertite: e il consentire significa una general Conversione. Dimodochè par che Origene volesse intendere per quel consentire la pubblica Conversione, fatta da Eleuterio: E colla sua falsa interpetrazione e solle conseguenza il Volpe gli sa dire, che ai suoi di v'erano in Brettagna solamente aleune scintille di Religione Cristiana. Ma le vere parole di Origene, corrotte dal Volpe, rendono più chiaro questo punto: Perchè, disputando esso contro gli Ebrei, così gl'incalza con questa domanda: Quando enim terra Britaniæ ante adventum Christi in unius Dei consensit religionem? Quando convenne la Brettagna avanti la venuta di Gesti Cristo nella Religione d'un solo Dio?

8. Voi qui vedete le parole d'Origene, în primo luogo corrottamente allegate di sopra da Gie Volpe: E in secondo luogo, che Origene parla în quelle d'unconsenso în Religione per tutta la terta della Brettagna: E perciò pare che egli voglia significare, non la Conversione particolare di varie persone, prima del tempo d'Eleuterio (come il Volpe vorrebbe sar credere; ) ma piuttosto la pubblica (come ho detto) sotto il Re Lucio ed Eleuterio. La qual Conversione, secondo il conto dell'issessi or dell'issessi or control del control dell'issessi or control del control de

Età d' Origese pervertita . Eufeb. lib. 7. biflor. c. 1. re stata nell'anno di Grisso. Perchè egli morì (come attesta Essibio) nell'anno di Grisso 256., in età di 69, anni; onde ei nacque 7. anni dopo la detta Conversione sotto il Re Lucio; e per conseguenza nella suazomeia potea benissimo pariare di ella. E tutto questo è in Gio: Volpe non solamente ignoranza, ma ancora volontaria malizia e impossura, per sar credere ai suoi Lettori di quest' uomo (come sopra di Terrulliano) che era eguale, ovvero più antico di Etuterio: E cheperciò egli parlava nella suddetta sua Onelia d' una Conversione, anteriore a quella del Re Lucio, non venuta di Rema. Considerate l' onestà del Volpe: (se onestà si può dare in sì fatto animale) e l'abilità del suo Spirito in queste surberio.

9. E benché questo sa più che bastante, per mofrare il suo salso procedere, e la mancanza di sedeltà in ogni cosa ch' ei tratta; nulladimeno io voglio aggiungere i due ultimi suoi Argumenti, da esso chiamati il suo primo e il suo settimo; nei quali si trovano (come io dissi di sopra) non solamente le due commendevoli qualità di impertinenza e d'errore, ma ancora la frande e la voloniaria impossura. Udiamo dunque le sue parole. Ma prima devo prevenire e pregare il Lettoso a demansi d'ascolate non pazienza una stessa cosa, rie demansi d'ascolate non pazienza una stessa cosa, ri-

Prevenzione e richiesta fatta al Lettore. voli qualità d'impertinenza e d'errore, ma ancora lafrandre e la volontaria impoliura. Udiamo dunque le luparole. Ma prima devo prevenire e pregare il Lettore a degnarsi d'ascoltar con pazienza una stessa cosa, ripetuta più volte; perchè, dovendosi trattare con tre vari opponenti; che tra loro s' imprestano, e a noi ci dicono delle bugie alla minuta (cioè, coll' Hassima, col Velpe, e coi Madebarresse; no non si può ben vedere quel che dice ognuno di loro, e quel che uno pigiat dall'altro, se non col ripetere le stesse così sia fatto con brevità. Così adunque serve il Volpe nella sua impostura, da esso chiamata la sua prima prova, contro la prima Conversione della Brettagna per mezzo di Papa Eleuterio.

10. La mia prima prova (dice egli) io la prendo

dall' attestato di Gilda; il quale afferma chiaramente. Terza forta d' nella sua Istoria, che la Brettagna riceve il Vangelo nel argumenti del tempo di Tiberio Cesare; e che Giuseppe d' Arimatea fu Volpe. mandato da Filippo l' Apostolo, di Francia in Brettagna. Fraudolenti e Gild. lib. de victoria Aurel. Ambrosii . Voi qui vedete in primo luogo, non folamente (come dice il prover- Volpe pog. 96. bio ) cavolo rifritto, o riscaldato; ma ancora più volte rifritto, e postoci avanti : Perchè tutto questo già l'udiste di sopra più d'una volta, e dall'Hastingo, e dai Maddeburges: E conceduto che sia da noi; questo Argumento non è che una vana e puerile cavillazione; perchè egli prova solamente, che S. Fugazio e S. Damiano, mandati in Brettagna da Eleuterio, non furono i primi a predicarvi la Fede Cristiana; il che da noi non fu mai affermato: ma bensì che la Brettagna fu convertita pubblicamente sotto Eleuterio; il che da questo Argumento non è impugnato . E in secondo luogo , quanto al ricevere la Fede Cristiana sotto Tiberio, ho mostrato di sorra, che egli è inverisimile; stante che Tiberio visse solo 5. anni , dopo l' Ascensione del nofiro Salvatore; e che il passo di Gilda allegato dal Volpe (se egli intende il vero Gilda adesso esistente) non prova altro, se non che Cristo apparì al mondo nel tempo di Tiberio; e che la sua Fede entrò dopo nella Brettagna, sotto il regno di Claudio; come può vedersi evidentemente da chi vuol leggere il detto passo, ed esaminarlo con attenzione. La qual cosa preveduta dal Volpe, ei stimò meglio non allegare il vero Gilda, pubblicato da Polidoro Virgilio, e approvato da tutti i dotti del Cristianesimo ; il cui titolo è : De excidio Brita- Finto Gilla nie: ma ricorse a un finto Gilda, intitolato : De vi- allegato dal Eloria Aurelii Ambrofii: per confermare la fua impo- Volpe. ftura; del qual Gilda il detto Polidoro, dopo averlo bene esaminato, così ne scrisse.

11. Extat item alter libellus (ut tempeslive lectorem lib. t. bisor. nefarie fraudis admoneamus ) qui falfissime inscribitur page 15. Gil-

Gilda commentarium, haud dubie a quodam peffimo impostore compositum, &c. Sand is nebulo longe post homines natos impudentissimus, Orc. , Elifte ancora un aln tro Libro (affinchè il Lettore sia avvisato per tempo 33 d'una nefanda frode ) che è intitolato falsissima-, mente Comentario di Gilda, composto senza dubbio , da qualche pessimo ingannatore, &c. Per verità egli " è costui il più sfacciato furbo che sia mai stato, &c. Così disse Polidoro dell'inventore di questo Libro : e se fosse vissuto ne' giorni nostri, altrettanto avrebbe detto di Gio: Volpe, che spaccia lo stesso per vero Autore. E poiche i Calvinisti medesimi d' Heidelberga in-Germania, intraprendendo nel 1587. l'impressione di tutti gli Autori e Scrittori Brittanni (come di Gilda, di Goffredo di Monmout , di Pontico Virunnio , e d'altri ) non ardirono di dar fuora il finto Gilda, allegato dal Volpe; ma folo il vero, stampato avanti da Polidoro; è segno evicente, che il Volpe è più sfacciato, e più avido d'ingannare, che non furon quelli; come affai meglio lo comprenderete da questo ultimo suo Argumento, che segue in appresso.

Ultimo e più falfo arguméto del Volpe .

12. Il mio settimo argumento (dice il Volpe) ha la Volpe pag. 96. sua forza dalle chiare parole di Eleuterio; dalla cui lettera, scritta al Re Lucio, noi possiamo conoscere, che il detto Re avea ricevuto la Fede di Cristo in questo paefe, avanti che egli mandasse a chiedere le Leggi Romane ad Eleuterio: Perchè così le espresse parole della lettera chiaramente dimostrano, come in appresso vedremo. Così dice il Volpe; e per sua prova egli cita in margine: Ex epistola Eleutherit ad Lucium . E con quest'ultimo , e (a suo parere) più forte Argumento, il povero stolto fi crede d'aver provato irrefragabilmente, che il Re Lucio era Cristiano, prima che ricevesse predicatori da Papa Eleuterio; e per conseguenza che è falso tutto ciò, che hanno tenuto i nostri Antichi, attribuendo la Conversione di questo Regno e dell'istesso Re al Ve-[covo scovo di Roma : Onde il Volpe aggiunge subito : Forse Eleuterio potè contribuire in qualche parte a convertire il Re , oppure ad accrescer la Fede , allora novamente

sparfa tra il suo popolo.

13. Così definifce il Volpe questa materia : e di grazia considerate, che cosa egli attribuisce ad Eleuterio in questa Conversione : forfe pote contribuire (dice. egli) in qualche parte a convertire il Re Lucio. E non è questa una gran cosa, specialmente qualificata com? è, colla restrizione d'un forse ? Se uno dicesse delle favole d'Esopo, che forse alcune di loro in alcuni punti possono esser vere; non sarebbe egli tanto, quanto il Volpe attribuisce a tutto il consenso degli Autori in. questa Conversione sotto Eleuterio? poiche non dice assolutamente: Eleuteria convertì il Re Lucio, o l'ajutò effettivamente a convertirsi : ma, forse potè contribuirvi in qualche parce , &c. Voi potete offervare i diminutivi usati dal Volpe ; cioè , forse , potè , in qualche parte, &c. per isminuire tal benefizio. E di qui riflettete, che gran rancore egli ha contro Roma, e quanto poco stima il consenso e l'autorità degli Anti- dell' attestato degli Antiebi, quando essi fanno contro di lui.

14. Ma ora pesiamo un poco più le sue prove, e

insieme con esse le sue fraudi ed imposture. In primo luogo, per prova che il Re Lucio fosse Cristiano, prima che trattasse con Eleuterio, egli allega la stessa Epistola d' Eleuterio, che egli rapporta come autentica, citando folamente in margine: Ex vetufto codice Regum antiquorum: presa da un vecchio codice dei Re antichi: ma non dice ove possa trovarsi questo vecchio codice. E facilmente egli farebbe di si buon credito (se si trovasse) come il libro di Gilda : De Victoria Aurelii Ambrosii: allegato di sopra, o come altre cose savolose, che son nella Storia di Goffredo di Monmout, e in quella del Volpe dopo di lui.

15. E per verità, se consideriamo le prime parole delDifprezzo

Intorno alle della stessa Epistola, vi troveremo alcuni dubbi, che epistoladi Pa- nè il Volpe, nè i suoi seguaci potranno mai sciogliere; pa Eleuterio al Re Lucio

col. 2. H. 40.

e il primo tra gli altri, che fia flata scritta dopo la citata dal Vol- morte di Eleuterio: Perchè così apparisce dal computo del tempo, notato nel titolo, che in Latino è questo, Volpe par. 96. come rapporta il Volpe: Anno Domini 169. a palfione Christi scripsit D. Eleutherius Papa Lucio Regi Britania, ad correctionem Regis & Procerum regni, &c. Le quali parole il nostro Volpe ha tralasciato di tradurle in Inglese, perchè fanno contro di lui; e perciò non vorrebbe che i suoi ignoranti Lettori intendessero la loro affurdità : perchè esse dicono, che Papa Eleuterio scrisse questa Epistola a Lucio Re di Brettagna, per corregger lui e la Nobiltà del suo Regno, nell'anno del Signore 169. dopo la passione di Cristo . Ai quali 169. anni , se vi aggiunghiamo gli altri 33., che egli visse avanti la fua passione, fanno in tutto 202, anni, e in conseguenza 19. di più dopo la morte di Eleuterio; perchè egli morì (come convengono tutti gli Autori) nell'anno di Cristo 184. E perciò l'istesso Volpe stabilisce inquesto luogo, e altrove ancora, la Conversione del Re Lucio nell'anno di Crisso, e nel decimo del Pontificato di Eleuterio: ma questa Epistola la dimostra seguita 22. anni dopo , cioè , anno Domini 202. ; così prudente è il nostro Volpe in allegarla.

Furberia del Volce in celare l'originale in Latino .

16. In secondo luogo, questa Epistola su scritta in Latino: e in tal lingua, se il Volpe avesse trattato sinceramente avrebbe dovuto darcela tutta intera: ma in vece di far così, ci dà solo il suo titolo in Latino fenz' alcuna versione, come s'è detto: e il restante (o almeno quel tanto, che gli è parso più proprio pel suo interesse) solamente in Inglese, e tradotto da lui medefimo, fenza lasciar vedere l'Originale; e così egli si mostra volpe in ogni cosa. Ma ritornando di nuovo al titolo Latino di questa Epistola, non v'è altra ragione, per cui il Volpe non abbia voluto traslatarlo in Inglese, se non

non questa; perchè egli dice, che ella fu scritta ad correctionem Regis & Procerum regni , &c. per correzione del Re e della Nobiltà del Regno. Il che prova manifestamente, che in quei tempi il Papa stimavasi loro Superiore, ed essi soggetti alla sua correzione. E perciò gli Amici del Volpe , l' Holinsedo , l' Huchero e l' Harifone, lasciano suora nelle loro Croniche questo titolo; perchè la parola correzione è in questi tempi odiosa ai Re e alla Nobiltà, specialmente venendo dai Papi.

17. E tanto basti circa al titolo, e alle fraudi usate in esso. Ora passiamo al corpo dell'Epistola, chenella versione di Gio: Volpe così comincia. Voi ci chiedete che vi siano mandate le Leggi Romane ed Imperiali, affine di usarle nel vostro Regno . Le Leggi Romane ed Volor por vo. Imperiali noi possiamo sempre censurarle, ma non già la Legge di Dio. Voi riseveste ultimamente per la divina misericordia nel Regno di Brettagna la Legge di Cristo, &c. Così dice l'Epistola : e da queste ultime parole il Volpe forma il suo settimo Argumento, detto di sopra, che il Re Lucio avea ricevuto la Fede Cristiana, avanti di mandare a chiedere le Leggi Romane ad Eleuterio . Ebbene; supposto che questa fosse un' imbasciata, mandata a Roma alcuni anni dopo la sua Converfione: come ne inferisce il Volpe, che il Re Lucio fosse Cristiano, prima di trattare con Eleuterio? e così che fosse convertito piuttosto dai Greci, che da' Romani, come dicono queste sue seguenti parole? E di quì se pud inferire, che forse Eleuterio ajutà piuttosto la su 1 conversione, o ad accrescer la fede novamente sparsa, che a convertirlo. Non fon questi notori ripieghi, e sfac-

Ma voi facilmente mi domanderete, come io provo che questa fosse una seconda Imbasciata del Re Lucio ad Eleuterio? Al che io rispondo, che quetto resta provato dall'istesso Volpe; il quale scrivendo del Re . To. 1.

ciati raggiri del nostro Volpe per ingannare i suoi Leg-

gitori?

Lucio, dice che alcuni anni dopo la sua Conversione, quando ebbe dato ordine al suo Reame nelle materie di Religione, egli scrisse di nuovo ad Eleuterio, per avere le Leggi civili ed Imperiali , con cui governare il proprio Regno a tenore della Religione Cristiana.

Atti e Ricor-\$02.96.601.2. n. 30.

19. Tutto questo (io dico) è descritto con grandi del Volpe distinzione da Gio: Volpe , mostrando che il Re Lucio , dopo aver ricevuto con tutto il suo Regno il Battesimo e la Fede di Criflo; e convertito 28. Flamini pagani, e 3. Arciflamini, in tanti Vescovi e Arcivescovi Cristiani, el mandò di nuovo (dice il Volpe) a chiedere ad Eleuterio le Leggi Romane, per governarsi con quelle a tenore della nuova Religione. A cui Eleuterio scrisso di nuovo le seguenti parole : Voi ci chiedete che vi siano mandate le Leggi Romane, &c.

di , ibid.

20. Donde è evidente, che questa Lettera d' Eleuterio (se ella è vera, e non finta dal Volpe ) fu scritta al Re Lucio, alcuni anni dopo la fua Conversione poiche egli non potea dar ordine al suo Reame, se non in un buono e lungo spazio di tempo; il quale viene determinato (febben io non fo con che autorità) dai discepoli del nostro Volpe; cioè, dall' Huchero, dall' Holinsedo e dall' Harisone; dicendo che ciò seguì, tre anni dopo la Conversione e il Battesimo del Re Lucio.

Angl. col. 2. #. 49.

La Fede Cristiana (dicono essi) essendo plantata nella 24. de feript. Brettagna l'anno di Cristo 177., accadde il terz' anno, dopo che il Re Lucio ebbe ricevuto il Vangelo, che egli mandò di nuovo ad Eleuterio, per aver da lui un breve ristretto della disciplina allora usata nella Chiesa, &c. 21. Così tengono i suddetti Scrittori , e che in-

Contrarietà tra il Voipe e i suoi Difcepoli .

questa seconda Imbasciata segui la predetta Epistola di Eleuterio al Re Lucio. Giudichino dunque essi medesimi, che solenne Ipocrita e ingannatore è il Volpe loro Maestro, in arguire da questa Lettera; che siccomeapparisce dalla medesima, che il Re Lucio era Cristiano quando ella fu scritta; dunque il Re Lucio non fu 608-

# dell'Inghilterra. Part. I. Cap. IV.

convertito da Eleuterio, ma da alcuni altri avanti di lui; sebben forse egli pote ajutarlo in qualche parte a confer-

marsi nella Religione, &c.

22. Ma venendo adesso alla sostanza della detta. Circa alla so-Lettera, o piuttosto di quel brano, che è piaciuto al stanza dell'E-Volpe e ai suoi discepoli di comunicarci : Voi dovete pistola d'Elenotare in primo luogo, che questi buoni Discepoli, ve- Lucio 1832 dendo che il Volpe loro Maestro ci ha lasciato questa. Epistola Inglese di Eleuterio così mozza e imperfetta, che par che non abbia, nè principio, nè fine; dicono che il resto è stato perduto; eppure il Volpe non dice tal cosa. In secondo luogo, vedendo che il titolo della detta Epistola fa contro di loro, l'hanno lasciato suora, come di sopra s'è detto. In terzo luogo, toccante il corpo dell'Epistola riferita dal Volpe, essi la rapportano così diversa, sì in parole, come in sentenze, in autorità e in testi di Scrittura, da quella del Volpe; che ciò ben mostra, o che l'Epistola è finta da essi, o dal loro Maestro; oppure che hanno una gran

libertà e privilegio di alterarla a loro piacere. 23. E questo sarebbe sufficiente per questa materia: ma forse, voi potreste domandarmi di nuovo; perche questa Epistola d' Eleuterio è allegata da essi con tanta istanza, mentre ella fa tanto poco per loro? Al che io rispondo, che ciò succede per due, o tre cause. La prima, perchè il Volpe vi forma fopra il suo ante- Prima causa. detto stolto Argumento: cioè, che siccome apparisce da questa Epistola, che il Re Lucio era Cristiano, quando ella fu scritta da Eleuterio; così ne segue, che non fu convertito dal detto Papa, nè da alcun altro mandato di Roma: la falsità e puerilità del qual Ar-

gumento fu di sopra mostrata a sufficienza.

24. La feconda causa si è , perchè il Volpe e tutti Seconda cani suoi Discepoli pretendono di trovare nella detta Epi- fastola due punti di dottrina conformi al loro eretico genio . L'uno , che le sole Scritture sono sufficienti per go-

governare qualunque Regno fenz'altre Leggi Ecclesiastiche; civili, o temporali: Il che esti non praticano ovunque hanno dominio, come c'insegna l'esperienza. L'altro punto si è, che ogni Re è Vicario di Dio, cioè a dire, assoluto e supremo Capo in tutti gli asfari dentro il suo Regno. E a questo fine è allegata la testimonianza di questa Lettera d' Eleuterio, non solo dal Volpe , dall' Holinfedo , dall' Huchero , dall' Harisone , dall'Hallingo, e da altri della lor truppa; ma ancora-Holing: 1.4. dal Signor Gioja lor gran Campione, come narra l'Ho-

bifter. Anglie. linseda nel primo volume delle sue Storie . cap-19.pag.52

25. Il Reverendo Padre Giovanni Gioja (dice egli) una volta Vescovo di Salisbury, scrive nella sua replica alla risposta dell' Hardingo, che il detto Elcuterio per il buon ordine generale, da effer tenuto qui nel Regno e nelle Chiefe, scrisse al Re Lucio il suo avoiso nella manie-

Ciojo foliss 9. ra e forma che segue. " Voi avete ricevuto nel Regno di Brettagna per la misericordia di Dio la Legge e la. Fede di Gesul Cristo : Voi avete il vecchio e il nuovo n Testamento: dal medesimo colla grazia di Dio, e coll' " avviso del vostro Reame, formate una legge, e secondo 33 quella governate colla pazienza di Dio il voltro Rengno di Brettagna: Perchè in quel Regno voi siete Vica-

n rio di Dion Oc.

26. Queste sono le parole allegate dal Signor Gioja in questa Epistola d'Eleuterio; le quali non differiscono molto da quelle, che son nel Volpe e nell'Holinsedo. Ma questi due aggiungono un altro articolo della stessa Epistola , che è il seguente : Un Re ba il suo nome dal reggere, e non dall'avere un Regno. Voi farete

Volpe. Auf Re, mentre reggete bene; ma se fate altrimenti, il nome e Ricordi pog. di Re non resterà con vol, ma totalmente lo perderete; dal Helinfed de- che Iddio vi guardi . E poi l'Holinfedo fa questa annota-Cript. Britan. zione: Fin qui l'Epiftola, che Eleuterio feriffe al Re Lucio: ave si potrebbero fare molte belle annotazioni, se il tempag. 25. po e il luogo permettessero di trattenersi sopra di quelle.

27. Co-

# dell'Inghilterra. Part. I. Cap. IV.

27. Così dice egli : ma non dichiara che annotazioni : benchè sia facile l'indovinarle da alcune altre, fatte da lui in diversi luoghi. Perchè nella pagina precedente, egli fa un molto ferio e grave discorso, come il Re Lucio mando a Roma la seconda volta per una dell' Epistola copia di quelle Leggi temporali e civili, che allora si praticavano nel regger la Chiefa: ma che Eleuterio per diverse ragioni stimò meglio di non porre altra legge su i nuovi convertiti della Brettagna, oltre a quelle, che Crislo e i suoi Apostoli aveano assegnato a tutti gli uomini nelle Scritture . E non è questo un prudente discorso? come se mai non si dovessero fare e praticare Leggi temporali in una Repubblica, o Regno Cristiano, suor di quelle sole, che son notate nella Scrittura. Chi non vede la pazzia di queste illazioni? anzi chi non considera quanto grandemente è contro di loro questa materia? cioè, che il Re Lucio, abitando in paese così lontano, ed essendo nemico della Nazione Romana, come essi confessano; nientedimeno ei rispettasse anche in quei giorni la Sede di Roma ed il suo Vescovo sì altamente, che si soggettasse alla medesima, e di là chiedesse indirizzo, non solo in materie di Religione e di Leggi Ecclesiastiche, ma ancora di temporali e civili. E sapendo Eleuterio l'autorità, che egli aveva sopra di lui e de' suoi popoli, non dubitò di prescriver loro quel che era da farst. E sebbene il Signor Gioja lo chiama un avviso, come voi udiste; pure il titolo dell' Epistola include qualche cosa di più, dicendo che ella fu scritta ad correctionem Regis & Procerum regni, come di sopra abbiamo notato. E tanto basti pel primo punto della detta Epistola.

Primo pimto di Eleuterie .

28. E quanto al fecondo, ove dice Eleuterio, che Come i Prinil Re Lucio era nel suo Regno sostituto, o Vicario di cipi temporali Dio (come ha l'Holinsedo nella sua versione; ) qual sono Vicari di Cattolico negò mai questo, che qualsivoglia legittimo Dio. Principe temporale fosse Vicario e sostituto di Dio in

Rom. 13.

governare il suo popolo sotto di lui? Noi siamo sicuri. che S. Paolo parlando d'un Principe, o Magistrato pagano, così dice : Dei enim minister tibi est in bonum : Perchè egli t'è ministro di Dio per tuo bene . E in un altro luogo, infegnando ai fervi, come debbano ub-

Ephef.6.

bidire i loro Padroni e Signori pagani, egli dice: Servi obedite dominis carnalibus, cum timore O tremore, sicut Christo: Servi, ubbidite ai vostri padroni temporali , con timore e rispetto , come a Crisso medesimo. E di nuovo nell'istesso luogo : sicut Domino , o non hominibus: come al Signore, e non come agli uomini . E non confessa qui l'Apostolo espressamente , che i Principi e i Magistrati, benchè pagani, sono Vicari e sostituti di Crisso nel loro governo d'affari temporali? Ma poi io penso, che nè il Volpe, nè l'Holinsedo sia per dire, che essi sono Vicari di Crisso anche negli affari spirituali, o capi della Chiesa dentro i loro Stati; come da questa Epistola d'Eleuterio essi vorrebbero fare apparire, che nel suo Regno fosse stato il Re Lucio.

Ragioni, che rendon fofpetta l' Epistola d' Eleuterio .

29. E finalmente questa Epistola, o sia vera, o sia finta, ella fa poco a favor loro; anzi molto contro di loro. Ma poi vi sono diverse cose, per le quali è probabile ch'ella sia finta. In primo luogo, v'è il tempo specificato nel titolo, che mostra che ella sia stata scritta dopo la morte di Eleuterio. In secondo luogo, perchè, nè il Volpe, nè l'Holinsedo ce l' ha voluta dare in lingua Latina, come ella fu scritta . In terzo luogo, perchè la copia riportata in Inglese dall' Holinsedo, hamolti testi di Scrittura poco a proposito, e applicati parzialmente, e indegni del gran fapere di Eleuterio. I quali veduti da Gio: Volpe, gli ha, da volpe veramente furbo , lasciati fuora della sua copia ; professando nientedimeno di portar l'Epistola tutta intera, com' ei

Gio: Volpe fa da volpe .

> la trovò. In quarto luogo, l'ultimo punto di dottrina

> ivi insegnato, che i Re sono Re fin tanto che governa-

# dell'Ingbilterra . Part. I. Cap. IV.

so bene; e perdono totalmente l'esser di Re, quando s'anno altrimenti; è una dottrina non confacevole ad Elexterio: ma piutosso consorme a quella di Gio: Husse
di Vielsso, già mentovata nel secondo Incontro, come
condannata dal Concilio generale di Cossanza. E tanto
basserà intorno a questa prima cavillazione eretica, concernente la Conversione della Brettagna sotto Papa.
Eleuerio; che dai nostri Settars Ingles, per l'odio che
portano a Roma, è rivocata in dubbio: Ma poi non
essendo capaci di tener piè sermo in questo punto, rituggono a un altro di maggior momento; di cui trattermo nel seguente Capitolo.



D' UN ALTRO RIPIEGO eretico intorno alla precedente Conversione della Brettagna sotto Papa Eleuterio ed il Re Lucio; dicendo Gio: Volpe e il Cavaliere Hastingo, che la Fede di Roma, che era allora, non è adesso: il che è consutato con due evidenti dimostrazioni; una negativa, e l'altra affermativa; e prima colla negativa.

### CAP. V.

Oiche le passate invenzioni e furberie Volpine non hanno potuto annullare la lode, dovuta a Roma e a Papa Eleuterio, per la Conversione dei nostri Brittanni; il nostro Volpe nel vedersi incalzato, scava un'altra tana, ove ritirasi; e il suo buono allievo Francesco Hastingo lo segue d'appresso diligentemente . Ecco dunque le parole del Volpe : Ma concediamo, che questo sia, come ess vogliono (e per verità egli è confessato dalla maggior parte dei nostri Scrittori Inglesi) ed io ancora non bo difficoltà a confessarlo insieme con loro: E poi, dopo aver fatto tutti i loro conti, che hanno guadagnato? In poche parole, per conchiudere questa materia : fe così è, che la Fede e la Religione Cristiana sia dapprincipio derivata da Roma per mezzo di Papa Eleuterio , ci accordino adesso la medesima... Fede e Religione , che era allora insegnata in Roma , e che di là derivò quà per mezzo del detto Papa ; e noi non bramlamo niente di più: Perchè allora non v'era alcun Papa universale; ne alcun nome , o uso di Messa; ne alcun Sagrifizio propiziatorio; ne Transustanziazione; ne immagini di Santi defunti, esposte nelle Chiese, &c. 2. Co-

Confessione del Volpe . Asti e Ricordi pag. 96.

Paragone tra

2. Così dice il Volpe, concedendo ora per l'attestato della più gran parte degli Scrittori quel che poco prima s'era tanto sforzato d' impugnare . Ascoltiamo adello il suo Discepolo, come bene ha imparato a il Volpe e l' ciarlare da sì degno Maestro. Benche si conceda (dice Hastingo. egli) che Papa Eleuterio, mandando qua predicatori di Roma in tempo del Re Lucio, convertisse questo paese alla Fede Cristiana; io dico che adesso non v'è in Roma. l'istessa Fede, che v'era allora : Non si dicevano allora Messe; non era cognita la Transustanziazione; non si ponevano Immagini nelle Chiefe; non vi era un Papa uni-

verfale , &c. Voi quì vedete l'istesso discorso fatto coll'istesso spirito dall' Hastingo e dal Volpe, dal Discepolo dal Maestro: se non che il Discepolo altera un po' l'ordine, per così coprire il copiar che egli fa dal suo Maestro. Anzi, noi possiamo notare un'altra cosa, molto usuale in tali persone, cioè, che il Discepolo è più ardito e più fiero del suo Maestro : dimodochè ciò che è detto da uno dubbiosamente, è affermato dall'altro risolutamente; e quel che da uno è asserito, dall'altro è giurato . Ci accordino (dice il Volpe) la stessa Fede , che era allora in Roma; e noi non bramiamo niente di pid. Questo è detto con qualche modestia, benchè falsamente e con ipocrisia; perch' ei non vuol dire qualunque cosa, che voi gli accordiate, o proviate contro di lui. Ma che dice il suo Discepolo Hastingo? Io dico (replica egli) che adesso non v'è in Roma l'istessa Fede, che v'era allora. Questo parlare è più risoluto e decisivo, come voi vedete. Ma in grazia, chi dice tal cosa? Io la dico (replica egli) come se appunto volesse ssidare chi ardisse negarla, o provare il contrario. Ma chi siete voi (caro Signore) che dobbiamo cedervi questa Pittagorica autorità dell' Ipse dixit? concedendovi tutte le cose sulla vostra asserzione, senz' altra prova? Se voi siete quell' uomo, che così spesso è To. 1. K ftaflato battuto, il cui credito tante volte è flato atterrato, col mostrare il vostro falso procedere; dunque può effere questo Argumento piuttosto al contratio: cioè, il Signor Hassima di ca questa, o quella tal cosa, fenza portare alcuna prova; dunque è probabile che ella sia finta, o fassissima ca questa conseguenza voi la vedrete mosto ben confermata e in lui e nel Valpe sio Maestro da ciò, che qui ora siamo per esaminare.

4. Perchè in primo luogo, ambidue affermano (come avete già udito) che nel tempo di Papa Eleuterio,
cioè a dire, nel fecondo Secolo dopo Griflo, non v'era
in Roma la flessa Fede, che v'è adesso : Perchè allora
on v'era notizia d'alcuna Autorità universita dell'...
Chissa, o del Vescovo di Roma, o del nome, o uso di Messa, o di Satrifizio propiziatorio, o di Transipilanziazione, o d'inmagini usate nelle Chiesso, o di simili al-

tre cofe .

5. Al qual vano Argumento di ambidue questi poveri stolti, io potrei rispondere a sufficienza, col dir loro (se volessero imparare) che sebbene potrebbe esfer vero in qualche fenso, che queste Dottrine, qui da essi allegate, e alcune altre in controversia tra Noi e loro, non erano espresse nella seconda età, quando viveva Papa Eleuteria, così chiaramente, come furono nelle età susseguenti, allorchè s'offersero migliori occafioni, e i tempi più lo permisero; contuttociò non è questo un buono Argumento per provare, che alloranon eran credute nella Chiefa Cattolica: Perchè, se si ammettesse una tal conseguenza, potrebbe essere ancora ammessa contro a molti altri punti e principali articoli della nostra Fede, oggidì riconosciuti e creduti anche dai Protestanti; benche non trattati, discussi, o determinati espressamente in quei primi 200. anni dopo Cri-

Punti di fede foe: come per esemplo, il nome e la dottrina della Sanmente ratusi tissima Trinità; le due dissime nature in Geus Crisso e e desiniti dal. una persona; le due dissime sue volontà; la verginità della beata sua Madre e nostra Signora avanti il parto e do- la Chiesas po il parto; la processione dello Spirito Santo, si dal Fi- dentro i prigliuolo, come dal Padre, &c.

Tutti i quali punti, e alcuni altri ancora non si trovano trattati dagli Autori de' primi 200. anni, così chiaramente e distintamente, come nei Secoli posteriori; sì perchè essi erano occupati in altre materie contro i Gentili e contro gli Eretici , che non toccavano questi punti; sì perchè allora non si poteano adunare Concili generali per discuterli e dichiararli distintamente; benchè qualfivoglia buono e discreto Cristiano non vuole, nè può dubitare, che per l'addietro siano stati creduti nella Chiesa fin dal principio; e che i Concilj (dai quali furon poi definiti per articoli di Fede contro gli Eretici , che gl' impugnavano ) gli definissero, non come articoli fatti di nuovo, che prima non erano (perchè la Chiesa non può far questo, come tengono tutti i Cattolici;) ma che essendo già articoli di vera e cattolica Fede, la Chiesa in appresso gli dichiarò tali. Io perciò potrei rispondere a Gio: Volpe e al suo Discepolo (e non so, come potessero replicare) che è loro così permesso di negare, o rivocare in dubbio tutti o ciascuno de' suddetti Articoli o come gli altri da loro citati: Perchè gli stessi eran tanto poco, e forse meno specificati ne' primi 200. anni, quanto quelli che essi ci obbiettano.

Ma io voglio trattare il nostro Predicante e il Cavaliere con maggior liberalità, e procurare di fod- provare, l'una disfarli colla ragione, mentre ciarlano e arguiscono con- argativa, e l' tro di Noi senza ragione. Io farò questo per due vie, riva. sperando di far conoscere la loro follia a ogni uomo discreto, per ambedue. La prima sarà la via negativa, con obbligarli a portar qualche prova per quel che essi affermano. La seconda sarà la via affermativa, mostrando loro quali prove si possono addurre per la nostra parte non dubitando che ciascuna di esse sarà suffi-

K 2

Due vie di

cien-

ciente ad appagare ogni saggio Lettore. Questo dunque sia il primo argumento per via negativa.

Prima via d' negativamente contro i Proschanti.

Noi neghiamo che la Fede al prefente tenuta. argumentare in Roma, e specialmente gli Articoli qui mentovati, del Papa, della Messa, della Transastanziazione, e dell' uso delle Immagini, non fossero creduti nei giorni di Papa Eleuterio, come sono adesso, quanto alla sostanza della dottrina: Ed essi lo provino, se possono. E se dicono, che è difficile il provare una negativa, noi siamo contenti che provino solo un' affermativa (da cui si può inserire la detta negativa ) cioè , che qualcuna di queste dottrine cominciò a entrare nella Chiesa dopo Eleuterio. E a questa prova essi sono obbligati per ogni ragione ed equità, come noi mostreremo colseguente discorso. Perchè, se è vero che gli articoli e i punti di dottrina , qui mentovati da Gio: Volpe e dall' Hastingo ( nei quali essi differiscono da Noi ) non siano stati uditi, o creduti a Roma nel tempo di Papa Eleuterio (che essi por non negano, che siano stati generalmente ricevuti in altre età appresso;) dunque ne fegue, che il Volpe e i suoi seguaci devono mostrare, il tempo, il luogo, gli autori, e le occasioni del loro principio; cioè a dire, quando, dove, da chi, perche, con che autorità, e violenza, o inganno, o contradizione, queste dottrine furono introdotte e continuate nella Chiefa. Tutti i quali punti noi possiamo mostrarli di ogni altro errore, o eresia, che sia insorta, dal tempo di Criflo fino al nostro.

9. E so il Volpe, o il suo Discepolo, o chi altro si sia della sura Scuola, vuole, o può discutere e dimostrare questo solo punto insieme con Noi, ne siamo contenti, e l'affare farà presto sbrigato. Ma se questo non è fattibile, allora dobbiamo seguire la regola di Primo fonda- S. Agostino , da lui tenuta per infallibile in tali matemento della rie; cioè, che ,, quando si trova qualche dottrina, ri-21 cevuta generalmente nella Chiefa, in ogni tempo,

to Agofino .

in ogni età, di cui non fi trova alcun certo autore, , tempo, o principio; allora è ficuro, che tal dotn trina è discesa da Cristo e da' suoi Apostoli .

10. Così si spiega questo Santo Dottore e gran sostegno della Chiesa di Dio, e lo ripete in ogni luogo delle sue Opere contro gli Eretici del suo tempo, che argumentavano, come fanno i nostri, col negar solamente, e obbligare i Cattolici a provare : Come per esempio, contro i Donatisti, che negavan l'uso di battezzare i bambini, perchè non era nella Scrittura, nè ricordato da i Padri delle prime Età; il sopraddetto fanto Dottore così risponde: Illa consuetudo, quam & tunc bomines sursum versum aspicientes non videbant a Bapt.cont.Doposterioribus institutam, recte ab Apostolis tradita credi- nat. c. 6. tur: " Quell' ufo di battezzare i bambini, che gli uo-, mini a noi anteriori nella Chiefa, riguardando in-

, dietro all'antichità , non trovarono che fosse ordinato da quelli, che vennero dopo le prime Età, si

" crede rettamente che sia stato lasciato dagli Apostoli. 11. E di nuovo, in un altro luogo, parlando degli ufi Ecclefiaftici , egli dice : Quod universa tenet Et- Lib. a. de baclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, pt. 6.24. non nisi authoritate Apostolica traditum rectissime creditur : , Quel che la Chiesa universale tiene, e non fu n istituito da alcun Concilio, ma è stato sempre rite-, nuto in effa , fi crede rettiffimamente che non sia , venuto da altra autorità , che da quella degli Apo-" flott. E altri discorsi, simili a questo, ha il medesimo Santo Dottore in diversi luoghi, sì del suo Libro Libra 1.7.0 contro i Donatisti, come di quello De unitate Ecclesia, 1.5.cap. 19. e della sua Epistola 118. &c. E perchè egli parla d'istituzioni di Concili, egli intende solo di costumi e di cerimonie, e non di articoli di Fede; perche questi da niun Concilio si possono ordinare, ma solamente dichia-

Questa alserzione dunque di S. Agostino è verif-

rare e esporre, come di sopra abbiamo mostrato.

Due ragioni per cui quel che è ricevuto generalmente nella Chiefa, e non ha un principio noto, fi può credere che fiazzornuto degli sipolloli.

rissima, e conforme alla dottrina di tutti gli altri Padri in questo proposito; cioè, che quando una cosa si trova ricevuta generalmente nella Chiefa, e non si può trovare alcun autore, o principio di essa, senza dubbio ella viene dagli Apostoli . E di quest'asserzione si possono addurre due motivi infallibili; l'uno di fede, e l'altro di ragione: Perchè, cominciando dal primo, chi può credere sì bassamente della potenza e volontà di Cristo in adempire le sue promese, fatte alla sua Chiefa, di conservarla in ogni verità sin' alla fine del mondo, che egli permettesse con tutto questo, che da lei fosse ricevuto, o insegnato qualche articolo di falsa dottrina, e molto meno tanti, come costoro ci vanno obbiettando? Perchè, dove ch'ei promise, che il suo Santo Spirito starebbe con essa sin' alla fine del mondo, e che ella farebbe la colonna e il sostegno della verità per dirigere gli altri, e finalmente che le porte dell' Inferno non prevarrebbero contro di lei : come sarebbe tutto questo adempito, se ella fosse caduta in quegli errori, de i quali i Protestanti l'accusano? o qual maggior vittoria potrebbero avere le porte dell' Inferno contro di lei ; che di Chiesa Apostolica , di cui Cristo parlò, farla diventare Chiesa Apostatica, come questi la. chiamano? che è la maggior bestemmia contro Cristo e la sua Divitità, che mai si possa immaginare; perchè rende vana l' Incarnazione, la Vita, la Morte, la Refurrezione, la Dottrina, e altri beni della sua venuta; i quali furon da lui tutti impiegati a questo fine, di farsi un Regno e una Chiesa in questo mondo, che dirigesse gli uomini in ogni verità alla loro salute . E togliendosi questo, e concedendosi l'altro; cioè, che la Chiesa possa cadere in errore, e ammettere qualche falsa dottrina; allora non vi è certezza in alcuna cosa: E per conseguenza non può essere, che una dottrina erronea fia infegnata, o ricevuta generalmente nella Chiefa. E questo è il primo motivo dell'asserzione di S. Agostino. 13. Ma

12. Ma oltre a esso, ve n'è ancor un altro, fondato fulla ragione e full'esperienza, la quale non può gione della reeffer negata. E perchè questa è una considerazione di goladis. Agogrande importanza, e può servire al Leggitore in molte materie di momento, per decidere dubbi e controversie: io lo prego a volerla leggere attentamente. Noi troviamo per esperienza, non solo negli affari Ecclesiastici , ma ancora nei temporali ; che quando una volta è stabilita una Legge, o un costume in alcuna Repubblica, è difficile l'alterarlo, o il torlo via, e introdurne un altro differente, e a quello contrario, fenza refistenza, o contradizione; o almeno senza che alcuno prenda ricordo di tal cambiamento, in che modo, inche tempo, perchè, e da chi fu fatto: Come per esempio, se tal uno cercasse di fare qualche novità nelle Leggi particolari di Londra, e molto più nelle generali del Regno, senza dubbio egli incontrerebbe della resistenza: alcuni l'impugnerebbero, allegando delle ragioni in contrario, ed altri vi s'opporrebbero: E quando questo non succedesse, almeno sarebbe lasciata nelle, Storie qualche memoria di tal novità e cumbiamento.

14. É tanto più , se egli concernes la Religione; la quale è stimata più d'ogni altro punto: Come per esempio, se uno oggidi cominciasse a insegnare in Ingiliterra qualche dottrina, contraria a quella già ricevuta e stabilita per autorità del Parlamento; sibitio senza dubbio egli sarebbe da alcuni notato e contradetto; come surono i Parlami i, si Pomissilia d'amer, e altri nuovi insegnatori; l'Istoria de' quali è a

tutti palese, e resterà ai posteri.

15. Così appunto tutti gli Eretiet, e tutte l'Erefie fin dal principio, appena comparvero nella Chieficattolite, che furon notate, impugnate, confuntate, e finalmente gettate fuora del detto corpo, ful letamajo del diavolo: È le memorie di tutto questo rimangono aucora adesso, o ci mostrano apertamente chi surono i

lo-

loro autori, chi i fautori, chi i promotori, in che tempo , in che eccasione , sotto quali Papi , Imperatori , e. Re, ed altre simili circostanze: E le dette memorie du-

reranno sempre sin' alla fine del mondo.

16. Essendo dunque così, Noi adesso venghiamo al Il proprio îta- punto della nostra questione, per discuterlo coi Proteto della que. flanti in questa maniera. Poichè le dottrine mentovate flione.

di fopra, dell' Autorità del Papa, del Sacrifizio della Meffa, della Transustanziazione, dell' uso delle Immagini, &c. si trovarono ricevute e credute universalmente nella Chiefa Cattolica, quando Martin Lutero cominciò a partirli dalla medesima; anzi, per loro confessione, molte età prima : essi devon mostrarci , in che tempo le dette dottrine (che a loro dire, prima non vi erano) furono introdotte nella Chiefa ; cioè , da quali perfone , con qual autorità , violenza , o perfuafione , conqual ripugnanza di quei tali, che non le approvavano, c altre simili circostanze mentovate di sopra. E se tal rimostranza non è loro possibile, è certissimo che tutte le ciarle, che effi fanno contro queste dottrine, condire che non eran nel tempo di Eleuterio, non sono altro che ripieghi e cavillazioni eretiche, come apertamente si vedrà in appresso.

17. E che essi non posson mostrare alcune tali particolarità dell' introduzione e ricevimento di quelle dottrine nella Chiesa, è evidentissimo: Perchè, assegnino essi qualsivoglia tempo per il loro principio, Noi posfiamo sempre mostrare, che erano usate avanti quel tempo da loro assegnato; se essi intendono di trattar di cose, e non di parole, ovvero di frasi: Come per esempio, quando essi obbiettano, che nel Concilio Lateranense sotto Papa Innocenzio III. nell'anno di Cristo 1215. fu usata per, la prima volta la parola Transullanziaziopre stata nel- ne: Noi rispondiamo, che sebbene la detta parola su alla Chiefa Cat- lora aggiunta per meglio spiegare la sostanza di quell'articolo; come pure furono aggiunte per lo stesso effetto

ziazione femtolica .

. .

que-

queste parole , Homousion , consustanziale , Trinita , e altre simili dal primo Concilio generale Niceno; contuttociò la fostanza del detto articolo su sempre tenuta nella Chiefa fin dal principio, fotto altre parole equivalenti, cioè, di cambiamento e mutazione di nature, trasformazione di elementi, e simili : Come appunto sono quelle di S. Ambrogio , allorch' ei parla della virtù Antr. L. 4.5. delle parole di Cristo nella consagrazione : Non valebit cramenti. sermo Christi, ut species mutet elementorum? Non avran forza le parole di Cristo di cambiar le nature degli elementi ? E di nuovo: Sermo Christi, qui potuit de nibilo facere, quod non erat; non potest ea, que sunt, in id mutare, quod non erat? La parola di Cristo, che potè crear di niente quel che avanti non era; non potrà cambiar le cose, che già sono, in quelle, che avanti non erano? cioè a dire, come egli si spiega, il pane e il vino nel suo corpo e nel suo sangue?

18. Dimodocliè noi qui vediamo la fostanza d'un corpo mutata in un'altra, e il cambiamento delle nature degli elementi, verificato da S. Ambrogio molto tempo prima del Concilio Lateranense; che è quell' istesso, che noi intendiamo per Transustanziazione. E in questa medesima conformità parlano ancora altri antichi Padri, si Greci, come Latini. E una cosa è specialmente da notarfi, che convennero in questo punto ambedue le Chiese, Latine e Greca, adunate nel suddetto Concilio; essendovi presenti due Patriarchi della Chiefa Greca , l'uno di Costantinopoli , e l'altro di Ge- Concilio Larusalemme, e vari Arcivescovi, Vescovi e Prelati; di- to Insocenzio modochè di ambedue le Chiefe vi furono 70. Arcive- Ill. an. 1215scovi, 412. Vescovi, 800. tra Abati e Priori, insieme coi Legati, Dottori, e Ambasciatori d'ambidue gl' Imperi, Orientale e Occidentale, come pure dei Re di Francia, di Spagna, d' Ingbilterra, di Gerusalemme, ed altri . Sicchè questo punto della Transastazione non fu trattato in un angolo, ma pubblicamente: E il To. 1. Con-

Concilio non lo dette fuora, come nuova dottrina; ma folamente come spiegazione di quel che era stato sem-

pre tenuto per l'addietro.

E il medesimo si risponde alle altre consimili cavillazioni intorno ai punti dell' universale autorità del Papa, del sacrifizio propiziatorio della Messa, dell' esporre le Immagini di persone morte, obbiettati dal Volpe e dall' Hastingo. Perchè, se essi intendono pel primo punto, il primato e la suprema autorità Ecclesiastica della Sede di Roma e dei suoi Vescovi; e pel secondo, l'esterno Sacrifizio del corpo e del fangue del nostro Salvatore, istituito da lui medesimo, come compimento di tutti gli altri Sacrifizi anteriori ; e pel terzo , le facre memorie e rappresentazioni di Gestà Cristo e de' suoi Santi, che non son morti, ma bensì vivono eternamente in Cielo : allora tutte queste dottrine (benchè mascherate dagli Eretici con altre parole, per renderle odiose) sono verissime e ricevute nella Chiesa Cattolica fin dal principio, e continuate dal tempo degli Apostoli fin' al presente.

20. E febben costoro, per continuare le cavillazioni, assegnano diversi tempi ai detti articoli; dicendo Stoltiripieghi che il primo del primato dei Papi cominciò sotto Papa degli Estili: Gregorio il Grande e l'Imperator Foca, circa all'anno

Gregoro il Grande è l'Imperator Foca, circa all'anno 600. del Signore ; e che l'ultimo dell' ujo delle Immagini fu decretato nel fecondo Concilio generale Niceno, circa all'anno 700.; e che l'altro dell' ujo della Messa cominciò a poco a poco, non sanno dir quando: pur tutto questo è oltre modo ridicolo; non osando essi di mantenere i detti tempi, da loro assegnati: Perchè noi subito ne assegnamo altri, anteriori a quelli; nei quali eran riconosciuti i suddetti articoli. Il che essi non posono sare nelle Eresse, che da noi son loro obbiettate: Perchè noi mostriamo loro evidentemente il vero tempo, in cui le medesime cominciarono, ed ebbero i loro principi, insieme coi propri autori, luoghi, e occasio-

ni , e altre simili particolarità , registrate non da noi stessi , ma da altri Scrittori autentici , avanti di noi: dimodochè ragionevolmente non se ne può dubitare. E quì sta la vera differenza tra Noi e gli Eretici . Noi realmente e sostanzialmente mostriamo i principi e gli autori delle loro Eresie, perchè esse sono veramente. Erefie: Ma gli Eretici non posson mostrare l'autore e il principio di alcuno dei nostri articoli; perchè gli stessi non sono Eresie, ma Dottrine Cattoliche, e hanno durato dal tempo di Cristo e de' suoi Apostoli sin'al presente; sebbene in alcune età più che in altre, sono stati esplicati e dichiarati dai Concili e dai Padri, secondo la necessità dei tempi. E questo è il proprio ufizio dello Spirito Santo, assegnato per guida della Chiesa, di spiegare le materie spettanti alla Fede, quando in quelle nascono dei dubbi.

21. Questa dunque è la prima via di provare, se consiguenza i suddetti articoli della Tranjustanziazione, del Sacristi- di sutti glianzia della Messa. Sec insegnati oggidi nella Chiesa Roma- tenandò in Brettagna. E tutti gli Argumenti di questi argumenta di questi fa forta io gli chiamo negativi, si per risguardo ai nossiri Avversari, che negano essere stati i detti articoli allora in uso; come pure per risguardo a Noi, che neghiamo essere gelino stati introdotti dopo. Ed essi de-vono provar questo; poichè non possono negare, che una volta siano stati generalmente in uso, e ricevuti nel Cristianesimo. Dal che noi tiriamo con S. Agostino l'antedetta infallibile conseguenza; cioè, poiche una volta sono stati uso, e generalmente ricevuti, e di loro

¿unique sono venuti dagli stessi Apploli.
22. A questa illazione i nostri Erezizi hanno solamente un altro ripiego; cioè, col dire che sebbenequeste Dottrine furon ricevute generalmente nella Chi-pa per molte età; pure vi s'introdusfero a poco a po-

non si può mostrare alcun principio, o introduzione;

co;

co; e non trovando alcuna relistenza, cominciarono alla fine a esser credute universalmente. Ma qui la loro replica non ha luogo, e neppur ombra di probabilità: Perchè, per non dir niente della provvidenza del Signore Iddio in proteggere la sua Chiesa dall' introduzione di qualunque errore, nè delle promesse fatte da Cristo ( come io dissi di sopra ) pel medesimo effetto; la stessa

poterono introdursi nella Chiefa fenza effere fcoper-

ragione ci dimostra, che tal'introduzione non era posfibile. Perchè, se i Dottori e i Padri della Chiesa offervarono di tempo in tempo, e scoprirono ogni minima novità erronea, che comparve nei loro giorni, non folo negli stessi Eretici, ma ancora in alcuni Padri principali, che tennero qualche opinione particolare; come in S. Cipriano, in Lattanzio, in Arnobio, in Caffiano, e in altri : se usarono (dico) questa diligenza in tutte l'altre occasioni; come mai potè essere, che lasciasfer passare tante dottrine, si manifeste e si importanti, come son queste in controversia tra Noi e i moderni Eretici, senza prenderne alcuna notizia e contraddirle, se fossero state, o nuove, o erronee? come mai potè essere (dico io) che neppur uno degli antichi Padri impugnalle queste Dottrine, se fossero state nuove opinioni, e introdotte nella Chiefa contrariamente a quegli articoli, che vi erano prima, come dicono coftoro? anzi, come mai potè essere, che non fosse lasciato dai nostri Antenati neppure un ricordo, che in tal tempo, e in tale occasione, cominciò la dottrina del Purgatorio, del pregare i Santi, della Presenza reale, dell'uso delle Immagini , del Sacrifizio della Meffa , dei fette. Sagramenti, e d'altre cose simili; che avanti non era tenuta nella Chiesa?

Deduzione ..

23. E che ciò sia impossibile, si può mostrare con sperimentale, questa deduzione sperimentale, che adesso io sono per fare. Figuriamoci dunque che nella prima Età fotto gli Apostoli non vi fosse alcuna di queste dottrine; e specialmente, che vi fossero due foli Sagramenti; e non

vi fosse, ne il Purgatorio, ne il Sacrifizio della Messa. Or noi domandiamo, toccante la seconda Età, nella quale i principali Dottori furon Giustino, Policarpo, treneo , Clemente Alessandrino , e Tertulliano , se vi furono in quella Età queste Dottrine? Se essi lo negano; febbene noi potremmo provarlo dalle Opere dei detti Padri ; tuttavia per non lasciare questa prima forta d' argumentare, noi domandiamo il simile della terza-Età , fotto Origene , Cipriano , Dionisio Alessandrino , Pamfilo, Arnobio, ed altri: E fe essi negano, che anche in questa Età fossero tenute tali Dottrine dai detti Padri; noi passiamo alla quarta Età, sotto Atanasio, Ilario, Ottato, Basilio, Nazianzeno, Grisostomo, Epifanio, e Cirillo; negli scritti dei quali v'è dappertutto fatta menzione di queste Dottrine, come in appresso noi vedremo nei propri Scrittori Protestanti, e specialmente nei Maddeburges, che professano di notare ogni cofa.

24. Or dunque io domando ai nostri avversarj: Come poterono queste Dottrine introdursi nella Chiesa Cattolica in quella quarta Età, ed esser ricevute si generalmente in tutte le Nazioni e in tutti i Regni dai suddetti Dottori, Capitani, Custodi, e Direttori della medelima, fenza effer notate, scoperte, e impugnate da qualcheduno? o fenza restarci qualche memoria dei dubbi, delle dispute, e opposizioni, satte contro di esse? E' egli questo verisimile? è egli possibile? Leggete tutte le Opere dei Padri; e trovate, se potete, folamente un luogo, ove un Padre abbia fin' ora notato un altro di novità, per tenere il Purgatorio, le preghiere ai Santi, la Presenza reale, &c.; come notarono Cipriano (benchè per altro uomo Santo e dottissimo) per insegnare che gli Eretici si doveano ribattezzare; e alcuni altri Padri, per altre opinioni particolari, differenti dalla Dottrina Cattolica di quella Età. Dal che noi possamo inferire, che essi avrebbero fat-

to

importanza .

sero stati tenuti per nuovi ed erronei. E di quì ancora si può tirare un'altra conseguenza di grande impor-Confiderazio- tanza contro i nostri Eretici; che ogni qual volta che ne di molta fi trova in alcuno degli antichi Padri una Dottrina che non sia notata, nè contraddetta da alcuno di essi, come fingolare; si dee presumere che ella non sia sua opinione particolare, ma piuttosto la generale di tutta la Chiefa dei fuoi giorni : Perchè altrimenti farebbe stata certamente notata e impugnata dagli altri. Donde ne segue, che l'opinione, ovvero sentenza di un Dottore in materie di controversia, che non sia notata, o contraddetta dagli altri, può esser talvolta unsufficiente attestato della sentenza e della dottrina di tutta la Chiesa di quei giorni: Il che è un punto da. effer grandemente confiderato.

Difficoltà d' introdurre s. nuovi Sagramenti .

25. Ma a tutto questo si può aggiungere ancora di più un'altra offervazione di non poca importanza; che è la difficoltà d'introdurre certe Dottrine, se avesse taluno voluto tentare una fimil cosa: Come per esempio, la dottrina dei sette Sagramenti : se fossero stati solamente due nel tempo degli Apostoli , sarebbe stata una grandissima novità l'aggiungerne cinque di più; i quali non farebbero stati mai ricevuti senza gran contrasto e resistenza: poichè tengono tutti i Cattolici, che Cristo folo poteva istituire i Sagramenti; perchè egli solo poteva afficurare la promessa della grazia , fatta ai medesimi; come dichiara eccellentemente il Concilio \*Seff.7.cap.1. di \* Trento; e dichiarò molto prima il Maestro delle. fentenze. E S. Tommafo \* lasciò scritta questa Dottri-

\* 4. dift. 5. 9. 10. art. 2. 0 na in nome di tutti i Cattolici; dimodochè non se ne part. 3. 9. 64. può dubitare. all . 4 .

26. Ammessa dunque questa verità, che tutta la Chiesa non può istituire alcun Sagramento, ovvero alterare alcuna cosa circa alle loro parti sostanziali : cioè, la materia, la forma, e il numero (conforme dichia-

chiara in un altro luogo il suddetto Concilio;) come mai era possibile, che cinque nuovi Sagramenti fossero Sessizzacap.7. aggiunti, o introdotti nella Dottrina Cattolica, e ricevuti e creduti per tutto il Cristianesimo, senza alcuna resistenza, o opposizione, se ve ne fossero stati solamente due istituiti da Cristo, e praticati dagli Apostoli nella prima Età? Come mai (dico io) ne poterono effer introdotti cinque di più? da chi? in che tempo? in che luogo? Perchè, se uno avesse cominciato a intro- Impossibilità durli, altri vi si sarebbero opposti; essendo cosa di sì grande importanza: E se una Provincia, o una Chiesa gli avesse ricevuti , l'altra gli avrebbe rigettati ; o almeno si sarebbe adunato qualche Sinodo, o Concilio generale sopra questa materia : E una parte de Padri ne avrebbe ammesso un numero, e l'altra un altro; come vediamo che hanno fatto i Settari del nostro tempo, da che gli hanno rivocati in dubbio ; alcuni ammettendone cinque, altri quattro, altri tre, e altri due. Ma non trovandoli alcuna memoria di queste differenze tra i Cattolici ; è certiffimo che questo numero de' sette Sagramenti è venuto da Cristo e dai suoi Apostoli.

27. Una simile, o maggiore difficoltà vi sarebbe. Difficoltà d' ftata intorno all'uso della Confessione Sagramentale, se introdurre l'
uso della Conella non fosse stata ordinata da Cristo, e praticata im- fessore, mediatamente, e in tal modo continuata di mano in mano: Perchè essendo ripugnantissimo alla natura dell' uomo, l'esser tenuto a scoprire a un altro i suoi peccati particolari, con quella umiltà e sommissione, che prescrive la Dottrina Cattolica nell'uso di quel Sagramento; è chiaro, che se la pratica di un tal' atto non fosse cominciata nel tempo degli Apostoli, come assolutamente necessaria; dopo non avrebbe potuto esser mai ricevuta, nè introdotta da umano potere, arte, o industria. Perchè (ditemi in grazia) chi mai poteva introdurre una cosa sì ripugnante e difficultosa in tutta

la Chiesa? diranno eglino un Papa? lo citino pure, e

in-

insieme il tempo, con altre particolarità : Il che essi

non potranno mai fare.

28. Oltre a questo, io ancora domando: qual Papa avrebbe tentato una simil cosa, se non fosse stata d'obbligazione avanti di lui ? poiche gli stessi Papi, quanto più alti ed eminenti fono fopra tutti gli altri, tanto più grande debbon trovare in se medesimi la ripugnanza a prostrarsi ai piedi d'un Sacerdote inferiore, e confessargli le colpe loro più segrete. E il simile può effer detto dei Principi temporali, dei Re, de' Monarchi, e degl' Imperatori. Se qualche Papa, o Ecclesiastica Autorità avesse voluto caricare un tal peso fopra di loro, non ufitato, e anteriormente non obbligatorio; come mai quei Sovrani vi avrebbero acconsentito? chi di loro non avrebbe risposto con queste. parole? Poichè i nostri Padri e i nostrì Maggiori si sono falvati fenza tal foggezione e dispiacevole obbligazione di rivelare i loro peccati particolari ; noi ancora speriamo di salvarci nella stessa maniera. E finalmente qualche gran dubbio, difficoltà, o contrasto vi sarebbe stato sopra questa materia, avanti di poterla introdurre e stabilire in tutto il Mondo Cristiano: E di ciò ne sarebbe restato qualche ricordo nelle Istorie, e questo non si trova: Onde possiamo giustamente conchiudere, che un tale attentato non fu mai fatto; e in conseguenza che la Confessione Sagramentale ebbe il suo principio nel tempo degli Apostoli . E questo basta pel nostro primo argumento. Ora passiamo al secondo.



SI PROVA ADESSO CON LA dimostrazione affermativa, che i punti della presente Dottrina Cattolica di sopra negati da Gio: Volpe e dal Cavaliere Hastingo, erano in uso nel tempo di Papa Eleuterio, e nei due Secoli susseguenti; e ciò per testimonianza degli stessi Scrittori Protestanti.

### CAP. VI.

ENCHE' le ragioni e le considerazioni addotte di fopra dal Volpe e dall' Hastingo nostri avversari, per mostrare la novità di quei punti della noftra Dottrina Cattolica , che essi negano esser venuti dagli Apostoli, basterebbero a impor foro silenzio, nonpotendo essi adempire alcuna parte della loro impresa: Il qual difetto può aprire gli occhi a ogni studioso e sensato Lettore, per fargli vedere la debolezza e salsità della loro causa, e la forza e verità della nostra: nientedimeno per piu soddisfazione di ciascheduno, io voglio passare alle prove positive e affermative; le quali sono in questo proposito così abbondanti, che se io volessi portarle tutte, esse richiederebbero un trattato a parte: perciò io penfo di abbreviarle quanto mai mi farà possibile.

2. Ed essendovi due maniere di portar queste pro- Dae vie di ve; l'una, citando i passi di quegli Autori, che vis- provare, col sero nella stessa Età con Papa Eleuterio e nella feguen- tori, te; e l'altra, citando i medesimi negli Scrittori Protestanti : io ho qui prescelto la seconda, e perchè ella è più breve, e perchè ancora par più ficura ed efficace. To. I. Per-

Perchè, se io citassi i propri Autori ; come per esempio, nella seconda Età S. Ireneo, libro 5. adversus bareses, pel primato del Vescovo di Roma; e l'istesso Santo , libro 4 capitolo 77.; e con lui Giustino Martire , questione 103. , insieme con Teofilo , Atenagora , Clemente Alessandrino , per il libero Arbitrio ; e l'istesso Clemente, libro 5. Stromatum, con diversi altri di quella Età, per il merito delle buone Opere, e per la maniera di far Penitenza, e simili: e s'io allegassi il detto Ireneo , libro 4. capitolo 32. , per il facrifizio della Messa; e Giustino Marcire, Apologia seconda; e Clemente Alessandrino, libro 7. Stromatum, circa i riti e le cerimonie di detta Messa; e l'istesso Giustino, questione 136. e il prefato Ireneo, libro 1. capitolo 18. per le cerimonie del Battesimo, e pel Crisma usato in quei giorni : se allegassi (io dico) contro i Protestanti questi ed altri Autori di quel tempo, per prove positive degli articoli e punti Cattolici, tenuti nei giorni di Papa Eleuterio; primieramente sarebbe un' opera troppo lunga: Perchè io dovrei citare i loro passi, non dimezzati, ma tutti interi; altrimenti i nostri avversari potrebbero dire, ch'io avessi lasciato gli antecedenti e i conseguenti; come essi medesimi han costume di fare, quando vogliono che qualche testo non sia ben inteso pel diritto verso. In secondo luogo, nel vedersi incal-

Ordinarie cavillazioni degli avversarj -

conleguenti; come essi medessimi han cossume di sare, quando vogliono che qualche testo non sia ben inteso pel diritto verso. In secondo luogo, nel vedersi incalzati, contenderebbero con essono intorno al libri degli Autori, se veramente son loro, o no. E in terzo luogo, essi moverebbero delle difficoltà circa alla versione, alle parole, e al senso: Tutte le quali cose porterebbero seco una lunga disputa.

3. Ma avendo io trovato certi Autori della loro Setta (fe pur sono della loro) voglio dire i Madde-burges, chiamati altrimenti Centuriatori; i quali hanno preso a scrivere tutta l'Istoria della Chiesa, ove tratano particolarmente dei Dottori e della Dottrina di ciascun Secolo; ho stimato proprio di pigliare da quel-

li le mie prove; essendo confessioni , per così dire, contro se stessi, e contro i Calvinisti loro associati (benchè associati poco amichevoli in molte materie di dottrina, come voi udirete;) e la loro Istoria essendo l' origine e il fondamento di tutto il Volume degli Atti e Ricordi di Gio: Volpe; eccettuate folo quelle cose, che rifguardano l'Ingbilterra in particolare. Nelle quali Istorie è difficile il dire, chi di loro si sia contenuto con meno coscienza, o ingenuità; come vedrete in questo Trattato, in cui avrete diversi saggi di ambidue. Ed essendo ciò detto per maniera di prefazione, cominceremo ora a trattare della materia da noi pro-

posta.

4. Essendosi dunque questi degni Autori (più volte nominati di sopra) di Nazione Sassoni, e di Reli- Maddeburgessi gione stretti , o rigidi Luterani , adunati insieme in. Maddeburgo Città di Saffonia; cioè, Flacco Illirico, Giovanni Vigando, Matteo Giudice, e Bafilio Fabro; intrapresero (come è stato già detto) di scrivere l'Istoria Ecclesiastica da Cristo sin' al loro tempo, distribuita in Età, o Centurie; assegnando a ciascuna 100 anni; donde sono chiamati Centuriatori . E in ogni Età essi vanno trattando dentro vari Capitoli , della Chiesa e del suo accrescimento, della Dottrina che vi è insegnata, delle Eresie e degli Eretici, dei Dottori e degli Scrittori, e di cose simili. Ma tra gli altri punti, specialmente da esser notati pel nostro proposito, uno si è, che immediatamente dopo gli Apofioli, nella seconda loro Centuria, essi fanno un Capitolo colla seguente intitolazione, ripetuta da loro in ogni Età appresso: In- Superbo titoclinatio dollrine, completiens peculiares & incommodas lo contro gli opiniones, stipulas, & errores Doctorum, que palam qui- antichi Padri. dem , hoc est scriptis tradita funt : cioè , Declinamento di dottrina, che contiene le opinioni particolari e incomode, gli errori e gli abbagli dei Dottori, che da essi furon lasciati pubblicamente, cioè a dire, nei loro Scritti. 5. Que-M 2

Istoria dei

5. Questo è il titolo, che essi pongono in ciascuna Età; e le ultime sue parole sembrano aggiunte, per dare ad intendere a chiunque lo legge, che i detti Dottori tenevano forse internamente più errori ( a parer di costoro ) di quei che lasciarono apertamente nei loro Scritti. E da questo arrogante titolo voi potrete vedere , che questi 4. Tedeschi pretendono di giudicare e censurar tutti, dal principio della Religione Cristiana fin' ai loro giorni; e tra gli altri, essi non la perdonano anche al Volpe e ai suoi seguaci, come si può vedere nella prefazione d'una loro Centuria, dedicata alla Regina Lisabetta nel 1560, terzo anno del suo regno; ove, dopo aver fatto a Sua Maestà un lungo racconto del Vangelo, e della pura parola di Dio, da essi nominata in quella sola Epistola più di cinquanta volte (fe io le ho ben contate; ) e dopo averle mofirato, come i Principi non devono avere altra regola del loro governo, che la detta parola (ma però intesa secondo la loro interpetrazione;) si dichiarano di presentarle l'Antichità per darle un'occhiata; ma dolendosi che pochi Autori nei tempi antichi abbiano scritto luculenter & cum judicio, chiaramente e con giudizio; foggiungendo poi queste parole: Sacrofancta antiquitatis titulo plurimos quasi fascinari, ut citra omnem attentionem, rectumque judicium, quantumvis tetris erroribus applaudant: Che molti sono, per così dire, sì incantati dal facro nome dell'Antichità, che fenza alcuna attenzione e retto giudizio, acconfentono ai più brut-

Mogdeb. in praf.Ep. dedicot.ad Elizab. Anglia Reginum in cent.4.

si errori della medessima.

6. Ecco qui, che ingresso fanno i professori dell'
Antichità: Esti sereditano colla loro prefazione ogni antichità della Religione Cristiana, e della primitiva e
più antica Chiefa, i cui atti essi promettono di serivere. Ma il fatto si è, che esti vogliono giudicar tutti
(come è il costume dei superbi Erestii) e ammettere
solamente quel che sa per la loro Setta particolare, e

fcre-

screditare, o rigettare il resto. E in questo punto, i nostri Calvinisti Inglesi son per ricevere da costoro così contro i Calpoco favore, come noi altri Cattolici, e anche meno: Perchè essi mostrano per tutto il corso dell'Antichità, esser quelli chiaramente Eretici , e le loro opinioni intorno ai Sagramenti , all' invisibilità della Chiesa , e ad altre cose, essere affatto ereticali. Dovecchè le nostre Dottrine, che essi trovano negli antichi Padri, discordanti da loro, le chiamano opinioni incomode, errori, e shagli dei Dottori (come udifte di fopra) e non eresie: siccome ammoniscono la Regina in quella loro prefazione, di guardarsi con più cura dalle loro dottrine, che dalle nostre, con tali parole: Cum jam varie graffentur quasi factiones opinionum, &c. , Crescendo ogn gidì varie fazioni di opinioni tra quei che professa-, no il Vangelo; tra effi ve ne sono alcuni, i quali procurano con certe ragioni filosofiche di render nul- contro i Calo lo il Testamento del nostro Signore; dimodochè vornebbon rimuovere la presenza del vero corpo e vero fangue di Gesti Cristo dalla comunione : e con una , strana perplessità di parole ingannare il popolo conn tro le chiarissime , evidentissime , verissime , e pon tentissime parole del medesimo Salvatore. Perciò vo-, ftra Maestà dee principalmente invigilare su questo punto, e fare che gli articoli della nostra Fede siano n tenuti fenza tal levito Farifaico; e che i Sagramenti , istituiti da Cristo, siano rimessi nel loro stato senza , corruzione e adulterazione. Tanto dicono i Maddeburgesi alla Regina Lisabetta contro i Calvinisti: E da ciò voi potete comprendere, perchè io gli chiamo Maeftri del Volpe nel mentire, ma non già suoi compagni nel credere.

Cent. ibid. Discorso del Maddeburgel a fua Macftà

7. Per venir dunque al nostro proposito, io potrei, conte ho detto di fopra, tener due vie di provare pofitivamente, che quelli articoli, negati dal Volpe e dall' Hastingo, eran nel tempo di Papa Eleuterio: La prima-

citando i passi dei principali Dottori, che allora vivevano; ma questa, come ho già detto, sarebbe troppo lunga. Pure io non posso ommettere le seguenti parole di S. Ireneo, che visse nell' Età di Papa Eleuterio, e le scrisse mentre questi viveva : Maxima , & anti-

ref.

viffe nel tem-

po di Eleute-

rio .

3.adversinha- quissima Ecclesia, &c. , Mostrando noi la Tradizione della massima ed antichissima Chiesa di Roma, cono-, sciuta da tutto il mondo, come fondata dai glorion sissimi due Apostoli, Pietro e Paolo; (la qual Tradi-;, zione , avendola essa ricevuta dai detti Apostoli , l' scorlo di Santo 33 ha predicata e trasmessa a noi colla Successione de' Ireneo, che n fuoi Vescovi di mano in mano fin' ai nostri giorni;) , noi confondiamo tutti quelli (Erecici) che in qua-, lunque modo, o per proprio piacere, o per vana-, gloria, o cecità d'intelletto, conchiudono diversa-, mente da quel che dovrebbero . Perchè a questa-, Chiefa, per rifguardo al suo sommo Primato, è ne-, ceffario che si conformino, e abbian ricorso tutte l' , altre Chiese, cioè a dire, tutti i Fedeli, in qualunan que luogo essi dimorino. Nella qual Chiesa, la Tra-, dizione discesa dagli Apostoli , è stata sempre tenun ta da quelli, che vivono in qualfivoglia parte del , mondo.

Rifleffione tulle parole di Sant' Ireneo .

4.5

E di nuovo un poco dopo, avendo per provadella sua Fede, e confermamento dell'Apostolica Tradizione, numerato tutti i Vescovi succeduti nella Sede di Roma, da S. Pietro fin' a' suoi giorni, egli soggiunge: Nune duodecimo loco, &c. , Ora nel duodecimo luogo, , scendendo da S. Pietro, tiene Eleuterio quel Vesco-, vato; e da questa Successione (dei fopraddetti Vesco-, vi Romani ) la Tradizione degli Apostoli è conserva-, ta nella Chiesa, e la predicazione della verità è din scesa a noi: E questa è un' amplissima dimostrazione, che una medesima viva Fede è stata conservata nella Chiefa dal tempo degli Apofloli, e trasmessa a noi in verità . &c.

9. Ec-

o. Ecco qui la Chiefa di Roma chiamata tanto tempo fà, la più grande e la più antica d'ogni altra Chiefa, e la sua preminenza nominata e confermata! Ecco la Tradizione degli Apostoli conservata e trasmessa a noi dalla Successione dei Vescovi di Roma! Ecco l'obbligazione, che hanno tutte l'altre Chiese, anzi tutti i Fedeli di conformarsi e di ricorrere a lei! Ecco tutti gli Eretici vanagloriosi e ostinati, confusi da S. Ireneo colla sola Tradizione e Successione della Chiesa di Roma da S. Pietro fin' a Papa Eleuterio, che visse con S. Ireneo. Qual Cattolico potrebbe adesso dir di vantaggio? E vorrà ancora qualche altro cavilloso Volpe, o Hallingo, fostenere senza vergogna, che niuno di questi punti fu mai conosciuto, o creduto, nel tempo di Papa. Eleuterio?

10. Ebben dunque, questa qui è una via di con-. fonderli, se io mi sentissi di seguitarla; ma essendo troppo tediosa, ho risoluto di pigliarne un' altra, che è di mostrare coi Maddeburgesi loro propri Istorici, che queste Dottrine, qui negate dal Volpe e dai suoi seguaci , erano conosciute e praticate tra i principali Scrittori nell'antica Chiesa, e nei primi Secoli dopo Cristo. E per cominciare dall'istesso punto, nominato da loro in primo luogo, cioè, dal primato del Papa e della Chie- Intorno al prifa di Roma: I Maddeburgesi hanno un paragrafo spe- mato del Papa ciale, De primatu Ecclesia Romana fotto il suddetto ti- edella Chiesa tolo di errori, shagli, e opinioni incomode dei Dottori, Cent.2. cap.4. che vissero dentro i primi 200. anni dopo Cristo. E in. pag. 63. quel paragrafo essi allegano per errore, non solamente quest'ultimo passo di S. Ireneo, da me citato (sebben lo allegano così mutilato, che di sei parti ne lasciano fuora più di cinque;) ma ancora un altro consimile di S. Ignazio, che ville nella prima Età coi medefimi Apo- Ignat.epift. ad stoli, posto da loro sotto l'istesso titolo di sbagli, erro- Rom. ri, ed opinioni incomode. E poi passando alla terza Centuria, o seconda Età dopo quella di Cristo, essi citano

Tertull. lib.de prescript. Cent. 3. cap.4. pag. 84.

Tertulliano per lo stesso errore intorno al primato della Chiefa di Roma e del suo Vescovo, dicendo di lui: Non fine errore fentire videtur Tertullianus claves foli Petro commiffas , & Ecclefiam Super ipsum structum , &c. Tertulliano fembra credere non fenza errore, che le Chiavi foffero date solamente a Pietro, e che la Chiesa fosse fabbricata sopra lui solo.

S. Cipriano grandemente ingiuriato dai Maddeburgefi Cupr. lib. 1. cpift. 8.

Essi citano ancora quattro, o cinque passi di S. Cipriano, nei quali egli dice l'istesso che Tertulliano; e così ambidue son da lor rigettati come Dottori erronei. Anzi s'inoltrano in S. Cipriano ancor di vantaggio, citando diverti altri fuoi paffi intorno al Vescovo e alla Chiesa di Roma, che sono da loro riputati errori: Come per esempio, ove egli dice: Un Dio, un Cristo, una Chiesa, una Sede fabbricata sull'arca dalla parola del nostro Salvatore: E tre, o quattr'altri fomiglianti passi, che io tralascio per brevità. E finalmente essi dicono di lui, e di tre altri Padri del suo tempo queste parole: Cipriano, Massimo, Urbano, e Salonio stimano dovervi esfere nella Chiefa Cattolica un Vefcovo (supremo) &c. Ecco quattro antichi Padri, i quali vissero quasi 1400. anni prima di noi, e furono lumi della primitiva Chiesa, rigettati adesso da quattro bevitori Tedeschi adunati insieme in qualche Stufa di Maddeburgo, trincando forte, come si può credere, e giudicando tutto il Mondo per cosa da niente, eccettuati se stessi: che però la terza persona di questa degna Quaternità è forse chiamata Matteo Giudice . Ma andiamo avanti.

Cypr. cap. 4. epift. 8.

Non contenti d'aver rigettato S. Cipriano sì villanamente, tornano di nuovo ad oltraggiarlo conqueste parole : Cipriano afferma espressamente senza alcun fondamento di Sacra Scrittura, che la Chiefa Romana deve effere da tutti i Cristiani riconosciuta per Madre e radice della Chiefa Cattolica. E ancor di più in un altro Trattato; che questa Chiesa è la Sede di Pie-

Tratt. de fimplic. Prales.

tros

tro, dalla quale procede tutta l'unità del Sacerdozio. E finalmente Cipriano (dicono essi) ha diverse altre pericolose opinioni circa questa materia : Come per esempio, egli lega l'ufizio del vero Pastore alla Successione ordinaria, e nega che i Vescovi possano essere giudicati &c. E Origene ancora in questa Eta ha non piccoli errori intor- Origen. trati.
no al potere e all'ufizio della Chiesa, &c. tim Mass. 6.

Cypr. lib. 1. epift. 6. O lib. 4. cap.4. cp.9.

Lin Matt. O. bom. I S.in La-

13. Fin qui son le parole dei Maddeburgesi contro i principali Scrittori di quelle due prime Età dopo gli Apostoli, intorno al primato della Chiesa e del Vescono di Roma, afferito sì chiaramente dai detti Padri (come concedono i medesimi Maddeburges; ) e dall'altra parte, negato sì arditamente (come udifte di fopra) dal Volpe e dall' Hastingo suo seguace, come cosa nonmai udita, o sognata in quelle prime Età. E da queflo sol punto dei suddetti cinque articoli, da loro obbiettati col negare apertamente, che fossero noti, o creduti nel tempo di Papa Eleuterio, voi potete conoscere il loro contegno in tutto il resto, e ciò che si può dire dalla nostra parte, e che grosso volume diverrebbe questo Libro, se io seguitassi a provare gli altri quattro articoli mentovati di fopra, e trascorressi pei primi 300., o 400. anni dopo Cristo (che tanto ci accordano i nostri avversari, alle volte in buon umore di vantarsi) per mostrare, non quel che dicono sopra i detti articoli gli antichi Padri nei loro Libri; perchè ciò sarebbe troppo lunga fatica: ma quel che notano i Maddeburgessi e raccolgono contro se stessi dalle. Opere loro per l'antichità di quella Dottrina, che essi impugnano; rigettando poi tutto, folamente con questa frivola e spropositata cavillazione, che le opinioni di tutti quei Padri non erano altro che nevi, fipula, O palea Dollerum, opiniones incommede, &c. macchie, ni veramente stoppie, e paglia dei Dottori, e opinioni incomode.

barbare bore-

14. Nel qual procedere ha offervato giudiziosamen- Greg. de Pate un nomo dotto del nostro tempo 30 che costoro fan- lente To. 1. no

Stolto procedere dei Maddeburgefi .

, trocinio, d'eresia, o di altro delitto, si presentasse , spontaneamente al Magistrato, o al Senato della Cit-, tà, ed ivi in primo luogo, per purgarsi di tale ac-, cusa, allegasse contro di se i più dotti, i più gra-,, vi, i più antichi e stimati uomini di quella Città. , per attestare che egli è quel tale, cioè, ladro, eren tico, o simile; e poi, fatto questo, procurasse di , confutarli tutti, puramente col rigettarli; dicendo, che avean parlato importunamente e senza badare a quel che dicevano; che eran tra 'l fonno quando attestarono contro di lui; e finalmente che tutti quanti erano in errore, ed egli solo era da esser creduto contro di loro , E stimate voi che questo ripiego equivarrebbe a testimoni sì gravi contro di lui? o lascerebbe qualunque Giudice indifferente di condannarlo? o chi che sia non terrebbe per pazzo colui che " prendesse una tal via di giustificarii ? Eppure questaappunto è la via, che tengono i Maddeburgesi; i quali, citando prima i più gravi e i più antichi Padri del Cristianesimo contro se stessi, poi gli rigettano con queste parole contumeliose; dicendo, che hanno parlato ignorantemente, e che le loro Dottrine non sono altro che stoppie.

15. Ebben dunque il primo articolo mentovato dal Volpe e dall' Hastingo, come non udito, o riconosciuto nei giorni di Papa Eleuterio (cioè a dire, il primato universale della Chiesa e del Vescovo di Roma). voi qui vedete che i Maddeburgest, coll'andare ai propri Autori di quella Età, lo rendono chiaro contro se stessi. E quanto al secondo, dell'uso della Messa e del Sacrifizio propiziatorio, noi abbiamo addotto per sua confermazione sufficienti prove nel primo Capitolo di questo Libro coi medesimi Maddeburgesi; i quali condannano diversi antichi Padri per l'attestato, che essi fanno di questo articolo. E nell'istesso modo possiamo

Circa laMessa e il Sacrifizio.

. pro-

procedere in tutti gli altri; ma ciò sarebbe di troppo tedio : E perciò rimetto il curioso Lettore ai Volumi de' Maddeburgess, quando egli abbia tanto tempo da spendere, quanto ricerca la loro lettura. Solamente io voglio avvertirlo in questo luogo, per sua maggiore istruzione, di alcune frodi praticate ordinariamente da questi Tedeschi Protestanti in allegare i passi degli antichi Padri; il che io eseguirò distintamente nel seguente Capitolo.

SEGUE L'ARGUMENTO medesimo, e si dimostra dalle proprie Istorie de i Maddeburgesi, come essi accu-Sano e maltrattano i Santi Padri del II. e del III. Secolo, perchè convengono con Noi contro di loro: dal che se n'inferisce che ancor quei due Secoli erano della nostra Religione Romana.

### CAP. VII.

Iverse sono le frodi , e molti gli abusi , praticati dagli Scrittori Protestanti, e specialmente frandolentide dai Maddeburgefi, nel citare le Sentenze degli Maddeburgefi antichi Padri intorno alle controversie di Religione: Il in allegare i primo de' quali e principale si è, che di quattro, o iscreditarli. einque passi, e alle volte più, che si possono citare nei detti Padri per Noi e per la nostra Dottrina nella pro- Ptima frode. posta questione, esti non ne citano se non due, per tema che la moltitudine delle autorità (se le citassero tutte) non desse troppo credito alla nostra causa. In se- Seconda frecondo luogo, di quattro, o cinque parti di quelle pa- de N 2 role,

Tre modi Padri , per

role, che son nei passi degli antichi Padri, questi buoni Tedeschi, nel citarli, ne lasciano suora ordinariamente tre, per timore che riferendoli tutti interi, non appariscano più pesanti e plansibili di quel che vorrebbero : E di ciò ne aveste un esempio nell'autorità, poco prima da me allegata in S. Ireneo, intorno al primato della Chiefa di Roma; la quale essendo riferita di-Resamente, come ella giace nell' Autore, rende chiaro il punto controverso: Ma detta su, in quattro, o cinque parole tronche (come usano i Maddeburgess) appena fa fenfo; che è quello appunto, che essi desiderano, per così sereditare il suo Autore.

Terza frode .

2. La loro terza frode si è, che dopo aver citato le autorità per Noi, e contro se stessi, inventano diversi ripieghi per iscreditarle; dicendo alle volte, che in altri luoghi il tal Padre spiega, o contraddice sestesso: alle volte, che egli parla senza rissessione, o importunamente - o senza Scrittura - e altri simili oltraggiose parole: Come per esempio, parlando costoro del famoso Vescovo, Dottore, e Martire S. Cipriano, Cristiana Fenice di quell' Età (come giudicollo S. Agofino ) così lo trattano.

Cyprianus fine Scriptura loquitur: Cipriano parla

Cent. 3. cap. 4.

fenza Scrittura: Cyprianus superstitiose fingit : Cipriano finge superstiziosamente : Cyprianus male judicat : Cipriano giudica male: e altri fimili trattamenti. Anzi essi procurano di screditare tutti quanti i Padri e Dottori di ciascuna Età: Come per esempio, nel principio del-Cent-2. cap.4. la prima dopo gli Apostoli, così scrivono: Tametsi bac atar Apostolis admodum vicina fuit, &c. , Sebben que-23 fta Età fu vicinissima agli Apostoli ; contuttociò la Dottrina di Crifle e la loro cominciò a effere nonpoco oscurata; e molte importune e mostruose opinioni si trovano sparse dappertutto dai Dottori di , essa : Del che forse ne su questa una causa, perchè a il dono dello Spirito Santa cominciò a mancare in

pag. 55. Giudizio de i Maddeburgefi concernente la feconda. Età.

22 quei

### dell'Inghilterra . Part. I. Cap. VII.

, quei Dottori , per l'ingratitudine praticata dal Mon-.. do verso la verità.

4. Ecco la Prefazione, che fanno costoro, per iscreditare appresso i loro Lettori anche i Padri della prima Età dopo gli Apostoli . Ma che diranno di quelli dell'Età susseguente? Voi l'udirete dalle proprie loro parole nella Prefazione di quell' Età, che appunto fono queste : Duo longius ab Apostolorum etate recessum Cent. 3. cap. 4. eft, eo plus stipularum doctrine puritati accessit: Quan- pag. 17. to più ci scostiamo dall'Età degli Apostoli, tante più stoppie troviamo aggiunte alla purità della Dottrina Cristiana. Così dicono delle due prime Età: e da questa loro sentenza potete immaginarvi quel che sono per dire di tutte l'altre in appresso.

5. E tutto questo è detto da essi preventivamente, per ravvilire in generale i Padri di queste prime Età, allorchè affermano qualche cofa contro di loro . Ma quando vengono al particolare, essi gli trattano con Maddeburges ischerni notabili : E di questi, per grazia d'esempio; ne dirò alcuni : dai quali potrete conoscere e il loro bravo ingegno, e il loro spirito ereticale. Circa il puni Circa il libeto del libero Arbitrio, se egli su totalmente perduto ro Arbitrio. per la colpa originale (come dicono i Protestanti) o folamente ferito, come tengono i Cattoliel, e di nuovo corroborato dalla divina grazia, per operar bene in colui che vuole; così scrivono dei Dottori della seconda Età : Nullus fere doctrine locus est, qui tam citò ob- Cent.2. cop.4. scurari capit, atque bic de libero arbitrio: Non v'è pag. 13. quali alcuna parte della Dottrina Criftiana, che abbia sì presto cominciato a oscurarsi, come questa del libero Arbitrio. E poi tirano avanti nell'istessa maniera.

Sed bac satis crasse dicuntur, & aliena sunt a scriptu-

Schemi do . contro i Pa-

coi principali Dottori di quella Età . Ireneo (dicono Iren-1-4. 6.72.

essi) disputa confusamente, estiracchia le parole di Criflo e di S. Paolo in fuvore del libero Arbitrio, dicendo ebe l'istesso Arbitrio è ancora nella Fede e nel credere:

ris:

ris: Ma queste cose si dicono da Ireneo grossolanamente . e sono lontane dal senso delle Scritture . Ma se questi Sassoni Trincatori siano da stimarsi, e nello spirito, e nella grazia, men groffolani di S. Ireneo. è cofa facile il congetturarlo.

Clemens Alea mandrinus .

6. Da questo Padre passano a Clemente Alessandrino. altro sostegno della Chiesa Cristiana di quella Età, dicendo: Eodem modo Clemens Alexandrinus liberum arbitrium ubique afferit, ut appareat in ejusmodi tenebris non tantulm fuiffe omnes ejus saculi authores; verum etiam in posterioribus eas subinde crevisse, & nactas ef-

Eleuterio ftimati effer all' ofcuro circa libero Arbitrio .

Tutti i Dot. fe : Nella stella maniera Clemente Alessandrino afferma tori nel tem- dappertutto il libero Arbitrio : dal che apparisce , che po di Papa non solo i Dottori di questa seconda Età suron tutti quanti nelle stesse tenebre ; ma che esse crebbero , e furono aumentate nelle Età posteriori. Ecco quì la lola dottrina del 10 fentenza generale circa questa Età, e le altre appresso. A che serve dunque allegar più Dottori particolari, poichè costoro son risoluti di screditarli tutti? Nella terza Età essi riconvengono obbrobriosamente Tertulliano, Origene, Cipriano, e Metodio, per la ftefsa dottrina del libero Arbitrio , dicendo : Esta abusano

Cent. 3 . cap. 4 . \$0g. 77.

Cent 4. cop.4. pag. 291.

le Scritture intollerabilmente per mantenerlo. 7. Nella quarta Età avendo dato questa sentenza generale: Patres omnes ferè bujus etatis de libero arbitrio confuse loquantur: Quali tutti i Padri di quella Età parlano confusamente del libero Arbitrio., &c. aggiungono ancora queste parole : contra manifesta scriptura fantia testimonia : contro alle manifeste testimonianze della Sagra Scrittura. E poi si mettono a riconvenire in particolare fei Padri e Dottori principali , cioè , Lattanzio, Atanasio, Basilio, Nazianzeno, Episanio, e Girolamo; dicendo, che tutti quanti s' erano ingannati, che tutti quanti cran nelle tenebre, e fedotti in questa dottrina del libero Arbitrio: Dimodochè non è maraviglia, se l'acuta vista del Cavaliere Hastingo scopre tante tc-

## dell'Inghilterra . Part. I. Cap. VII. 103

tenebre nella Chiesa Cattolica de nostri giorni, poiche ne scoprono tante nella Chiesa primitiva i Maddeburgesi

fuoi Maestri, come qui si vede.

Circa il punto della Giustissicazione, esti comin- Controversia ciano nella seconda Età in questa maniera : Doctrina de della Giustijustificatione negligentius & obscurius ab his doctoribus ficazione. tradita eft : La dottrina della Giustificazione su tratta- Cent. 2. pag. ta dai Dottori di questa seconda Età dopo gli Apostoli, più negligentemente e oscuramente di quel che dovevasi. E lo stesso dicono della terza Età con tali parole: Hunc summum articulum de justificatione obscuratum esse; Cent. 3. p.z. justitiam enim coram Deo operibus tribuerunt : Questo 79. articolo principale della Giustificazione su oscurato inquesta Età : perchè i Dottori di esso attribuirono alle Opere l'effer giusto davanti a Dio, e non alla sola Fede, &c. E poi di nuovo nella quarta Età, esti riprendono grandemente Lattanzio, Nilo, Cromazio, S. Efrem, Cent. 4. pag. e S. Girolamo per la stessa Dottrina. Le altre Centurie 1910 posteriori, io non le ho appresso di me; ma è facile indovinare, che cosa dicono degli Autori delle ultime Età, poichè trattano i più antichi sì indegnamente. Circa il Sagramento della Penitenza, che è un'

za, come voi vedete. E poi nell'Età seguente così si

altra controversia tra Noi e loro, essi scrivono nel prin- gramento delcipio della seconda Età in questa maniera : Quod jam la Penitenza. tum caperit bac pars doctrina de panitentia labefacta. Cent. 2. p.g. ri , ex Tertulliano , Cypriano , 6 haresi Novatiana in- 62. fra patebit : Che questa parte della Cristiana Dottrina circa la Penitenza cominciasse a indebolirsi , anche ( nella prima Età dopo gli Apostoli ) apparirà in appresso da Tertulliano, da Cipriano, e dall'eresia de' Novaziani. Così scrivono arditamente e con tutta franchez-

spiegano : Plerique hujus facult Doctores , doctrinam de Cent. 3. pag. panitentia mirè depravant : Molti Dottori di questa. 81.

Età depravano a maraviglia la dottrina della Peniten-

za . E qual credete, che ne sia la ragione? Essi ce la

Gens. ibid.

dicono immediatamente : Ad ipfum tantum opus panitentis, seu contritionem, eam deducunt : de fide in Christum nibil dicunt : Esi riducono la Penitenza alla sola Opera del penitente, cioè, alla Contrizione; e nondicono niente della Fede in Cristo. Ma chi non vede esser questa una manifesta calunnia? Perchè, come è possibile aver la Contrizione senza la Fede? Considerate dunque quanto poco è da maravigliarsi, se questi Galantuomini, e molti altri della loro brigata, calunniano i moderni Cattolici, quando non u vergognano di calunniare tanti Santi e si dotti Padri della primitiva Chiefa! Ma andiamo avanti .

Circa le buone opere. Ibid. pag. \$9.

10. Circa il merito delle buone Opere, questi Cenfori affermano di più, che la dottrina di Cristo in queflo proposito fu oscurata nella seconda Età , immediatamente dopo gli Apostoli: E poi se la pigliano a tutto potere contro Clemente Alessandrino , perchè egli dice:

Arom.

Clemen. lib.6. Gratia falvamur, fed non abfque bonis operibus : Noi ci falviamo per la Grazia di Cristo, ma non senza le buone Opere: Il qual punto è sostenuto dal Cavaliere Incon.2. c. 18. Hastingo nel secondo Incontro; ma i suoi Maestri qui lo

negano . E nell' Età appresso hanno queste parole: Ibid. pag. to. Magis quam superioris seculi, Doctores bujus etatis, a vera doctrina Christi & Apostolorum de bonis operibus declinarunt: I Dottori di questa Età si sono allontanati dalla Dottrina di Cristo e de' suoi Apostoli circa le buone Opere più dei Dottori delle Età passate. E poi di-

Orig. lib.8. in cono di Origene in particolare, che egli scrive : Che Epified Rom. Iddio nell' altra vita dà a ciascuno la gloria a misura dei meriti, pro mensura meritorum. Et simili errore ( essi

Cypr. lib. 1. feguono a dire ) Cyprianus putat meritorum pracedentium defensione obvelari peccata subsequentia : Ed errocp:fl. 45. neamente, come Origene, stima Cipriano che per la difesa dei meriti antecedenti, siano coperti i peccati seguenti: della qual cosa essi non ne vogliono sentir parlare.

lo potrei toccare molte altre cose, come les

# dell'Inghilterra. Part. I. Cap. VII. 105

Leggi del digiuno, l'Offervanza delle feste, la Virginità, Circa il dila Continenza, e simili ; circa le quali gli antichi Pa- giuno, la virdri non disconvengono meno di Noi da questi nuovi servanza delle Predicanti Evangelici: Ed essi se ne lamentano nel pri- seste. mo ingresso della seconda Età, dicendo: Doctrina de libertate Christiana nonnibil capit obscurari . &c. La. Cens. 2. pag. Dottrina della Libertà Cristiana cominciò in questi gior- 61, ni non poco a oscurarsi. Notate di grazia, che la loro doglianza è sempre circa alle tenebre, e all' oscurità, non meno in quei primi Secoli, che nei nostri tempi, e per l'istessa ragione. Perchè, qual credete che sia il motivo, per cui ora si lagnano tanto del ristringimento della Libertà Cristiana di 1500, anni sono? Voi ne udirete le particolarità, allegate da essi medesimi ; lagnandosi prima di queste parole di S. Ignazio, disce- Cent. 2. page rolo degli Apostoli: Non disonorate (dice egli) i gior- os. ni di Festa; non trascurate il digiuno della Quaresima, perchè egli contiene l'imitazione di Cristo, mentre visse lenate epist. al fopra la terra; non disprezzate la settimana della su-

Passione; ma digiunate i Mercoledì, e i Venerdì, e da-

te il resto del vostro cibo ai Poveri, &c.

To. I.

12. Così dice S. Ignazio; e ai Maddeburgesi dispiace molto di sentirlo tanto parlare del Digiuno. E da martirio. questo lamento essi passano a un altro contro tutti i Padri di quell' Età, dicendo: De martyrio nimis maenifice sentire caperunt : I Dottori di questa Età cominciarono ad aver opinione troppo magnifica del Martirio. E circa il consagrarsi delle vergini a Cristo, essi disapprovano grandemente alcuni discorsi del medesimo S. Ignazio: Come per esempio, nell' Epistola agli Antiocheni : Virgines videant , cui fe consecrarint : Vedano le vergini, a chi fi fono confagrate. E di nuo-confagrata. vo nell' Epistola ai Tarfensi: Eas , que in virginitate funt , bonorate , ficut facras Christo : Onorate quelle , che vivono vergini, come consagrate a Gest Cristo. E ancor di più nella sua Epistola ad Heronem : Virgines pag. 65.

Virginità

Contro i

custodi , tanquam sacramenta Jesu Christi : Custodisci le vergini , come sagramenti di Gestà Cristo . I quali difcorsi non piacendo ai Maddeburgesi, dicono che furon la caufa, e apriron la strada a quelle cose, che poi vi furono fondate fopra, concernenti i Voti e l'istituzione dei Claustri .

Cent. 2. pag.

13. Nell'Età appresso, cioè nella terza, essi si lagnano grandemente delle stesse cose, e di molte altre fimili; e in specie di questa, nimium pradicari 6º extolli continentiam, che la Continenza fosse troppo lodata ed esaltata. E in questa materia si dichiarano con tanto ardore contro Tertulliano, Origene, e S. Cipriano. ( fpecialmente contro quest' ultimo ) che essi l'accusano di portar odio al genere femmineo , dicendo : ex pro-

accusato d'o- fello quast ubique detestatur muliebrem fexum : quati dapdiar le donne. pertutto egli detelta di proposito il sesso donnesco. Ma in che senso, di grazia, lo detesta? In questo (senza dubbio) ch'ei non desiderava di aver per se una so-rella, o compagna, come ciascuno de' nostri Tedeschi Predicanti si può creder che abbia. Ma perchè danno questi Galantuomini una tale accusa di odiar le donne a S. Cipriano? Perchè loda tanto la Virginità: affermando egli (come dicono essi medesimi) che la Vergibono pudici- nità è uguale agli Angeli; anzi, se esaminiamo bene quella materia, noi troveremo che è a loro superiore:

Cypr-lib. de tie .

Perche contro l'umana natura, ella in carne acquista vittoria contre la carne; la qual cosa non si fa dagli An-Cypr Serm. de geli . E di nuovo, in un altro luogo : sebbene il Manativ. Christi - trimonio è buono, e isticuito da Iddio; contuttocid la Continenza è meglio, e la Virginità è sopra a tutto. Ecco la causa, perchè affermano questi Protestanti, che San

Gipriano odiava le donne . 14. Anche del Martirio essi dicono, che i Padri di questa Età ne parlarono smoderatamente: Martyrium immodice extulerunt omnes bujus ætatis doctores : Tutti . i Dottori di questa Età esaltarono il Martirio smodata-

Martirio .

men-

### dell'Inghilterra. Part. I. Cap. VII. 107

mente. E poi di nuovo, dell'invocazione de i Santi: Invocazione videas in doctorum bujus saculi scriptis non obscura ve- dei Santi. pag. fligia invocationis Sanctorum: Voi potete vedere negli scritti de i Dottori di questa seconda Età non oscure vestigie dell' invocazione, o preghiera ai Santi. E in appresso del Purgatorio : semina Purgatorii in aliquot Purgatorie. locis apud Origenem subinde sparfa videas: In questa. Età voi potete vedere i semi del Purgatorio sparsi in alcuni scritti di Origene. E qui è da notarsi, che questi Galantuomini parlano a bella posta per diminutivi, dicendo, segni, o vestigie di preghiere ai Santi, semi del Purgatorio, e fimili. Ma subito nell' Età appresso accusano d'errore in pregare i Santi, apertamente e per nome, otto grandi Dottori e principali guide della Chiesa Cattolica, cioè, S. Atanasto, S. Basilio, S. Grego- Cent. 4. cap. 4. rio Nazianzeno, S. Ambrogio, Prudenzio, S. Efrem, e pdg. 295.

S. Epifanio. Accusano pure nella stessa Età, Lattanzio, Ibid.pog.30. S. Girolamo, e Prudenzio, di tenere il Purgatorio espressamente.

15. Essi accusano ancora tutti i Dottori della detta Età, d'attribuir troppo alle Tradizioni e offervazioni Tradizioni. della Chiefa; specialmente circa la vita Monastica, Lu Vita monasti-Virginità, l'onorar la memoria e le reliquie dei Marti- ca. Virginità. ri: E sono sì ardenti e così sfacciati in questi loro ca- Reliquie. pricci, che dopo aver citato contro se stessi le sentenze dei Padri, gli caricano di rimproveri intollerabili. Così accusano S. Atanasio di superstizione, perch' ei commenda la Virginità. E dopo che hanno allegato un lungo passo di S. Basilio in lode della vita Monastica, essi ag- page 200. giungono questa censura: Que quidem omnia & prater O contra Scripturam funt : Le quali cose sono tutte oltre e contrarie alla Sacra Scrittura. E poi si voltano contro S. Ambrogio, dicendo: Nimis infolenter pronunciat de Virginum meritis Ambrosius : Troppo insolente- Marcell. mente parla Ambrogio del merito delle Vergini . E Hamin. Spiriperchè S. Ffrem ha lasciato scritto, che tutte le per- tui c. 2, · Sone

0 2

sone pie andranno allegre nel giorno del giudizio davanti a Cristo, ma specialmente i Monaci, e altri che hanno menato la loro vita nei deserti, in castità, in fatiche, in vigilie, in digiuni, e altre simili mortificazioni : Questi Galantuomini di Maddeburgo, de' quali le maggiori fatiche di penitenza sono state il trincare e stare allegramente in calde Stufe, esclamano con eretica ammirazione: Quid potest monstruosius dici contra meritum.

Pag. 501.

Christi! Che cosa si può mai dire più mostruosa contra il merito di Gesul Cristo! E poi ad un pio discorso Ambr. ferm.6. di Sant'Ambrogio circa l'onorare divotamente i sepolcri de mar. tom.3. de' Martiri, essi danno questa censura: Cogitet pius Le-Elor, quam tetra sint ista: Consideri il pio Lettore quanto orribili son queste cose, dette da Ambrogio.

In orat. funch. de obitu Theo. dofii .

16. E in un altro-luogo, sopra alcune parole del medesimo Santo Dottore circa la Santa Croce, trovata da Sant' Elena, essi hanno nei loro discorsi queste ingiuriose e indegne espressioni : Multa commemorat superstitiose, que vehementer contumeliosa sunt in meritum Christi, & repugnantia fidei: Rammemora Ambrogio molte cose superftiziosamente, le quali sono di grandissima ingiuria al merito di Cristo, e contrarie alla. Fede. E così vanno avanti contro il resto de' Padri e dei Dottori, che non convengono coi loro eapricci ed eresie. E dopo aver cercato di screditare universalmente, circa l'articolo della Giustificazione e delle buone Opere, questa quarta Età dopo Cristo, e i principali Dottori della medesima; in specie Lattanzio, S. Gregorio Niffeno , S. Ilario , S. Gregorio Nazianzeno , S. Ambrogio , e S. Efrem; effi concludono contro tutti loro con que-Cent-4-p.293. fte parole contumeliose: Jam cogitet pius Lector, quam procul hac atas in boc articulo, de Apostolorum doctrina desciverit : Consideri adesso il pio Lettore quanto s'è

fcostata questa quarta Età dalla Dottrina degli Apostoli, in questo articolo della Giustificazione e delle buone

Opere -

17. Eb-

## dell'Inghilterra . Part. I. Cap. VII. 109

17. Ebben dunque, in tutti questi punti di controversia tra noi altri Cattolici e i Protestanti , cioè , Sommario di del Primato e superiorità universale della Chiesa di Ro- questo capito-ma e del suo Vescovo; del Sagramento e Sagrifizio delle lo, e de ver-Altare , altrimenti chiamato Meffa ; del libero Arbitrio , ghi degli Edella Giustificazione, della Penitenza, del merito delle retici. buone Opere, della Tradizione, dell' offervanza dei Digiuni , della Virginità , della Continenza , della vita-Monastica, del pregare i Santi, del Purgatorio, della memoria e reliquie dei Santi , e di simili altre cose (le quali in effetto fono i punti principali, in cui i Protestanti disconvengono dai Cattolici; ) Noi vediamo per afferzione e testimonianza dei Middeburges loro Antefignani, che gli antichi Padri e Dottori del tempo di Papa Eleuterio, e delle proffime due Età dopo di lui (perchè io non vo più a ballo) convenivano totalmente con Noi contro di loro : E in modo tale, che gli stessi Maddeburgesi dicono più volte di tutti i Dottori del fecondo Secolo dopo Gristo (nel quale Papa Eleuterio governò la Chiesa) che errarono e vissero nelle temebre, perchè essi convenivan con Noi, come aveteudito: Con che faccia dunque ha detto il Valpe poco prima ai Cattolici: Ci accordino adeffo la medefina Fe- Cap. s. n. z. de , che era allera infegnata in Roma , e noi non bramiamo niente di più . Con che fronte ha ancora soggiunto il Cavaliere Hastingo suo discepolo: lo dico, che Ibid. num. 2. adeffo non v'è in Roma l'istessa Fede, che v'era allora: Non si dicevano allora M: se, non v'era allora un Papa universale, &c. Ma noi trattiamo con certe persone, che non abbadano a quel che negano, o affermano, purchè mantengano presentemente la controversia, epaja che abbiano sempre qualche cosa da dire.

18. Ma ora noi lasceremo questa Conversione, e passeremo all' altra sotto Papa Gregorio il Grande, la quale concerne noi altri Inglesi più specialmente che la passata : E intorno a quella seconda, vedrete usare.

## Delle tre Conversioni

non mene frodi ed eretiche malignità, che intorno alla prima, e forse più: Perche, trovando costoro tuti gli Antichi contro di se, e non avendo altre autorità per prove della lor Religione Presssiante, che le proprie invenzioni, con qualche mostra superficiale di Scritture, da essi spiegate a loro capriccio; son forzati ad aver ricorso ai più vergognosi e disperati ripieghi, che mai si posano divisare, quando si viene ad caminare la loro causa colle Istorie dei primi Secoll. E tanto basti per questo punto.



## dell'Inghilterra. Part. I. Cap. VIII. 111

DELLA TERZA CONVERSIONE
degli Inglesi per mezzo di S. Agostino
Monaco e de' suoi Compagni, mandati da
Papa Gregorio I., l'anno del Signore
596. e di diversi notori eretici e sfacciati
ripiegbi, usati da Gio: Volpe e dai suoi
seguaci per dissigurare i due detti eccellenti uomini, S. Gregorio, e S. Agostino, e la Religione da loro introdotta
in Inghilterra.

#### CAP. VIII.

Oi già udifie i due ripieghi, usati di sopra dal Volpe e dall' Hassingo intorno alla prima pubblica Conversione della Brettagna, operata da Papa Eleuterio; cioè, di screditare in primo luogo la sua Isloria, quanto loro è stato possibile; e poi essendo forzati ad approvarla, sarsi a dire per ultimo ripiego, che nel suo tempo non v'era in Roma la stella. Fede, che v'è al presente; e che i punti di Dottrina ivi insegnati e creduti adesso, non eran noti e creduti allora. Ambidue i quali ripieghi sono stati da me confutati col mostrare evidentemente, che la medesima. Religione, che era nei giorni di Papa Eleuterio, è infegnata oggidi in Roma.

2. Adesso ci resta l'altra pubblica Conversione, operata nella Nazione Ingles da Papa Gregorio sotto Etelberto Re di Canturbia, poco più di 400 anni dopo la prima; ove niuno de i suddetti ripieghi può esfere usato dai nostri avversari: Perchè da loro non si può negare, o rivocare in dubbio il suo avvenimento, ricordato universalmente dagli Scrittori di quel tempo

Bed. I. t. bift.
Anglec. 23. Of
deinteps.
Molin. de geft.
Regum Angl.
L. t. O de.
Pont. Angl.
L. t. Cop. 12.
Unit. Cop. 12.
Hunting. bift.
L. 1. cop. 12.

e dai posteriori ; e specialmente e con grande ampiezza da S. Beda , come pure da Guglielmo Malmesburi , continuatore della sua Istoria, ambidue nostri patriotti, e ancora da diversi altri : E nemmeno possono dire ; che la Fede Romana, venuta allora nell' Ingbilterra, fosse differente da quella, che adesso si trova in Roma. Il qual'ultimo capo chi desidera di vederlo provato sostanzialmente ed esaminato, punto per punto, col paragonare le Dottrine e le Cirimonie, portate dal noftro Apostolo S. Agostino in Ingbitterra, con quelle che oggidì fono infegnate e praticate nella Chiefa Romana, legga la suddetta Istoria di S. Beda tradotta in Inglese con varie note dal famoso Dottore Stapletone, nostro Nazionale; e il dotto Trattato, che egli fece sopra di ciò in quella occasione, da lui intitolato : La fortezza della Fede: il quale dimostra esser la medesima in tutto e pertutto conforme all'antica.

3. E però il nostro accorto Cavaliere Hassingo, informato di ciò, non ha detto nella sua risposta, neporure una parola, intorno a questa Conversione della Nazione Inglese sotto Papa Gregorio, sebben da mesortemente inculcata nel registarore. Ma pure, perchè in altre occassoni egli dice, una, o due volte nel suo libro, che Agostino introdusse qual la Religione Romana; come se questa sosse allora stata diversa da quella che avevano i Crissiani Britanni; e perchè il Vaspe suo Maestro (da cui ha rebato tutta questa sistoria priori re ancor egli in varie occasioni allo stessi pripego: in son qui forzato a dir qualche cosa in questo proposito.

4. Voi dovete dunque sapere, che Giet Volpe e i suoi seguaci, trovandosi esclusi dai lor primi ripieghi (come già ho detto) e pur costretti a cercarne alcun altro contro questa evidente derivazione della nostra Fe-

Due nuori de dalla Sede Romana, essi si appigliano a due altri commaligai ripiepensi, così ridicoli e impertinenti, come i passati : 11
ghi. primo de' quali è lo screditare per ogni via e verso

### dell'Inghilterra. Part. I. Cap. VIII. 113

possibile gli Autori di questa nostra Conversione, cioè, S. Gregorio Papa, e il nostro Apostolo S. Agostino. Circa questo tempo (dice il Volpe) morì Gregorio Vescovo di volpe. Atti e Roma; di cui è detto, che di tutti i Ve/covi avanti an Ricordi pag. lui nella primitiva Chiefa, egli fosse il più vile; e di

107.00/. 2. #.

tutti gli altri appresso di lui, egli fosse il migliore. 5. Vedete, quanto è cieca l'invidia e la malizia! Perchè, quanto alla viltà, se il Volpe intende del San- Gregorio con-

Difefa di San

gue, o dell' Onore mondano; egli avrebbe potuto at- tro gli Eretitribuirla più probabilmente a qualunque altro Papa anteriore a Gregorio, che a lui, che fu figliuolo (come a tutti è noto ) del nobilissimo e ricchissimo Senatore Gordiano, conforme attestano tutti gli Autori : Il cui palazzo, fituato ful colle Scauro, vicino a quello degl' Imperatori, è al presente un bel Monastero : Ed essen- in vita Gredo erede questo Gregorio dei beni paterni, con quelli gor. Mugni. ei fabbricò fette Monasteri, e dotolli di rendite, prima che entrasse egli medesimo in qualche Ordine Religioso: Onde, risguardo ai Natali e alle Ricchezze mondane, era sì lontano dalla viltà, di cui il Volpe vorrebbe macchiarlo, che poteva la sua volpina malignità più probabilmente (come io dissi di sopra) aver ascritto questa macchia a ogni altro Papa da S. Pietro ingiù, che a S. Gregorio. Rispetto poi all'eccellenza e fingolarità della Dottrina (che pure è opposta alla viltà ) o rispetto alla Santità della vita (che accrescemolto la Nobiltà) io penso che il Volpe non avrà ardire di far S. Gregorio inferiore a molti altri Papi anteriori a lui, sebben non su Martire, come molti di loro: Onde è difficile il determinare ove consiste questa viltà, se non nell'aver voluto la stolta malizia del nostro Volpe dir qualche cosa in disonore d'un sì grand' Uomo. E quanto al dichiararlo migliore di tutti i Papi, che gli succederono; il Volpe sa questo, non tanto per lodar lui, quanto per biasimare e disprezzar quelli. E così lasciamo questo suo discorso come stolto e impertinente. To. 1. Ma

6. Ma se noi in questo proposito volessimo addurre gli attestati degli antichi Scrittori, per contrapporli a sì fatte bugie; come quello di Giovanni Diacono, che visse con S. Gregoria, e scrisse la sua vita; e di tanti altri, che dopo lui fecero l'istesso; opprimeremmo il povero Volpe colla moltitudine dei testimoni. Pure io non posso tralasciarne due, che vivevano in quel tem-

WuR. cap. 27. Attestato di S. Ifidoro concernente San Gregorio .

po medefimo nella Spagna. Il primo è S. Isidoro, Arcivescovo di Siviglia, il quale scrisse dopo la morte. del detto Papa in questa guisa : Gregorius Papa , Romana Sedis & Apostolica prasul, compunctione timoris Dei plenus O bumilitate summus, tantoque per gratiam Spiritus fancti scientia lumine praditus, ut non modò illi presentium temporum quisquam, sed nec in preteritis quidem par fuerit unquam: Papa Gregorio, Vescova della Sede Apostolica Romana, essendo pieno di compunzione del timore di Dio, e altissimo nell'umiltà, fu dotato per la grazia dello Spirito Santo di sì gran lume di scienza, che non v'è stato alcuno a lui eguale, non solo nel tempo presente, ma ancora nelle età paffate . 7. Questo è il giudizio di S. Isidoro; di cui S. Idel-

fonfo, Arcivescovo di Toledo, dopo averlo citato non molto dopo in un suo Libro del medesimo titolo, ne rende, per così dire, la ragione in queste parole: Ita Hildef. lib. de enim cunctorum meritorum claruit perfectione sublimis, viris ilinftrib. ut (exclusis omnium illustrium virorum comparationibus) nihil illi simile demonstret antiquitas . Vicit enim fanctitate Antonium, eloquentia Cyprianum, fapientia Augu-Opinione di flinam, &c. Perchè S. Gregorio risplende così altamen-

S. Idelfonfo .

te nella perfezione d'ogni forta di merito, che (esclusi i paragoni di tutti gli uomini illustri) l'antichità non ha che mostrare di simile a lui; poiche nella Santità superò S. Antonio, nell'eloquenza S. Cipriano, e nella sapienza S. Agostino, &c. Cost scriffero questi due grandi uomini: E quantunque possa parere una specie d'esagerazione; nientedimeno da questo noi possiamo conoscere il sentimento di quella Età, e quanto diverso era il giudizio di quei dotti e fanti Prelati, da quello del Volpe e dei fuoi feguaci; i quali cercano nei nostri giorni sì avidamente di screditare un uomo si raro. E questo basti circa S. Gregorio .

Quanto poi al nostro Apostolo S. Agostino, benchè la malizia dei nostri Eretici sia oltre modo grande, e contro la sua persona, e contro le sue azioni; contuttociò spesse volte il Volpe è forzato a parlar bene di lui e dei suoi compagni: Come per esempio, in quefte parole : Finalmente quando il Re (Etelberto) ebbe Voloc. Attie considerato la loro onesta conversazione, e i miracoli ope- Ricordi. col. 2. rati dalla mano di Dio per mezzo loro, ascoltolli più vo- n. 1. p. 105. lenticri; e mosso alla fine dai lor buoni esempj e saluti- il Volpe loda fere esortazioni, si converti; e da essi su battezzato nell' stro Apostolo

anno suddetto 596. e nel 36. del suo regno.

9. Così scrive il Volpe. E di più, parlando egli d' glia. un gran miracolo operato da S. Agostino davanti ai Brittanni, in quel tempo suoi avversari, in confermazione della Dottrina Romana circa il celebrare la festa di Pafqua, come si usa adesso; (il qual miracolo su di restituire la vista a un cieco, col solo inginocchiarsi e pregare Iddio per lui in presenza del popolo, i cui Prelati avevano prima tentato di fare il simile , ma. fenza effetto: ) egli dice che le Istorie di Beda, di Po- volte, Attit lieroniton , di Huntingtone , di Giornalese , di Fabiano , Ricordi . pog. e di molti altri, convengono in questo fatto. Eppure 107. col-1nella pagina appresso egli cerca di sminuire il concetto della sua Santità, e per ogni verso e via possibile di screditarlo: Perchè, parlando essi d'una certa adunanza di 7. Vescovi insieme con lui; ove dicono, che essendo allora fatto Arcivescovo e Primate dell'Inghilterra, ei non volle muoversi, nè alzarsi in piedi al loro arrivo ; il Volpe scrive così : Molto meno avrebbe cinto la sua farisaica solennità uno sciugatojo, come fece Cri-

contro fua vo-

sto, e lavato i piedi ai suoi fratelli dopo il loro viaggio. Ma il Volpe come sa questo ? Ascoltate la sua ragione : Il Volpe cerca Perche fua Signoria era sì alta, o piuttoflo sì grave, o discreditare piattosto cost superba, che non pote risolversi a degnarli

S. Agoftino . d'un piccol moto della fua perfona, &c.

10. Da questo si vede il suo affetto verso un tal uomo : e con questo ancora vorrebbe renderlo come sospetto d'essere stato in qualche parte cagion della strage de' Monaci Brittanni del Monastero di Bangar, ucciti dal pagano Eselfredo, Re di Nortumbria, per esfer quelli andati a Cester a pregarlo contro di lui. Sebben poi la fua volpina malignità confessa, che l'Huntingtone e altri Autori ( e poteva dire anche S. Beda ) afferiscono che S. Agostino era passato all'altra vita, quando fegui la detta strage, nè poteva in modo veruno appartenergli, o averne data qualche occasione. Contuttociò s'inoltra di più, e più malignamente contro questo. Sant'uomo , nostro Apostolo , un altro compagno di Gio: Volpe, cioè, l'Apostata Gio: Baleo, il quale scrive in

fol- 350

Bon Bol.cent. quelta guifa: Augustinus Romanus a Gregorio I. ad An-1. script. Eris. glosaxones papistica side initiandos Apostolus mistebatur: Fu mandato Apostolo da Gregorio I. Agostino Romano, per convertire i Saffoni Inglese alla Fede Papista. Guardate quì, quanto antichi Papisti sono i Cattolici d' Inghilterra, a parer di costui!

11. Io tralascio ogni altro salso e contumelioso parlare, che fa il Baleo contro il detto Sant'uomo : Co-Empio parla- me per esempio , che egli insegnava delle false dottrine , re del Baleo perchè era ignorante delle Scritture; ch' ei si fece Arcivescovo per violenza; che badava più a pigliar le decime e le offerte per le Messe, che a predicare il Vangelo; e che fu la cagione della strage di 1200. Monaci; e altre fimili vituperofe bugie: Contro le quali io potrei portare l'intera corrente dei meglio Scrittori di quei tempi, sì domestici, come stranieri, se valesse la pena l' opporti a un nemico sì dispregevole. E se nient'altro

contro S. Ago. Aino ~

ba-

### dell'Inghilterra. Part.I. Cap. VIII.

bastasse a reprimere la libertà d'una lingua così oltraggiante : almeno il rispetto della nostra Nazione - convertita dal detto Santo, e i tanti e sì grandi miracoli operati da Iddio per questo effetto (come S. Beda e altri raccontano, e il Volpe non ardifce negarli) dovrebbono raffrenare questo sacrilego e ssacciato Apostata : Perchè gli steffi fon raccontati non folamente dal Miracoliopedetto S. Beda, da Guglielmo Malmesburi, da Mariano fino. Scoto, da Sigeberto, e da diversi altri; ma ancora da S. Gregorio, che scrisse i medesimi di proprio pugno a Eulogio Arcivescovo d' Alessandria, che l' avea informato di somiglianti miracoli, operati intorno a quel tempo anche in Egitto, nella conversione di quei nuovi Cristiani. E quette son le parole di S. Gregorio.

12. Sed quoniam, &c. , Ma perchè in fatti il be- Greg. lib. 7. ne, che esti sanno costà, è molto accresciuto dal con- epist-30-lad-1n tento, che voi sentite del bene altrui; io voglio ricompenfirvi con altre buone nuove, fimili a quelle , che mi avete scritte . Sappiate dunque , che la Na- Relazione di zione Inglese, posta in un canto del mondo, essen- S. Gregorio in-,, do restata fin' adesso nella sua infedeltà, adorando i , legni e le pietre; coll'ajuto delle vostre orazioni, io nandai questi mesi passati a predicarle il Vangelo , (inspirandomi a ciò il Signore Iddio) un monaco del mio Monastero; il quale di mia licenza essendo sta-33 to poi fatto Vescovo nei paesi a quella vicini, arri-23 vò finalmente in quel canto del mondo; donde adef-, so ci son venute lettere della sua salute, e' delle ope-, re che egli ha intrapreso. E certamente, sì egli, come altri monaci, che io mandai insieme con lui, 23 operano in quella Nazione tanti miracoli, che sem-" brano imitare il potere degli stessi Apostoli. E in-29 questa ultima solennità del passato Natale, vi suro-

no battezzati per le mani di questo nostro fratello e 22 compagno Vescovo, più di dieci mila Inglesi, &c.

torno agli affari dell' Inphilterra .

13. Tanto dice S. Gregorio, che è altra sorta di teſtistimonio, che non è il Volpe, o Gio: Baleo; sebben il Velpe (come udiste di sopra) confessa la virtuosa vita e i miracoli di S. Agostino e de' suoi compagni . E se fa questo sinceramente, e gli stima operati dalla mano di Dio, e non da quella del Diavolo; dunque è una gran bestemmia, e in lui, e ne' suoi seguaci, il pensare che Iddio volesse concorrere coi miracoli a piantare una falsa dottrina, che essi chiamano per ischerno Fede Papista: di cui adesso noi tratteremo in particolare, dopo aver parlato della persona di S. Agostino.

Intorno alla tata in Ingbilterra da Santo Agoftino .

14. Intorno alla iua Dottrina essi s'ingegnano a cadottrina por- villar divantaggio, dando a credere alle persone semplici, che il detto Santo portò di Roma una Religione Cristiana, differente da quella, che era avanti nella-Brettagna; come apparisce dalle proprie parole del Cavaliere Hastingo . E sebbene il Volpe nella sua Istoria, trattando di questo, non ardisce affermarlo apertamente; ma cerca piuttosto di trovar qua e là delle differenze tra la Religione Romana, che S. Agostino portò allora nell' Inghilterra, e quella di adesto; come per Volpe pag. esempio, dove egli dice: Offerva in paffando, Cristiano Lettore, che quando si dice che Agostino nel giorno di

107. 60% 2.

Natale battezzò in un fiume dieci mila Saffoni Inglesi, \* \* Saggia con- ne segue che allora non vi era l'uso dei fonci, &c. Consequenza per- tuttociò in una certa sua Presazione, da lui chiamata, che anche fua Protesta a tutta la Chiesa d'Inghilterra, egli ha ti difficilmen- queste parole: Tutto questo tempo, che è in circa lo spate potrebbe- zio di 400. anni (dopo la conversione del Re Lucio) la ro bastare per Religione rimase incorrotta nella Brettagna, e la parola 10000. in un di Cristo fu predicata sinceramente; sinchè molti de' Predicatori Brittanni furono uccisi dai Sassoni Inglesi , in-Volpe in Pro- torno alla venuta di Agostino e de' suoi compagni da Roma. E dopo questo cominciò a entrare la Fede Cristiana, e a fiorire tra i detti Sassoni in una certa maniera Romana; ma pure un po' più tollerabile, che in altri tempi, che seguirono appresso, &c.

giorne . teft. pag. 9.

15. Così scrive il Volpe con gran malizia (come voi Se S. Agofivedete) per mettere in dubbio e screditare la nostra no insegnò ai antica Religione Cristiana, piantata da S. Agostino. Sassoni la ve-Ma contuttociò di quì è chiaro , che se mai gl'Inglesi Cristiana furon veri Cristiani, o nella prima lor Convertione, o per quali 1000. anni dopo, essi furono Cristiani Romani. Ma se in fatti furono, o no, veri Cristiani; questo punto non ardisce il Volpe di chiaramente deciderlo : ma folamente, come è il coftume degli Eretici, lo mette in dubbio, e poi lo lascia così; e (come disse uno molto bene ) egli pone l'uova, acciocchè un altro ne schiuda i serpenti: Perchè i suoi Scolari , l'Holinse- si surono mai do , l'Harrissone , e l'Huchero , e altri simili , hanno preteso su questo fondamento di decider risolutamente questa materia, cioè, che gl'Ingless non furono mai in fatti veri Criftiani, prima che Lutero desse principio alla fua Dottrina: Il che apparisce in queste loro seguenti parole intorno ai popoli della Brettagna. Quando le Holins, in depecore (dicono esti) della pastura di Dio non vollero più script. Britan. ricevere un pascolo salubre, piacque alla Divina Maestà Sua di lasciarle cadere d'un peccato in un altro : dimo-

Se gl' Ingleavanti il tempo di Latero .

men-

varagine dell' errore, aperta dall' Anticristo, &c. 16. Così scrivono costoro della Conversione degli Inglesi, operata da S. Agostino. Ma se intendono di parlar dei Brittanni, o degli Inglesi, o di ambidue, che caderono in questa voragine, non è facile il giudicarlo: Perchè essi nominano ambidue i popoli, e non distinguono l'uno dall'altro. Ma in qualunque modo noi prendianio il loro parlare, egli è pieno, non folo d'impietà e di falsità, ma anche di aperte contradizioni: Perchè se intendono di parlar dei Brittanni, è aperta-

doche, dopo la dottrina di Pelagio, ess riceverono anche quella di Roma , introdotta da Agostino e da altri Monaci suoi compagni . Perciò è da notarsi, come essi caddero dalla verità nell'eresia, e da un' eresia ancora in un' altra, fin the all'ultimo restarono tutti sommersi nella

inente falso, che fossero convertiti da S. Apollino e dai suoi compagni: E se intendono di parlar degl' Inglesi, è molto più falso, che essi ricevessero la dottrina di Pelagio, e cadessero dalla verità nell'eresia, come affermano questi visionari, e ignorantemente, e maliziofamente. Ma ascoltiamo ancor di vantaggio i loro sacrileghi e disperati discorti sul nostro Apostolo S. Ago-Holinf. ibid. flino. Questo Agostino (dicono esti ) dopo il suo arrivo ,

bestemmie gleft .

converst i Sassoni dal Gentilesimo; ma come dice il nostro proverbio , portandogli dalla grazia di Dio al caldo del Indegnissime Sole. Ei gl'imbeve di superstizioni, non meno perniciose . di quelle, che avevano prima: Perchè oltre al folo nome . contro e primi di Cristo, e all'esterno disprezzo della antica loro Idolatria , non infegnò loro alcun' altra cofa; ma piuttofto gli fece passare da una grossolana a una scaltra perficia, da una manifesta a una jegreta Idolatria, e dal nome di

Pagani al puro titolo di Cristiani, &c.

17. Ecco qui le censure di questi Fanatici sulla. Conversione della nostra Nazione Inglese alla Fede Cristiana. Esti paragonano il Paganesimo alla grazia di Dio, e la Fede Cristiana al caldo del Sole; e dichiarano la Religione di tutti quanti i nostri Maggiori, per quasi 1000. anni, non ellere stata se non che perfidia, superstizione, e Idolatria, non men perniciosa del Paganesimo, che professavano per l'addietro; e che essi sono vissuti e morti , solamente col puro titolo di Crifliani, &c. e in confeguenza che fono eternamente tuttì dannati. Ora se il peggio Diavolo, che è nell'Inferno, avesse bocca, e fosse lasciato uscir di laggiù per inveire ed esclamare contro di Noi, come fanno costoro; potrebbe egli parlare più empiamente e esecrabilmente contro la prima Cristianità della nostra Nazione, o contro l'istesso Iddio, che attestò con tanti miracoli la Verità e Santità di quella, come di sopra è stato mostrato? Potrebbe (dico) un sì fatto Diavolo parlare nel suo proprio linguaggio più obbrobriosamente del-

la nostra primitiva Chiesa Cristiana Inglese, di quel che fanno questi nuovi Predicanti Evangelici ? (pecialmente se noi aggiunghiamo quel che afferisce Giovanni Balco in queste seguenti sue parole? Carnalis illa Anglorum\_ Synagoga (dice egli) que Roma venerat , illam perfe- feript. Britan. quebatur Ecclefiam , que fecundum Christi spiritum , apud Britannos erat : Quella Sinagoga carnale degli Inglesi. venuta di Roma, perseguitava la Chiesa, che era apprello i Brittanni conforme allo spirito di Cristo, avan-

Balens de .

ti che venisse Agostino. Ecco qui la prima Chiesa Cristiana Inglese, non folo chiamata Sinagoga, ma ancora Sinagoga carnale; e la Chiesa Brittanna, che Holinsedo poco prima (come voi udiffe) condannò d'Erefia, è adeflo chiamata. la vera Chiefa conforme allo spirito di Cristo. Ma che uomo spirituale è costui, che così parla di spirito, e condanna la primitiva nostra Chiesa Inglese di carnalità? Adelfo l'udirete descritto dalla fia propria penna; e in primo luogo, circa la fua vocazione, e come egli divenne Rel gioso. Duodecim annorum puer (dice egli ) Ibid. cent. 5in Carmelitani Monachatus barathrum, Nordovici detru- fol. 245. debar : Elfendo ragazzo di dodici anni , fui cacciato a Balco divenne Norvico nel baratro dei Frati bianchi . Così dice egli : frate. e in queste parole, due cose si posson notare del suo spirito, che è fenza dubbio di bugia; perchè fono ambedue calunniose invenzioni : La prima, che susse satto frate all'età di dodici anni ; perche niun Ordine Reli- 1.6. (Non fogioso può ammettere alcuno, secondo i Canoni delle lum e Caja-Chiela, se non d'un' età conveniente e propria per l' elezione d'un' impresa sì grande, come è quella di rinunziare al mondo, e menare una vita religiofa, conforme ai voti, che in quella si fanno: la qual' età, avanti il Concilio di Trento, era d'anni 14; ai quali Concil. 777il detto Concilio ne aggiunse due altri di più. Può es- deat. f.f. 28. fer dunque, che quelto ragizzo fosse posto a Norvico nel Monastero de' Carmelitani di dodici anni , per is-To. 1. paz-

pazzar la Chiesa, o pulire i Candellieri, o per altri simili ufizi, propri di quell'età, e della fua persona; e non per esfer frate, o esfere ammesto nella Religione: E molto meno (che è l'altra sua bugia) può esser probabile, che vi fosse forzato, come qui dice ai suoi Lettori; perchè ognun sa, che tal professione non sarebbe valida: Perc'ò ogni Ordine ha il suo noviziato, ovvero tempo di probazione, in cui un uomo deve esser provato, e dee provare anche se stesso, e insieme avere una piena libertà d'eleggere il suo stato, senza forza veruna, o costringimento. E così fanno tutti i veri Religiosi, e così professano: sebbene quest' infelice Apostata, avendo perduto tutto lo spirito e sentimento di Religione, ed essendo diventato tutto carnale, vorrebbe far credere ai suoi Lettori , che su mello nell' Ordine Carmelitano contro fua voglia.

10. Ma come usci di quella servitù, e si pose nella libertà della Carne, del Mondo, e del Demonio, e di questo nuovo suo Evangelio ? Voi l'udirete da lui Come Baleo & medefimo. Apparente Del verbo (dice egli) deformitastratò e si fece tem meam vidi , &c. Apparendo la parola di Dio , io veddi la mia deformità, cioè, d'effer Frate e Sacerdote. Bene ; e poi che segui? borribilis bestie maledi-Elum characterem deinceps erasi : subito io scancellai il maledetto carattere dell'orribil bestia: così egli chiama il suo antico carattere di Sacerdote, i suoi voti di Po-

> vertà, Castità, e Ubbidienza, e altri obblighi di Religione.

20. Ma in che modo scancellò egli questo carattere? Voi l'udirete parimente da lui . Non enim (dice egli) ab bomine, neque per bominem, sed ex speciali Christi & verbo & dono, uxorem sidelissimam accepi Dorotheam : ,, Perchè io mi presi per Moglie la fedelissima Dorotea » (qualche Monaca senza dubbio potete immaginarvi, così fedele, com' era egli, in offervare il suo voto di Castità:) ,, e questa io non l'ebbi da

Apostata -

### dell'Inghilterra . Part.I. Cap.VIII.

n da un uomo, o per mezzo d'un uomo, ma per lu , parola e per la grazia speciale di Cristo, &c. Ecco qui Cristo renduto contento, che questo Frate si pigli una Monaca per Moglie contro i voti di Castità fattigli avanti. E non è questo un buon Padre spirituale, veramente proprio per chiamare la nostra Chiesa primi-

tiva Inglese, Sinagoga carnale? &c.

Ma ascoltate ancor divantaggio quel che egli scrive di Etelberto, nostro primo Re Cristiano, e della Religione, che ei riceve da S. Agostino; e poi riflettete che razza d'uomini produce questo nuovo Evangelio . Ethelbertus Rex (dice egli) Romanifmum , cum adjunctis superstitionibus, tandem suscepit: bac nimirum adjecta conditione, ut omnino liber & non coactitius effet novus ille Deorum cultus. , Il Re Etelberto avendo , udito le predicazioni, e considerato (come dice il

Volpe) i Miracoli, e il Virtuoso vivere di Agostino e 205.col2.n.5. dei suoi Compagni, riceve finalmente la Religione , Romana colle superstizioni annesse a quella; ma con , questa condizione, che quel nuovo culto di Dei (da , lui ricevuto ) fusse libero interamente, e non obbli-, gatorio , &c. ,. Nelle quali parole l'infame Apostata, non solo bestemmia (se voi ci osservate) la nostra prima Religione Cristiana, col chiamarla un nuovo culto di molti Dei; ma anche afferisce, che da primo ella fu ricevuta dal Re Etelberto in guifa tale, che fosse ognuno in libertà di lasciarla, quando volesse: dellaquale obbrobriosa calunnia non si può dire, o immaginare cosa più assurda, o più empia. Legga ciascuno le lettere di S. Gregorio , indirizzate al Re Etelberto dopo fatto Cristiano, e vedrà un' altra lezione, ivi infegnatagli dal detto Santo; cioè, il suo grande e perpetuo obbligo al Signore Iddio, per un benefizio così Bed lib. 1. bispeciale, da lui confermato con tanti Miracoli, e altri for cap. 38. fimili punti .

22. Ma da questo noi possiamo vedere il loro dise-Q 2

gno;

Setturj .

Empio dife- gno; che è di screditare l'antica Fede Cristiana, e di gno dei nostri mettere in dubbio se gl' Inglesi siano stati fin' ora veri Cristiani, o no. E quanto al tempo di 900. anni, che vi corse da S. Agostino nostro Apostolo a Martin Lutero, costoro lo negano apertamente: Perchè dicono, che la prima Fede, che ricevenimo da Roma, non era la vera Fede di Griflo, nè del Cristianesimo; ma una Fede Romana particolare, piena d'errori, di superstizioni, e d'Idolatria, come già udifte; anzi peggiore ( se noi crediamo all'Holinsedo , all'Huckero , e all'Harrisone) del Paganesimo , professato dai nostri Inglesi, prima che fossero convertiti. E poichè costoro sostengono ancora , che la detta Fede Romana , quanto più durava nell' Ingbilterra, tanto più diventava peggiore; ne fegue, che essi devon conchiudere, che quando Lutero cominciò il suo Vangelo, i nostri Padri e i nostri Avi non eran Cristiani, e molto meno veri Cristiani. E quelto basti circa i nostri Antenati. Ma se ora vogliamo parlare dei presenti Inglesa.

F Proteflan-# secondo il dobbiamo conchiudere il medesimo; perchè dopo tutti Volpe e l'Holinfelo , non Criftiani .

i cambiamenti, fatti in Ingbilterra intorno alla Relipossono esser gione, da che Lutero cominciò a predicare, non posficuri d'effer fono i Pretestanti afficurarsi con alcuna ragione, d'esfer veri Cristiani, o d'aver ricevuto fin' al di d'oggila vera Fede. E questo io lo provo così: Primieramente, perchè fin' ora il Vangela predicato da Martin Lutero , non è stato mai ammesso interamente nell'Inghilterra; perchè nel suo stesso principio sotto Arrigo VIIIfu contradetto, durante tutto il suo regno, non menda lui, che dallo Stato; anzi fu condannato come ereticale, conforme apparisce, e da molti decreti del Par-

ti del Parla- lamento \*, e da varj ordini particolari dell' istesso Re; mento an. 11. avendo egli sempre tenuto per eretiche le opinioni di Henr. 8. c. 14 Luters, e in conformità di questo bruciò i professori onno 32. delle medefine fin' all' ultimo giorno della fua vita. 180 34. 600, 1, come è notorio; sebbene ei convenue con loro nella ne-

ga-

### dell'Ingbilierra . Part. I. Cap. VIII. 125

gazione del primato del Papa, ma non come presa dalla dottrina Luterana : dimodochè il Vangelo di Lutera (conforme lo chiama il Volpe dappertutto nei suoi Atti e Ricordi ) non è stato ancora mai ricevuto nell' Inghilterra : Perchè nei giorni del Re Odoardo fu ammessa la dottrina di Zuinglio, e non quella di Lutero : la. qual dottrina di Lutero fu sempre tenuta per opposta a quella di Zuinglio, e per manifesta Eresia, come altrove ho mostrato diffusamente.

24. E quanto al tempo di Sua Maestà \*, che adesfo regna; è chiaro che niuno dei suddetti due Evangelj fu mai per l'addietro pienamente ammesso (voglio dire, nè il Luterano, nè lo Zuingliano) ma piuttofto quello di un terzo, cioè di Calvino, opposto in molti punti ad ambidue. Eppure nemmen questo Vangelo è stato ricevuto così amplamente, o praticato sì generalmente, che i principali fuoi professori, e quei che fi stimano di seguitarlo con maggiore esattezza (cioè, i Puritani ) ne restino contenti e soddisfatti ; ma anzi si lamentano, che la vera sua dottrina non sia stata. fin' al presente stabilita nel loro paese; siccome nel pri-

\* La Regina Elifabetta . Incontro t.

mo Inconero ho amplamente mostrato contro l'Hastingo. Supr. ibil-25. Onde se il primo Vangelo, che il nostro Apoftolo S. Agostino portò di Roma in Inghilterra, col quale tutti i nostri Antenati hanno vivuto e professato la Fede Cristiana pell'intero corso di 900, anni, non era in fatti il vero Vangelo di Gesti Criflo; e l'altro Vangelo di Martin Lutero, che comparve al mondo nel 1517., non fu mai ammesso nell' Inghilterra, durante il regno di Arrigo VIII., che morì nel 1547: E se in appresso sotto il Re Odoardo la dottrina di Zuinglio, e non quella di Latero fu stabilita per Vangelo di quel tempo: E se finalmente, fotto il governo di Sua Mac-Rà adesso regnante \* non è stato ammesso, nè l'uno, \* La Regina ne l'altro di quei due; ma bensì la dottrina e il Van- Elifabetta . gelo di Calvino (sebbene con tante restrizioni e alte-

esser quello il loro Vangelo, ma una mera rappezzatura, come altrove ho dichiarato diffusamente:) che ne Incontro 1. segue dunque (dico io ) se non che tutti noi altri Inc. 6.10.0 12. glesi non abbiamo ancora alcun vero Vangelo, e nè mai l'abbiamo avuto; e in conseguenza non siam mai stati veri Cristiani , ne siamo al presente : Perche la Fede, o Religione Cristiana degli antichi Inglest, dal Re Etelberto fin' a Arrigo VIII., non era (come dicono costoro ) una vera Religione Cristiana : E molto meno essi vogliono ammettere per pera la Religione stabilita da Arrigo VIII., come contraria, si ai Protestanti, come ai Cattolici : Quella ancora fotto il governo del Rei Odoardo era diversa da tutte l'altre : E questa , che è in Inghilterra presentemente, è contraddetta, sì dai Luterani, dagli Zuingliani e dai Puritani, come dai Cattolici: In che luogo dunque, e tra quali persone, troveremo noi il vero Vangelo?

26. Un solo ripiego rimane adesso alla malignità di costoro, che è di ricorrere alla Religione, che avenno i Brittanni nel tempo che S. Agostino venne in Ingbilterra: Perchè questa, e il Volpe e il Baleo, confessano essere stata la vera Religione, e (per usare le loro proprie parole ) il puro immacolato Vangelo, e molto differente dalla Religione Romana, che Agostino portò quà per ordine di Gregorio: Onde ci resta adesso da esaminat questo punto. E sebben l'Holinsedo accusa (come udiste poco sa ) la Religione dei Brittanni di Pelagianismo e d'altre Eresie; nientedimeno il Baleo scrive così: Baleus de Prius illie fuerat Christianismus, &c. , La Religione

Scrip. Britan. cent . 1 . fol-35.

27. Co-

<sup>,</sup> Cristiana era in Brettagna, prima che ci venisse Ago-, flino coi suoi Compagni: Ma quella Religione non " facea per loro, perchè era senza Messe, e senza di-, stinzione di cibi e di giorni: E i Brittanni osler-, vavano il puro e schietto Vangelo senza alcuna Cirinonia Ebrea, &c.

# dell'Inghilterra. Part.I. Cap.VIII. 127

27. Così scrive il Baleo. E il Volpe (come udifte di sopra ) dice, che per 400. anni, dopo il Re Lucio è sua protesta. Papa Eleuterio, la Religione rimafe incorrotta nella Bret- alla Chiefa d' tagna, e la parola di Cristo vi fu predicata sinceramente, fin verso la venuta di Agostino e de suoi Compagni da Roma, &c. Eppure egli non può negare, che in. quel tratto di tempo non vi sia entrata anche tra loro l'Eresia Pelagiana con alcune altre, e che non ve ne fossero alcune reliquie anche all'arrivo di S. Agostino. E quando dice il Balzo, che avanti il suo arrivo la Religione Brittanna era incorrotta, e totalmente libera da qualsivoglia Cirimonia Ebrea, egli asserisce una cosa ridicola; poichè di fopra io ho mostrato, che la principal differenza tra quelle due Religioni era in quei tempi circa un' Ebraica Cirimonia, offervata da diversi Brittanni, contro l'ordine e contro la Fede della Chiesa di Roma; che era il celebrare la festa di Pasqua nel di 14. della luna di Marzo, insieme con gli Ebrei .

28. Ma quanto agli altri punti di Fede sostanziali (frecialmente quelli che sono oggidì in controversia tra noi altri Cattolici e i Protestanti; come la Messa, o il Sacrifizio, il Digiuno, l'offervanza delle Feste, e altri fimili qui nominati;) la Religione degli antichi Brittanni conveniva con quella di Roma, portata quà da S. Agostino; e così ha durato fin' al di d'oggi, come si mostrerà nel seguente Capitolo. Onde se la Fede degli antichi Brittanni fu vera Fede, noi l'abbiamo al presente tra i Cattolici , e non tra i Protestanti , come

in appresso sarà dichiarato.



Volve nella

Ingbilterra p.

LA RELIGIONE ROMANA
portata in Inghilterra da S. Agostino
fotto Papa Gregorio, fu la stessa, che su
portata avanti sotto Papa Eleuterio da
San Fugazio e San Damiano; dopo i
quali ella continuò tra i Brittanni sin'
alla venuta del suddetto Sant' Agostino
in Inghilterra.

### CAP. IX.

Supr. c. 1. 3.

Roma noncambià la sua Fede dul tempo di S. Eleuterio fio a. S. Gregorio. 2. E în primo luogo, parlando della Chiesa di Roma, se noi contiamo tutti i suoi Vestovi, che tennero quella Sede, da Papa Eleuterio, che su il decimo quarto dopo S. Pietro, e mori nell'anno 196., sino a Papa Gregorio il Grande, cinquantesimo primo dopo Eleuterio, e sessimo quinto dopo S. Pietro, eletto nell' anno 590; in quello spazio di 400. anni vi furono cinquanta Papi, tutti quanti d'un'issessa Fede; nè si

tro-

geva nei giorni di Papa Eleuterio.

2. E quanto ai Brittanni, non si legge che abbiano interrotto dal tempo del Re Lucio quella Fede, che effi riceverono fotto di lui da Papa Eleuterio , fin' al nascimento dell' Eresia di Pelagio, che seguì 200. anni doro. E negli altri 200. anni appresso, cioè, dal tempo del detto Pelagio fin' alla venuta di S. Agostino , non si trova in alcuna Istoria , che gli stessi Brittanni ( per la cura speciale di S. Lupo e di S. Germano, ambidue Vescovi della Fede Romana , che si opposero all'errore di Pelogio ) abbiano mai cambiato in alcun punto essenziale la lor Religione, nè deviato dalla Fede generale La Religione di tutto il Cristianelimo; eccettuati alcuni pochi di lo- Cristiana de i ro, infetti dall' Erelia Pelagiana, mentre duro, e dal una ftessicosa Costume di celebrar la Pasqua con gli Ebrei . Il qual conquella de costume, come di sopra mostrai, era qualche residuo di Romani. Pelagianismo, o altrimenti vi su portato dopo. Ma sia comunque ti voglia , è certo che in altri punti essen- Supr. . .. giali di Dottrina e di Religione, non v'era nel tempo di Papa Gregorio , che mandò quà S. Agoltino , alcuna differenza tra i Brittanni e i Romani : Il che io mostrerò colle seguenti ragioni.

4. Primieramente, se al suo arrivo S. Agostino avesse trovito la Fede dei Brittanni , differente in qualche me. punto essenziale da quella, ch'ei portò di Roma, senza dubbio l'avrebbe corretta; siccome corresse il differente loro Costume di celebrar la Pasqua all'uso degli Fbrei, e altri pochi Riti di minore importanza: oppure, essendo poi fatto Arcivescovo e Primate del Regno, e conferendo coi Vescovi Brittanni, adunati in Concilio (come dice il Volpe) egli avrebbe foro parlato d'un tal'errore, o almeno ne avrebbe fatta qual- 217-col. 2. To. L. che

che menzione nelle sue lettere a Papa Gregorio, o ad altra persona; siccome ei sece d'altre materie molto meno importanti: Ma non si leggono simili cose; e per confeguenza si può conchiudere sicurissimamente, che non vi era una tal differenza in materia di Fede, e di Dottrina.

gione .

5. Un'altra ragione si può desumere dalla parte dei nostri Brittanni, cioè, dal loro procedere verso S. Agostino: Imperocchè essendo essi in discordia con lui, circa il suo predicare ai Sassoni Inglesi, la conversione de' quali non sembravano allora desiderare ( per risguardo alle molte ingiurie ricevute da loro, come afferma S. Beda ) abbadavano ad ogni motivo e ad ogni ragione, che potessero addurre, per non congiungersi in quell'opera con esso lui : E se avessero potuto allegare questa ragione, che la Dottrina, che egli predicava, fosse stata in qualche punto di Fede differente da quella, che avean ricevuto e offervato nei tempi passati, farebbe stata (a loro giudizio) una scusa alfai sufficiente : Ma non troviamo che da essi sia stata addotta una tale eccezione; dunque possiamo conchiudere (come di fopra) che non ve n'era alcuna :

Terza ragio-RC.

dire, fotto Gregorio primo, che fu eletto Papa intorno all' anno di Cristo 590., nel qual tempo la Religione era uniforme in tutto il Cristianesimo; eccettuati in alcuni luoghi certi residui di Pelagiani \* , d' Ori-\* Greg. l. 5. genisti \*, di Donatisti , \* e d' Eutichiani \* ; dai quali \* Philaf. 1. de nacquero allora gli errori degli Armeni \*, come apparisce dalle Istorie di quei tempi , e specialmente dalle oph. 32. Opere di S. Gregorio. Ne il legge the . S. Gregorio in di quel-Opere di S. Gregorio. Nè si legge che i Brittanni sosla di Pelagio diversi anni prima; dalla quale furon liberati per le prediche di due Vescovi Franzesi, S. Germano e S. Lupo, e per la diligenza del loro proprio

6. La mia terza ragione si può dedurre dallo stato

universale della Fede Cristiana di quei giorni, cioè a

beref. Greg. 1. 1. \* Niceph.J. 18. sap. 53.

60p. 14.

Me-

## dell'Inghilterra. Part. I. Cap. IX. 131

Metropolitano S. Dubrizio, e poi da S. David. Poichè adunque S. Agostino venne di Roma per la via d'Italia, e fu indirizzato al Vescovo d' Arles, da cui passò per la via di Francia nella Brettagna; è certo ch' 109.25. ei non portò seco altra Fede, che l'universale del Cristianesimo, in quei giorni ricevuta e creduta : Dalla quale poiche la Brettagna non fu notata esser differente , nè scomunicata (come appariscono essere stati alcuni Vescovi dell' Irlanda da diverse lettere di S. Gregorlo, scritte ai medesimi in riprensione del lor convenire con alcuni Scifmatici:) ne segue, che la Fede che portò seco S. Agostino, e quella che aveano i Brit- sp. 61. inditio tanni, erano uniformi in tutti i punti esfenziali, e un' + istella cosa.

Bed. lib. K .

Greg. lib. 2. ep. 36. indiet. 10. O lib. 9.

E a tal' effetto si può ancora aggiungere, che appunto l'Età innanzi, che i Saffoni Inglesi entrassero nella Brettagna, alcuni Vescovi Brittanni si trovarono in diversi Concili generali; siccome nel tempo di Costantino e di Papa Silvestro, noi leggiamo che Restituto, famoso Vescovo di Londra, su presente al Concilio d'Arles nerali. in Francia nell' anno di Cristo 325. ed a quello si sottoscrisse, come apparisce dagli Atti dello stesso Concilio; ove tra le altre cole fu ordinato, che chi avesse Moglie non fosse satto Prete, se non di consenso della medesima, e con promessa di non istar più in sua compagnia . Apparisce ancora dall' Apologia di S. Atanasio, Atian. che vari Vescovi di Brettagna furono presenti al Concilio di Sardica, tenuto per lui contro gli Arriani circa all' anno di Cristo 350. : siccome ancora al Concilio di Rimini ; ove gli Arriani avendo tirato ingannevolmente la maggior parte di esso nel loro sentimento ; S. Ilario commenda diversi buoni Vescovi per la loro costanza, e tra quelli alcuni Brittanni, Provinciarum Britannicarum Episcopos. Dal che si vede manifestamente, che in quei giorni la Fede Cristiana della Brettagna era

Cattolica universale, cioè, uniforme in tutti i punti alla R<sub>2</sub>

Qarta ragio

Vescovi Britsanai prefemi ai Concili ge-Vedi Synod. Arclaten.tom. I. Concil. e le fottofcrizioni cap. 2. 6 2. Alban. App logia 2.contra

Fe-

nod-, adverfus drian

Fede Romana; ficcome a questa era uniforme (come ognun sa) quella di S. Atanasia e di S. Ilario, che lodò i suddetti Vescovi: e in conseguenza non si può presumere, o che la Fede Brittanna sosse diversa dalla Romana nelle Età susseguenti, quando S. Gregorio mandò Agostino a convertire gl' Inglesi; o che la Fede Romana, portata quà da S. Agollino, fosse diversa dalla Brittanna; eccettuati in questa alcuni Riti, o residui di Pelagianismo, che pur non erano ricevuti generalmente, come di sopra è stato dichiarato.

Quinta ragionc . Offervazioni fulle Litorie .

8. La quinta ragione è fondata su varie osservazioni, fatte sulle Istorie ed alsri antichi Ricordi; da quali si può raccogliere, o più, o meno, quali punti di Fede, tra quei che adesso si controvertono dai Protestanti. eran creduti dagli antichi Brittanni. Perchè sebbene della loro Chiesa, avanti la venuta di S. Agostino, non v'è alcuna autentica Istoria (come sarebbe da defiderarsi ) a cagione delle tante guerre e grandissime calamità, sopravvenute alla Nazione Brittanna pell'intero corso di 200. anni, avanti la Conversione dei Sassoni Inglesi ( per le quali guerre e calamità , nè la fuccessione dei loro Vescovi , nè le loro adunanze in Sinodi e in Concili, nè l'osservanza della disciplina Ecclesiastica, nè la loro comunicazione colle Chiese estere, e specialmente colla Sede di Roma, poterono essere ben registrate; ) contuttociò dalle poche scintille, che ci sono rimaste, non è difficile il congetturare foltre alle ragioni e confiderazioni di sopra allegate) di che Religione erano i Brittanni, e se la lor Fede conveniva più con quella dei Protestanti de' nostri giorni , che colla Religione di S. Agostino portata di Roma, e continuata dai Cattolici fin' al di d'oggi.

Chryfoft. orar.

9. Perchè in primo luogo, se vogliamo ascoltare contra gentes, gli Autori esteri , S. Gio. Grifostomo attesta contro i quod unus est Gentili dei suoi giorni , che nella Brettagna vi erano Altari dedicati a Cristo: Altaria Christo dicara: I quali Al-

## dell'Ingbilterra. Part. I. Cap. IX.

Altari portano feco il Sacrifizio, e il Sacrifizio il Sacerdote, come egli prova nei suoi Libri de Sacerdotio. Onde nella sua Età, che appunto su quella, in cui entrarono i Saffoni Inglesi nella Brettagna, la Religione dei Brittanni (secondo il Grisostomo) era Cattolica, ed uniforme alla Chiesa Occidentale e all' Orientale, di cui era lo stesso Grisoltomo: Perchè, se fossero stati differenti da lui, o avessero seguitato altra Religione, che la comune; esso non gli avrebbe tanto vantati contro

i Gentili, come egli fece.

Ma ritorniamo agli Autori Brittanni . Se noi leggiamo con attenzione il piccol Trattato, che scrisse Gilda della conquista e distruzione del suo paese (essendo egli per verità il solo Autore d'intero credito, che noi abbiamo di quei tempi antichi) vi troveremo fegni bastanti, per conoscere di che Religione erano i Brittanni; sebbene la sua intenzione non su di scrivere un' Istoria Ecclesiastica. Egli visse molto tempo prima della venuta di S. Agostino; e nella seconda parte del suo Trattato egli riprende acerbamente gli enormi peccati dei Brittanni, in pena de' quali avea versato il Signore Iddio sopra di essi, per le armi de' Pitti, degli Scozzesi, e de Sassoni, tante miserie e calamità. Ed egli comincia i suoi lamenti dai Re e Giudici loro, dicendo: Reges habet Britannia, sed tyrannos ; Judices babet , fed impios ; crebro jurantes , fed Gild. de exciperjurantes; voventes, fed continuà propemodum mentien- 36. tes: 22 La Brettagna ha dei Re, ma che fono tiranni; , ha dei Giudici, ma che sono empj; che giurano

dio Britan- c-

, quasi subito gli frangono , &c. 11. Qui noi vediamo che il frangere i voti, era tenuto in quei tempi per non piccol peccato. Ma egli fegue a parlare dei detti Principi in questa maniera: Inter altaria jurando demorantes , O bac eadem ac fi lutulenta paulà post saxa despicientes, cujus tam nefandi pia-

, spesso, ma si spergiurano; che fanno dei voti, ma

ti a rifugiarfi nelle Chiefe e a giurare ap-

I Brittaniusa- piaculi non ignarus est Constantinus: " Esti corrono agli , Altari, ed ivi giurano (quando sono in necessità) " e poco dopo gli disprezzano, come se fossero pie-, tre immonde; del qual enorme facrilegio il Re Co-, flantino non è ignorante, &c. Voi qui vedete i Principi usati a giurare a piè degli Altari, e a corrervi per loro falvezza nei pericoli e necessità ; o a portarvisi, quando volevano far qualche atto con religiosasolennità; e che in quei giorni era tenuto per orribil peccato il violare le promesse fatte a piè dell'Altare: del che i Protestanti non se ne fanno scrupolo.

Gildus ibid.

Ma ora, che cofa fosse il giuramento del Re Costantino (di cui parla Gilda) e in che forma egli fosse fatto, apparisce nelle seguenti parole : Hoc anno, post borribile juramenti sacramentum, quo se devinxit, &c. Deo primum , Sanctorum demum choris , & Genitrici comitantibus, &c. latera regiorum tenerrima puerorum vel pracordia crudeliter inter ipfa (ut dixi) facrofancta alteria nefando enfe , bastaque prodentibus laceravit; ita ut sacrificii celestis sedem & purpurea pallia coagulati cruoris attingerent, &c. , Quest' anno, do-, po un orribile giuramento, col quale il Re Costan-, tino si obbligò , &c. prima a Dio , e poi a tutti i , cori de' Santi, e alla Madre di Crifto correggiata. , da quelli, &c. ei trafisse crudelmente coll' empia sua n spada e lancia i tenerissimi fianchi e le viscere di due Principini Reali così vicino ai facri Altari, che i loro manti di porpora sparsi di sangue toccavano la , Sede del Sacrifizio Celefte &c. , . Ecco qui un giuramento rotto, che su fatto a Dio a piè dei sacri Altari alla presenza della Madre sua, e di tutti i Santi della Corte del Cielo, per la preservazione dei due. fuddetti Principini Reali, commessi alla cura di Costantino, e crudelmente da lui uccisi presso ai detti Altari, e sì vicino a quelli, che i loro manti di porpora afperfi di fangue toccavan la Sede del Sacrifizio Celefte. Del-

# dell'Inghilterra. Part. I. Cap. IX. 135

Della qual frase se ne sono serviti gli altri antichi Padri per descrivere i sacri Altari , chiamandoli Sede del Divino Sacrifizio, e del Corpo e del Sangue del nostro Salvatore. Quid est enim altare (dice Ottato) nifi fe- Opisi. Bb. 6. des corporis @ sanguinis Christi? Che cosa è l' Altare, se non la Sede del Corpo e del Sangue di Gesil Gristo?

E adesso io domando al Volpe e ai suoi seguaci , se questo parlare , che sa Gilda , convien meglio alla Religione dei Protestanti, o alla nostra Cattolica? avrebbe mai scritto alcun Protestante in questa guisa ? Ma ascoltiamo come ei segue a parlare contro un altro Principe di quei tempi, pur Brittanno, nominato Au- Contro il Re relio; a cui, tra molti altri delitti, rinfaccia questo: Propria uxore pulsa, furciferam germanam ejus, perpetuam Deo viduitatis castimoniam promittentem, suscipis: Avendo tu scacciato la propria moglie, ti sei preso la sua empia sorella, che avea promesso al Signore Iddio perpetua castità di vedovanza . E a un altro Principe malvagio, chiamato Maglocuno, che dopo aver professato vita Monastica, di nuovo ritornò al mondo, ci gli rinfaccia un tal peccato con queste parole: Coram omnipotente Deo, Angelicis vultibus, bumanifque, perpetud mo- Re Maglicunachum vovisti, &c. O quam profusus spei calestis fomes desperatorum cordibus ( in te bonis permanente ) inarde- fer Monaco. sceret! o qualia, quantaque animum tuum regni Christi premia in die judicii manerent ! &c. , Tu facesti voto , al Signore Iddio, in faccia agli Angeli e agli uomini, di perpetuo monachismo. O che gran suoco di , celeste speranza si sarebbe acceso nei cuori di quelli, , che adesso disperano di te, se tu fossi rimaso in quel buono stato! che gran premio avresti avuto nel re-

Gild. itid.

Contro il so per aver lasciato d'es-

n gno di Cristo nel giorno del giudizio! &c. 14. Così dice Gilda. E credete voi che un Protestante avrebbe parlato in questa maniera? quando il Volpe grandemente bialima i nostri antichi Re, perchè Volpe. Atti e tanti di loro nel primo fervore della nostra Chiesa si roz.

fe-

fecero Monaci. Ma Gilda al contrario commenda altamente (come voi vedete) il voto del Principe Maglocuno, e grandemente condanna in lui l'abbandonamento di quel pio stato. E da ciò vien ancora confutato il pazzo ripiego del Volpe e de' suoi seguaci ; i quali affermano sfacciatamente, che i Monaci di quei tempi non avean voti : ma che i Monasteri eran pure Scuole per impararvi le Scienze, senza alcun obbligo di perseverarvi , o di astenersi dal Matrimonio , &c. Ma ci mostri il Volpe, se egli può, che mai alcuno di quei due mila Monaci, che (a suo dire) abitavano insieme nel Monastero di Bangor, prendesse moglie, o pretendesse, dopo aver protessato, di poterla piglare; e allora egli ci dirà qualche cosa a proposito. E quanto al voto, o professione pubblica fatta a Dio, in faccia ai suoi Angeli e a tutta la Chiesa, qui si vede chiaramente a bastanza quel che allora si usava tra i Brittanni .

15. Ma ora passiamo dai Principi ai Sacerdoti. Che dice di essi l'istesso Gilda ? Voi l'udirete dalle sue parole: Sacerdoses babet Britannia , fed insipientes , &c. Ecclesia domos habentes , sed turpis lucri gratia cas adeuntes, &c. rard facrificantes, O nunquam puro corde inter altaria stantes , &c. Sedem Petri Apolioli , immundis pedibus usurpantes, &c. , La Bretsagna ha dei Sa-, cerdoti , ma ignoranti , &c. essi hanno le case della Chiesa, ma vi vanno per vergognoso guadagno, &c. rare volte facrificano, ma non istanno mai all' altare con puro cuore, &c. effi s'intrudono con piedi , immondi nella Sede di S. Pietro, &c.

16. Ecco de' Sacerdoti , che in quei giorni dicevano Messa e sacevano Sacrifizio; i quali oggidì sono sì odiati e perseguitati nell' Inghilterra , sebben nonmacchiati (grazie a Dio) di quei vizi di vita impura, che è qui rinfacciata ai Sacerdoti d'allora. Ma-

ascoltiamo ascune altre parole dell'istesso Autore : In

Contro i Sacerdoti che dicevano Messa di rado e ma

Gild. ibidem Pag. 132.

Apo-

## dell'Inghilterra . Part. I. Cap. IX. 137

Apostolicis fantionibus ob inscitiam habetes : Esti fono Gilda ibid. stupidi in osfervare le ordinazioni Apostoliche, perchè non le intendono per la loro ignoranza. Ecco qui i Sacerdoti redarguiti di non sapere le Leggi Ecclesiastiche. E di più egli dice di loro: Desperatius errant quod non ab Apostolis, vel Apostolorum Successoribus, fed a Tyrannis, O a patre corum Diabolo emunt Sacerdotia: Essi errano più disperatamente, perchè si comprano il Sacerdozio, non dagli Apostoli, o dai loro Successori (come Simon Mago volle comprare lo Spirito Santo) ma dai Tiranni e dal Diavolo loro Padre.

Bid.pag. 139.

Compra del Sacerdozio .

17.. Voi qui vedete, che in quei giorni il Sacerdozio non soleva darsi dall'Autorità di persone laiche, ma dai Successori degli Apostoli, cioè, dai Vescovi: E più egli segue a dire, come quei mali Sacerdoti ent. trati che erano in quella dignità, divenuti superbi, ardivano dir la Messa indegnamente: Manus non tamvenerabilibus aris , quam flammis Inferni ultricibus dignas , in tale schema positi sacrosanctis Christi sacrificits extensuri: , Questi Sacerdoti, una volta che son po-, sti in tal dignità, ardiscono di stender le mani ai » Sacrofanti Sacrifizi di Cristo, benchè siano più dengne d'effer bruciate dalle vendicatrici fiamme Infernali, che di toccare i venerabili Altari.

12. Così scrisse Gilda degli Altari e del Sacrifizio, usato in quei tempi tra i Brittanni, e di vari altri punti simili a questo, che io tralascio per brevità. Or io domando ai nostri Settarj in generale, se questo è un parlare da Protestanti? E poi domando a Gio: Volpe inparticolare, come mai può essere vero quel che egli afferma; cioè, che in quei tempi i Brittanni non aveano Messa? poiche Gilda parla tanto di Sacerdoti, che sacrificavano sopra gli Altari. E se egli risponde, che Gilda non usa la parola, Messa; questa è un'evidente cavillazione; perchè nient'altro è fignificato per Mesla, che il Sacrifizio visibile dei Cristiani, qui mento-To. 1. vato.

Altari e Sacrifizio tra gli antichi Brit-

#### 138 Delle tre Conversioni

vato. E che questa parola, Messa, foise usata generalmente nella Chiesa Latina per dir Sacrifizio, apparisce molto prima di Gilda, da molti Autori; ma specialmente dal gran Dottore S. Agostino \* in diversi \* Aug. 10.10. luoghi delle sue Opere; alcuni dei quali si vedon no-Perm. 237. 0 O in Concil. tati quì nel margine.

Milevit.c.12. O Carthag 2. c.z. & Concil. Cariba: 4. c. 84. quibus interfuit auguflinus . Epiphan. bæref. 10. Eufeb.lib. 6. 17.

rg. Io domando ancora al Baleo, come mai la Religione dei Brittanni era in quei giorni il puro e schietto Vangelo (come egli la chiama) se aveva in se, non solamente quel Costume Ebreo de' Quartadecimani, mentovato di sopra; ma ancora quegli altri punti, che la sua Chiesa conta per errori ? cioè a dire, i Monaci profess, le Religiose consagrate a Dio, il sacrificare so-5. bifl. c. 23. pra gli Altari, e fimili : Come può (dico io) queo in vieze. Ita Chiela Brittanna stimarli da lui, e da' suoi compagni, così pura ed immacolata? Ma poca retta fi deve dare all' affermare, o al negare di costoro; mentre esti affermano, o negano, come gli costringe la necessità: E perciò passeremo ad altre osservazioni di simil natura.



# dell'Inghilterra . Part. I. Cap. X. 139

PROSEGUIMENTO della stessa materia; ove si mostra con varie prove ed esempj , che i Brittanni avanti il tempo di S. Gregorio, erano della medesima Religione, che egli mandò ai Sassoni in Inghilterra per mezzo di Sant' Agostino, cioè, della Romana.

#### CAP. X.

N primo luogo, per cominciare dall'ingresso del nostro Apostolo nell' Inghilterra; scrivendo S. Beda della Città di Canturbia, allorchè vi giunfe S. Agostino, avanti la Conversione del Re Etelberto, così dice: Erat autem prope ipsam civitatem ad Orien- cap. 27. tem, Ecclesia in bonorem S. Martini antiquitus facta, dum adhuc Romani Britanniam incolerent, &c. in hac ergo ipsi primò convenire, psallere, orare, missas facere , predicare & baptizere ceperunt : ,, Vi era una , Chiesa presso alla Città dalla parte Orientale, fab-, bricata nel tempo antico in onore di S. Martino, mentre i Romani ancor possedevano la Brettagna, &c. , In questa Chiesa dunque, Agostino e i suoi Compa-39 gni cominciarono da principio a radunarsi, a canta-, re i falmi, a fare orazione, a dir la messa, a predicare, e a battezzare, &c.

tichi Cristiani Brittonni .

2. Or qui notate, che quando i Romani abbandonarono la Brettagna a cagione della rovina di Romaper le armi dei Goti (il che fu intorno agli anni di Cristo 400., e 50. in circa avanti la venuta dei Saffoni) vi era il costume tra i Brittanni e i Cristiani Romani di fabbricar Chiese in onore dei Santi. E sicco-

Evidente dimostrazione, che la Religione dei Bristunni conveniva con quella di S. Agg-Ring .

me poi non trovarono gli stessi Brittanni che riprendere, o disapprovare nella detta maniera di servire Iddio, praticata nell'antica Chiesa di S. Martino dal nostro Apostolo e da' suoi Compagni; è un chiaro argumento, che la medefinia era stata in uso anche tra loro fin dall' antico, e che non fu una novità introdotta da lui .

S. Germano e S. Lupo , es S. Severo .

2. Di più, circa lo stesso tempo che i Romani abbandonarono la Brettagna, o poco dopo (cioè, intorno all'anno di Cristo 440. ) apparisce dall' Istoria di S. Beda, che i due Vescovi Franzesi, S. Germano S. Lupo la prima volta, e S. Germano e S. Severo la feconda volta, vennero a reprimere nella Brettagna-

Bed. L. I. bif. 4- 17- 18- 19-20. 21. .7.

l'Eresia Pelagiana, e a ristabilire la Fede Cattolica, che era prima tra loro: il che fecero, e colle prediche, e con molti miracoli, come S. Beda narra amplamente nella prima parte della sua Istoria. Ora, che questi tre Vescovi ( il primo d' Antisiodoro in Francia, il secondo di Troja in Sciampagna, il terzo di Treviri in Germania ) fossero della Religione Romana, e contrari in ogni punto di controversia, sì in dottrina, come in pratica, ai Protestanti del nostro tempo, è eviden-

te non solo da questo, che la Chiesa Romana gli tiene

per Santi canonizzati, e celebra la memoria del primo

il 31. di Luglio, del secondo il 29. dell'istesso mefe, e del terzo il 15. d'Ottobre ; il che mai ella non farebbe, se fossero stati in qualche punto di Fede dis-

S. Germano . S. Lupo , e S. Severo erano Cartolici Romani .

> ferenti da essa : ma è ancor chiaro, sì dai loro scritti adesso esistenti, e dalle loro vite registrate da altri, come pure da varie cose, da essi operate nella Brettagna, narrate da S. Beda nella fua Istoria; ove egli scrive; specialmente di S. Germano, come ei guari dalla cecità la figliuola di un Tribuno colle sue orazioni, e con applicare agli occhi di quella le Reliquie d'alcuni Santi, alla presenza di tutto il popolo . Deinde (dice egli)

Germanus plenus Spiritu Sancto, &c. 23 Poi S. Germano

Reliquie di Santi . Ibiden 6. 18.

ef-

# dell'Inghilterra . Part. I. Cap. X.

effendo pieno di Spirito Santo, invocò il nome del-, la Santissima Trinità, e in appresso pigliò un vasetto di Reliquie di Santi, che egli foleva portare al , collo, e lo pose con le proprie mani sopra gli oc-, chi della fanciulla, che in un fubito riceve la vista 22 perfettamente, con estrema allegrezza della sua Ca-, fa, ed eccessivo stupore di tutto il Popolo, &c.

4. Così scrive S. Beds di quest'azione; e di più che il detto Vescovo andò al Sepolero di S. Albano (che anche in quel tempo era tenuto, come apparisce, con affai devozione) pregò quel Santo con gran fervore, e poi lasciò nel suo sepolero una parte di Reliquie di tutti gli Apostoli e di vari altri Santi, che avea portate seco di Francia; e in cambio di quelle si pigliò molta terra, bagnata del Sangue di S. Albano: il che nonavrebbe mai fatto, se fosse stato Protestante . E ancor di più, parlando S. Beda d' un altro gran miracolo, e famosa vittoria, ottenuta dal detto S. Germano contro gli Eretici, col far rifonare la parola Alleluja, ei così dice : Aderant Quadragefina venerabiles dies , quos Ibid. c. 18. religiosiores reddebat prafentia sacerdotum, &c. Erano appunto i giorni venerabili della Quaresima, che la prefenza di tali Sacerdoti (del Signore) rendea più divoti, &c.

Quarefima usata tra gli antichi Bristanni .

Ecco qui, quasi 200. anni, avanti la venuta di S. Agostino in Inghilterra, l'uso delle reliquie dei Santi, di pregare i Martiri, e d'onorare i loro Sepoleri, la pia offervanza della Quaresima , ed altri simili punti, praticati tra i Criftiani Brittanni . Or queste son elleno cose da Protestanti? o si può credere, che questi uomini fiano stati della nuova lor Religione? Ma pasfiamo a parlare di alcuni Maestri e Predicatori propri Brittanni.

6. Goffredo di Mommont, molto stimato e allegato dai nostri avversari, racconta nella sua Istoria Brittanna, che in una festa di Pentecoste, circa all'anno di Cri-

la Città di Cestre con un gran concorso di Signori, Principi, e Vescovi per la sua incoronazione; e chedei tre Arcivescovi, che erano in quel tempo nella Brettagna (cioè, di Cestre, di Londra, e di Jorcke) quel-Primate della lo di Cestre, nominato Dubrizio, fece in quel giorno la solenne funzione; di cui egli scrive queste parole: Hic Britannie Primas, & Apostolice Sedis Legatus, tanta religione clarebat, ut quemcunque languore gravatum,

S. Dubrizio Brettagna anno 522. Galf. bift. Brit. 1.9.6.12.012.

Ibid. pag. 70.

Organi.

orationibus fanaret : , Quest' uomo, che era Primate. , della Brettagna, e Legato della Sede Apostolica, ri-3 fplendeva tanto nella Santità, che curava qualunque n infermo colle fue orazioni. 7. Ecco qui il Legato del Papa tra i Brittanni, avan-

ti la venuta di S. Agostino, e che sa Miracoli per la Santità della sua vita. E parlando in appresso della sesta solenne, che si fece in quel giorno nella Chiesa, ei così dice : Postremò (peracta processione) tot organa , tot cantus fiunt utrisque templis, &c. Finalmente, termina-Proceffioni e ta la processione, s'udirono tanti organi, e tanti canti in ambedue le Chiese, che era uno stupore, &c. Ecco gli organi, e le processioni nella Brettagna, prima. che venille S. Agostino . S. Dubrizio poi lasciò il suddetto Arcivescovato, e ritirossi in un eremo, come attesta Goffredo e Gio: Baleo; il che non si suol fare dai

Vescovi Protestanti.

8. E di più scrive l'istesso Baleo, che il detto Sant' uomo morì il giorno 18. avanti le Calende di Dicembre nell'anno del Signore 522.; e che poi il suo corpo su traslatato il di 6. di Maggio del 1120. sotto Urbano Vescovo di Roma, alla Chiesa di Landassa nella Vallia Australe: La qual cosa non sarebbe stata mai permessa dal Vescovo di Roma, se vi fosse stato qualche sospetto, che egli avesse tenuto alcuna dottrina, differente in quel tempo dalla Fede della Chiesa Romana. Il che ancora mostra chiaramente, che il Costume ereti-

#### dell'Inghilterra. Part. I. Cap. X.

tico di celebrar la Pasqua all'uso degli Ebrei (trovato in Brettagna nel tempo di S. Gregorio) non era antico, nè tenuto da tutti, ma folamente da alcuni pochi.

9. In luogo di S. Dubrizio fu fatto Arcivescovo il famoso David Menevense, zio del Re Arturo (come attesta Goffredo e Gio: Balco ) che trasferì quella Sede Vallia anno da Cestre a Menevia, fin' al di d'oggi dal suo nome Domini 540. chiamata S. David . Questo David (dice il Baleo) era Bal. de Script. un bell' uomo, alto più di quattro cubiti, dotto, ed Brit. fol. 30. eloquente; e dopo avere studiato la Sagra Scrittura per dieci anni, egli l'esponeva come una tromba, continuamente portando seco il testo del Vangelo. Egli estinse nella Brettagna i residui dell' Eresia di Pelagio, fabbricò 12. Monasteri, predicò incessantemente, e curò molti infermi; e nei suoi giorni su tenuto per un gran Santo, e poi canonizzato da Calliflo II. Vescovo di Roma, &c. Per Callixtum secundum (dice il Baleo \ Papisticorum Deorum ascribitur in Catalogum; Egli fu posto nel Catalogo degli Dei Papisti da Callisto II. Donde apparisce, che i Brittanni erano in quei giorni, avanti la venuta di S. Agostino, non solo Papisti, ma ancora che avean tra loro degli Dei e Santi Papisti . Questo sant' uomo si può esser trovato (secondo il Baleo) all'ingresso del suddetto S. Agostino nell'Ingbilterra; perchè egli dice, che fiori nell' anno 540., e ne visse 146.; sebbene Gerardo Cambrense, Polidoro, ed alcuni altri lo fanno un po' più antico.

10. E perchè quì abbiamo parlato di Gio: Baleo, e tan Polid. lib. perchè gli attestati, che si prendono dai propri nemici, fine. sono di maggior peso contro di loro; noi toccheremo brevemente in questo luogo alcuni punti, concernenti i principali Paftori e Predicatori, che fiorirono in quei tempi nella Brettagna; cioè a dire, nei 200. anni, avanti la venuta di S. Agostino in Inghilterra . I quali Pastori e Predicatori son mentovati, e dal Volpe, edal Baleo con molta lode; dei quali il Volpe così ne Cri-

Camb. in Catal. fcript. Bri-Iftor. Angl. in Volpe nella fuo protesta alla Chiefa d' Inghisterra.
pag. y.
19. Vescovi e Dottori Brittanni, che il
Volpe pretende essere stati
Pratestanti.

scrive. " In questa Età (cioè, dopo la pace renduta alla Chiefa da Costantino) succederono nella Brettana gl'infrascritti Pastori : Fassidio , Niniano , Patri-, zio, Baccario, Dubrizio, Congello, Kentegerno, Helmoto , David , Daniele , Sanfone , Elnodugo , Afaffo , 3 Gilda, Herlano, Elbodo, Dinoto, Samuele, Nivio, & molti altri più , che governarono per lungo tempo n la Chiesa Brittanna colla dottrina di Cristo: sebbene il Governo e i Magistrati civili operavano malvagiamente (come Gilda il rinfaccia loro con gran-, de asprezza) onde furono alla fine soggiogati dai , Saffoni : E per l'intero corso di 400. anni, cominciando dal tempo del Re Lucio, la Religione restò ncorrotta nella Brettagna, e la parola di Crifto fu predicata finceramente, fin' alla venuta di Agostino e de' fuoi compagni da Roma, &c.

11. Or qui voi vedete i principali Dottori della. Chiesa Brittanna (19. in numero) per lo spazio di 400. anni (come il Volpe afferisce) da lui posti in ordine, e altamente lodati. Ma nè il suo ordine, nè il suo argumento vale un quattrino: Perchè, quanto al suo ordine, egli comincia con Fassidio, il quale non visse, neppur 200. anni , avanti la venuta di S. Agostino , benchè egli dica 400. E poi egli pone alcuni avanti ad altri, i quali furono molto tempo dopo; e qualche volta egli passa dall' uno all'altro, saltando 100. anni, come vedrete nel loro esame. Circa poi al suo argumento, quanti errori e bugie egli contenga, apparirà facilmente nel progresso di questo discorso: Perchè in primo luogo, parlando di due de' principali foggetti, contenuti in questo catalogo (cioè, di S. Dubrizio e di S. David , Arcivescovi dei Brittanni ) voi vedeste di sopra, che erano ambidue Cattolici Romani, e che molte Età dopo la loro morte, furon canonizzati dai Vescovi di Roma; il che essi non avrebbon mai fatto, se quelli fossero stati differenti da loro in qualche pun-

Nè l'ordine, nè l'argumento è buono nel Volpe.

to

to di Religione. Ma adesso passiamo agli altri a nominati dal Volpe; perch' io non vedo per qual ragione

abbia tanto lodato questi due.

12. I primi quattro fono Faffidio , Niniano , Patri- Palidio . zio e Baccario: e tutti questi (come è ben noto) tennero la Fede della Chiefa Romana, nè mai favorirono alcuna dottrina di questi moderni Predicanti. Il Tritemio fa menzione di Fassidio, nominato anche Prisco: dicendo che fu Vescovo dei Brittanni, di fanta vita, di gran sapere nelle Sagre Scritture, predicatore singolare, e che visse nel tempo degl' Imperatori, Onorio feript. Eccl. e Teodosio, intorno all'anno del Signore 420. Lo stesso hanno scritto di lui Onerio , il Gennadio , e il Bergoma: e il Baleo concorre con essi, aggiungendo che Bal. fol. 22. fu Arcivescovo di Londra, e che tra le altre sue Opere, ne scriffe una de Viduitate servanda, del confervarsi in vedovanza, e non legarii di nuovo in matrimonio: dalla qual' Opera voi potete conoscere che . egli non era della Religione di Gio: Balco. E quel tanto, che ho scritto di sopra della Fede di S. Germano. e dei Vescovi suoi compagni, che vennero seco in Ingbilterra, può mostrare evidentemente quella di Fassidio : che essendo allora Arcivescovo di Londra, si può credere che avesse gran parte in chiamarvi quei santi Vescovi, e si congiungesse insieme con loro contro i Pelagiani: il che egli non avrebbe fatto, se non fosse stato della loro Cattolica Religione. E tanto basti circa a Fassidio .

13. Di S. Niniano, che convertì i Pitti alla Fede S. Niniano. Cristiana, S. Beda ne sa onorevol menzione nel terzo Bed. a. 4. He-Libro della sua Istoria Ecclesiastica; e il Martirologio 7.6 11.700n. Romano lo cita per Santo il di 16. di Settembre: Il che Fordonius fib. mai non farebbe permesso, se in qualche cosa avesse 3. cap. 5 differito dalla Fede Romana. Anzi Gio: Baleo così feri- Bal. ibid. ve di lui : Ninianus Bernitius ex Regio Britannorum. Sanguine procreatus, Italiam adkuc adolescens potits, Ro-To. 1. Т

Tritem de

me apud divini verbi ministros Mysteria veritatis edo-Elus ad plenum, celer in patriam remigrabat; &c. Miraculis ac Santlitate clariffmus obiit anno 432. , Niniano Bernizio del fangue dei Re Brittanni , nella. , fua gioventù si portò in Italia , ed essendo in Ro-" ma pienamente istruito nei Misteri della verità dai " Ministri della divina parola, prontamente ritornò alla patria . &c. e chiariffimo per Miracoli e Santi-, tà di vita, morì nell'anno 432. , Offervate quì, che i giovani Principi in quei giorni si facevano Pretie andavano a Roma a studiarvi la Teologia; e che quefti avendo fatto così, e riportato alla patria la Dottrina di Roma, perciò operò molti Miracoli: dunque egli non era Protestante; onde il Baleo attesta qui contro fe steffo.

S. Patrisio . S. Polladio .

14. Ora nel Volpe segue Patrizio; ma avanti a lui dovea porre Palladio, come fa il Baleo e con ragione: Perchè Palladio, famoso Dottore nella Brettagna, sur mandato di Roma da Papa Celestino prima di Patrizio,

fol. 23. Marian. Scoous in Chron.

Bal, ibidem come offerva il Baleo, dicendo di Palladio: Hic a Calestino Romanorum Pontifice Antistes mittebatur , &c. Quest' uomo fu mandato Vescovo da Celestino Papa di Roma, 100 18 Coron. per iscacciare dalla Brettagna l'Eresia Pelagiana, che in quel tempo l'avea infettata per la maggior parte, es per ridurre gli Scozzes alla vera pietà, &c. Egli fiorì intorno all' anno di Cristo 431. &c. Così dice il Baleo . E questo medesimo è confermato da quel che S. Prospero (Autore di molto più credito del Baleo) ha la-

Cbrun.an.432. O 434.

sciato scritto nei suoi Annali; ove egli dice, che nell' anno 432. fu mandato Palladio da Papa Celestino ai popoli Brittanni; ma specialmente agli Scozzesi, come attesta anche S. Beda nella sua Istoria. Onde anche in quel tempo aveano i Papi la cura suprema negli affari spirituali, e tra i Brittanni, e tra gli Scozzesi; poi-

Bed- lib. 4. bifor. c. 30.

> chè Celestino mandò loro de' Vescovi fin da Roma. 15. E questo è confermato dall'altra missione di Pa-

S. Patrizio.

tri-

#### dell'Inghilterra. Part. I. Cap. X.

srizio; il quale (come dice il Baleo) si chiamava Magonio, e nacque in Brettagna di famiglia Senatoria, e perciò fu chiamato Patrizio, ed era parente, da canto di Madre, di S. Martino Vescovo di Turs . Egli studiò la Teologia in Roma, e di là fu mandato da Papa Celestino a predicare agl'Irlandesi. Islum (dice egli ) Bal. de scripte ad Scotos & Hibernos post Palladium Gracum mist, ut Britan. Cent. 1. eos a Pelagianorum tueretur erroribus : Quest' uomo, fol. 25. Papa Celestino l'inviò, dopo Palladio Greco, agli Scozzesi e agl' Irlandesi (specialmente a quelli, che vivevano nella Brettagna ) per difenderli dagli errori dei Pelagiani.

Osfervate in quei tempi la cura e l'autorità 16. dei Vescovi di Roma. Ma poi il Baleo che dice di esso? Bal ibidem . Patrizio (segue egli a dire) predicò il Vangelo agl' Irlandesi con incredibil fervore di spirito per 40. anni consinui, e gli converti alla vera fede di Cristo. Egli era eccellentissimo in dottrina e in fantità; e tra gli altri miracoli da lui operati , continuò a fare erazione e a digiunare 40. giorni e 40. notti; fondò molte Chiefe, guari molti infermi , liberò molti offeffi , e richiamò alla vi-

ta 60. morti. 17. Ecco gli effetti dei Predicatori, mandati quà dai Vescovi di Roma , raccontati dagli stessi Eretici . Adesso ci mostri il Volpe, o il Baleo qualche Miracolo, operato dai Predicanti, mandati da essi e dalla loro Setta. E che Patrizio fosse fatto Vescovo da Papa Celestino, e mandato quà dopo Palladio, l'attesta anche S. Prospero, che visse in quel tempo, e dopo lui S. Beda , Mariano Scoto , Sigeberto , ed altri ; i quali file Collat. in dicono, che egli morì nell' anno di Criflo 491., essen-

do in età di 122. anni; e la sua memoria è celebrata Anglilit. cap. nel Calendario Romano il 17. di Marzo, &c. E ora 13. 6 in lib. avendo trovato negli esempi dei detti Pastori, che il de lex apat. Volpe e il Baleo parlano contro se stessi; noi potremmo 1.2. sen etut. passare gli altri sotto silenzio, assicurando il Lettore an. 432-

Profp. contr.

ch' e' fon tutti consimili . Ma pure vi noteremo alcuni altri punti.

Buccario . Youn, Cap. in Brican. Polid. Vitz. lib. I. biffor. Harpesf. fac.

18. Il quarto nominato di sopra, che è Baccario; benchè il Bales non ne faccia menzione, riferiscono alcatalog. Santt. tri Autori, che egli fu educato in Roma, e in buon credito appresso Papa Leone I., a cui dedicò un libro, scritto in difesa del suo pellegrinaggio a quella Città. Ei fu discepolo di S. Patrizio, e da questo noi possiamo congetturare, che Religione egli professava.

6. 4. 22. Conzello -

19. Congella è il sesto nominato dal Volpe, come predicatore della vera Religione (perchè di Dubrizio, che era il quinto, ne parlammo di fopra) che il Baleo dice aver fiorito intorno all'anno del Signore 538. > ed essere stato il primo Abate del Monastero di Bangor. Ma che dice in appresso? Ab isto Monachismus, a Pela-

Bal-fol- Z9.

gio introductus, &c. Da quest'uomo la Religione dei Monaci (dice egli) introdotta qua da Pelagio l'eretico ; fu sparfa non solamente per la Brettagna sotto colore di vera Religione, ma anche dilatata in altri paesi, &c. Ecco qui, come il Volpe e il Baleo s'accordano infieme. Il Volpe dice, che fu un vero Predicatore della parola di Dio; e il Baleo afferma, che fu il Padre dei Monaci Pelagiani . Offervate di più, che professando il Volpe di mostrare la continua successione dei Pastori della Chiesa Brittanna, egli salta da Patrizio a Dubrizio, di cui parlammo di sopra; tra i quali, se crediamo al Baleo e ad altri Autori, vi è la distanza di più di 100. anni .

Kentegerno .

20. Seguono poi Kentegerno ed Helmoto, prima di David Menevense; i quali per rispetto al tempo, dovrebbono esser posti dopo di lui. E sebbene Gio: Balea non fa menzione di Helmoto, egli dice di Kentegerno, che fiort nell'anno 560: e ne visse 185.; e se ciò è vero, dovette vivere molti anni, dopo la venuta di S. Agofine . Egli afferma di lui , che fu Monaco , ed ebbe in un Collegio 300. discepoli , che mando que e la a predi-

#### dell'Inghilterra . Part. I. Cap. X.

care, &c. E poi egli aggiunge di più, melote utebatur, &c. che andava coperto di pelle di capra con un piccol cappuccio, portando al collo una stola bianca secondo l'uso della primitiva Chiefa. Convertì molti alla fede di Crìsto, richiamò a quella molti Apostati, scacciò i Pelagiani , fabbricò varie Chiefe , affilie agl' infermi , gli guari dai lor mali, e visse in grande astinenza, &c. Così appunto lo descrive il Baleo. Ora giudichi il prudente Lettore, se questa descrizione si convenga a un Ministro Protestante, oppure a un Abate Cattolico.

21. Vengono poi nel Catalogo del Volpe questi qui appresso, cioè, David, Daniele, Sansone, Elnodugo, Afaffo, e Gilda. Ma del primo, che è S. David, ne parlammo di fopra in questo Capitolo. E quanto a Gilda (che è l'ultimo di questo numero) dice il Baleo, che egli fu Monaco nel Monastero di Bangor. E in oltre, dai fuoi stessi discorsi, da noi allegati nel Capitolo antecedente, si vede chiaro che Religione egli professava. Di Daniele, di Sansone, e di Elnodugo, poco, o niente, ne dice il Baleo: ma il Capograve, il Lelando, Ioan-Capog-in e diversi altri, mostrano che essi tennero l'istessa Fede caralog. Santidei loro antecessori; perchè Daniele su il primo Vescovo di Bangor, e Sansone immediatamente succedè a

S. David . 22. Di Asasso dice il Baleo, ch' el su discepolo del sudetto Abate Kentegerno, e in appresso fatto Vescovo di ceve la fua-Elgoa nella Vallia: il qual luogo d'allora in poi è stato confagrazione chiamato col suo nome. Egli fiori nell'anno di Cristo 590. e vide entrare S. Agostino coi suoi compagni nell' Ingbilterra : E fu il primo dei Brittanni (dice il Balco ) qui fol. 34. a Gregorii Romani discipulis in Angliam adventantibus, auctoritatem & unctionem accepit : che pigliò l'autorità e l'unzione (o consagrazione) dai discepoli di Gregorio Vescovo di Roma, venuti nell' Inghilterra . Così scrive il Baleo; e con questo egli ci mostra, che S. Asaffo non teneva alcuna dottrina, contraria alla Chiefa Roma-

S. Afuffo rida Roms .

Bal. ibidem

mana, poichè accettò la confagrazione e l'autorità dal Vescore di Roma. In oltre, si sa memoria di questo Santo nel Martirologio Romane il primo di Maggio; il che mai non succederebbe, se in qualche punto egli

avesse differito dalla Chiesa di Roma.

23. E ora, essendo noi giunti al tempo del nostro Aposlolo S. Agoslino, non occorre tirar più avanti, o nominare quegli altri cinque, che seguono nel catalogo del Vospe; cioè Herlano, Elbodo, Dinoto, Samuele e. Nivoi; perchè vissero dopo la venuta del fiuddetto Samo. Dove che il Vospe avea promelfo di citar solamente quei Pastori Brittanni, che siurono avanti di lui, e disserenti dalla Chiesa Romana; de i quali sin'ora non ha saputo nominarne uno. In oltre, di tre di quei cinque to praccitati, il Baleo non ne dice niente. E quanto a Dinoto, Abate di Bangor, egli su il capo di quei che s'opposero a S. Agoslino, e incitarono altri contro

foi- 35.

Ecd 1.2.bifter.

di lui in Syndo Viccionum; perlochè egli si poi severamente punito dalla Giustizia di Dio, come notable se Beda, cioè, per la spada del Pagano Etesfredo Re di Nortumbria, dopo la morte del suddetto S. Agostimo, quando con mille dugento Monaci lo stesso di ucciso a Cossira di assoldati del detto Pincipe: Augustimo jam musto anse tempore (dice S. Beda) ad certessi propia al Regno del Cielo: sebbene il Baleo non si vergogna di dire, che su fasta una tale strage per sua suggestione; jodando il suddetto Dinato e i suoi consederati, perchè non vollero predicare il Battessimo, e celebrare il giorno di Pasqua all'uso di Roma, e della Chies Cattolica universale.

24. Dimodochè noi ora vediamo, che costoro non pongono cura a quel che dicono, purchè essi dicano qualche cosa contro Roma, e contro quelli che in qualche modo la savorirono. Nel che la passione gli accicca di sì satta maniera, che non posson discernere,

quan-

## dell'Inghilterra. Part. I. Cap. XI. 151

quando allegano cose, direttamente contrarie a se stesi, come vedeste nel pussato Catalogo dei Dottori e Prelati Britami; i quali, si il Vospe, come il Baleo, volea farci credere, che sosseno stati d'una Religione differente da quella di Rama: dove che le lor proprieparole, la lor condizione e stato di vita, attestano tutto il contrario: Onde in questo proposito io lascio costoro alla loro passione, imprudenza, e pazzia.

C O N T I N O A Z I O N E della suddetia Religione Cattolica (piantata da S Agostino nell' Inghilterra) dal suo tempo sin' a' nostri giorni: e come dal Re Etelberto, che sui l'primo a riceverla, sin' a Arrigo VIII., non v'è mai stata nel nostro paese alcuna pubblica interruzione della medesima.

#### CAP. XI.

Vendo mostrato ne' precedenti discorsi, come la Fede Cristiana Cattolica Romana si predicata, nella nostra Isola, primieramente sotto gii Apofili, e poi di nuovo nella seconda Età sotto Papa Eleuterio, e finalmente quattro Età dopo, pur di nuovo sotto Papa Gregorio, e che su sempre una stessa setta sotto vari governi, e in disferenti popoli di questo seno: pare adesso che ci resti a vedere solamente due altri punti considerabili in questo asfare. Il primo, se questa Fede introdotta da S. Azostimo in Ingiliserra, era tenuta ne' suoi giorni per l'unica vera Fede del Cristianessimo, e così ricevuta da tutti i Cristiani. Il

secondo, se la detta Fede allora piantata, ha durato nell' Inghilterra per continua successione, fin' al primo cambiamento pubblico, fatto di essa nei nostri giorni: Perchè, se così è, è facile il dimostrare la sua durazione dal tempo degli Apostoli fin' al nostro.

La Religione Ingbitterra da S. Agoffino era Cattolica .

2. E quanto al primo punto, sebben di esso n'ho introdotta in trattato di fopra; nientedimeno foggiungerò ora conbrevità, che appresso gli uomini di giudizio non vi può esfer dubbio veruno, che S. Agostino portasse seco in Inghilterra l' intero corpo della Religione, e quanto agli articoli della Fede, e quanto ai costumi e alle cerimonie Ecclesiastiche, che in quel tempo si praticavano in Roma, di dove egli venne; come pure in altre Terre Cattoliche, per le quali passò; cioè, in Italia , in Francia , e in Fiandra ; dai quali paesi , Papa Gregor. in., Gregorio l'esortò con sue lettere a pigliare quei buoni spift. ud Au- riti Ecclesiastici, che vedesse più confacenti alla pietà e alla divozione: Il che è un segno evidente, che tutti quei popoli convenivano pienamente nella Fede con-Roma, ed erano persettamente Cattolici: sebben in alcune cerimonie esterne, appartenenti alla devozione, vi poteva esfere qualche differenza. E inoltre, poichè

guft.

Bed. L. i. biff. i Vescovi Franzesi, S. Germano e S. Lupo, piantarono 6.18.19. Cr. con S. Severo nella Brestagna la Fede Cattolica Franzese contro i Pelagiani, 150. anni (come è stato detto) avanti la venuta di S. Agostino ; e questi venendo di Roma, non vi trovò niente da censurare; è evidentissimo che la loro Fede e la sua, erano appunto un'istessa cosa. E finalmente se consideriamo, e gli Scritti, e le Azioni di Papa Gregorio, già da noi citate di fopra, parte in S. Iscoro, che allora viveva in Ispagna,

In 2. Cap.

e parte nelle proprie sue Epistole ancora esistenti, scritte ai principali Vescovi del mondo Cristiano; i quali mostrarongli nelle risposte la loro uniformità nella Fede e nella Religione : se consideriamo anche l' Eresie da lui condannate ; cioè a dire , degli Eutichiani , de' Mo-

#### dell'Inghilterra . Part.I. Cap. XI. 153

'Monoteliti, e d'altri Settarj, che pure oggidì i nostri medelimi Protestanti condannano per tali: da tutto quefto, e da altri argumenti e dimostrazioni, che si posfono fare, è evidentissimo, o che Cristo non aveva in quei giorni alcuna Chiefa vifibile , o Religione Cattolica era alcuna ve-(il dir la qual cosa sarebbe pazzia, ovvero impietà;) o che la Chiefa di S. Gregorio, cioè, la Romana, infieme coll' altre della fua comunione, era in quel tem- altrimenti era po la vera Chiefa Cattolica; e in conseguenza aveva in la Romana. se la vera Fede e Religione di Cristo, per cui i Cristiani poteano esser salvi . Il che è ancora provato chiarissimamente dai tanti Miraceli, operati nell' Inghilterra in varie occasioni, durante l'infanzia della nostra Chiesa, come apparirà più in particolare nel secondo punto; ove si mostra la continuazione di questa medesima Religione , da S. Agostino primo Arcivescovo di Canturbia ( feguitando per successione l'un dopo l'altro, per più di 900, anni ) fin' ai giorni di Tommaso Cranmero, che ne fu l'ultimo : Il primo morendo Santo, e l'ultimo Apostata, come in appresso si mostrerà.

O non v ra Chiefa nel tempo di San Gregorio , a

Per venir dunque al fecondo punto, cioè, alla Continuaziocontinuazione della Fede Cattolica nella nostra Nazione , da S. Agostino fin' ai nostri tempi ; in primo luo- ca da S. Agago, parlando S. Beda della sua fondazione, e del prin- fino in giùcipio della nostra Chiesa (il cui progresso e accrescimento è da lui descritto, quasi per lo spazio di 140. anni, dopo la venuta di S. Agostino ) egli dice queste parole : Gregorius Pontifex divino admonitus instinctu , Bed. Will. Anfervum Dei Augustinum, & alios plures cum co mona- gh 1. 1. 6.22. chos , timentes Dominum , mist prædicare verbum Det genti Anglorum, &c. , Papa Gregorio inspirato da Id-, dio, mandò quà il suo servo Agostino con altri Monaci, ripieni del suo santo timore, a predicare la nua parola alla Nazione Inglese nell'anno 14. dell' , imperio di Maurizio, che era di Cristo il 596., e il , 4.º del suo Pontificato.

ne della Religione Cattoli-

S.Agofineci 4. Questi santi uomini sbarcarono, al loro arrivo; too compagui tearcaroa nell' Isola di Taneto, appartenente al Regno di Kent, nell' Isola di Touro.

ovvero Canturbia. Perchè i Sassini (che in quei giornium) di dominavano tutta l'Isola della Brettagna, eccettuata

la Scozia, e un'altra parte, che adello fi chiama Valla Regoo
di Caustropia (12, nella quale 8; eran ritirati i refidui dei Brittanni)
la Vavano divifa in 7. Domini, o Principati, che da
la Fede Crifitana un Demini 600.

Bed. liba: Higene cauda di quarto dopo Egifto, che ne fu il fondatore inla ne feco di Caustropia; il cui Re, nominato Etelberto (che
era il quarto dopo Egifto, che ne fu il fondatore inla ne di cui di Crifto 450.) ricevè prima d'ogni al
ro la Fede Crifitana, per le prediche di S. Agolino,

circ' all' anno 600, cioè a dire, 150, anni dopo aver regnato come Pagani.

2. Resoo 5. Il Geondo Regno en dei Saffoni Orientali, che eli Saffoni orientali, che eli Saffoni orientali, che principio conteneva tre Provincie, chiamte al prefente Effeta, transi con Miliefia, ed Herfordia. Il fino primo fondatore in Erverio addi con contene sono contene alla End-Celliana contene sono contene alla End-Celliana

quelle Provincie furon convertite alla Fede Criftiana fotto il Re Seberto (ovvero Seberedo, come egli è chia-Bed-l-2-03- mato da S. Beda) per le prediche di S. Mellito, compagno di S. Agolino, e primo Vescovo della dominan-

te Città di Londra; ove il detto S. Agostino lo mandò di Canturbia nell' anno di Crisso 604.

3. Regno 6. Il terzo Regno era degli Angli Orientali; che degli Angli Corientali; che degli Angli Corientali; che verito nelli Morfichia, la Soft-verito nelli Morfichia, la Soft-verito nelli gno fu cominciato da un certo Uffa; circa all'anno di Griflo 492., e poi convertito alla Fede Criffiana fotto Mista. Ili I Re Sigeberto, intorno all'anno 609., per le predictionale del Soft Soft Re Principalmente, di S. Felite, lor, principalmen

il Ke Sigeberto, intorno all'anno 609, per le prediche principalmente di S. Felite lor primo Vescovo, nato in Francia nella Borgogna; essendo stato ordinato Vescovo d'una loro Città, in quel tempo chiamata Dom-

un ted by Google

Donvico, adesso consumata più che mezza dal mare.

7. Il quarto Regno era de' Nortumbri, che conteneva diverse Provincie verso il Norte, o Settentrione, cioè, la Lancastria, la Jorkia, la Cumberia, la Vestmoria, la Nortumbria, la Duramia, e qualche parte della Scozia. Il primo Re di queste Provincie, si crede che fosse Ida; ed esse riceverono la Fede Cristiana fotto il lor Re XIII., nominato Edvino, nell' anno di nostro Signore 626., per le prediche di S. Paolino, mandatovi a predicare da S. Giusto, quarto Arcivescovo di Canturbia ; da cui fu trasferito dalla Sede di Rocestre all' Arcivescovato di Jorcke .

4. Regno dei Nortumbri convertite anno 626.

Il quinto Regno era dei Saffoni Occidentali, che conteneva molte Provincie, cioè, la Devonia, la Cor- de Saffon Ocnovallia, la Dorfeta, la Viltia, la Sommerfeta, la Barchia, e la Hampia. Il primo fondatore di questo Regno fu Cerdiceo, circa all' anno di Criflo 509., e fotto Kenegilso lor quinto Re, esse riceverono la Fede Cristiana, per le prediche di S. Berino, lor primo Vescoscovo di Dorcestre, nell'anno del Signore 635.

r. Regne cidentali convertito nell'

Il sesto Regno era dei Mersi, ovvero popoli mèditerranei, che era in quel tempo il più vasto di tutti dei Mersi congli altri, e conteneva 15. Provincie, cioè, la Glosteria, l' Herfordia , la Cestria , la Staffordia , la Vorcestria, la Sciorosbia , l'Oxfordia , la Varvikia , la Derbia , la Lestria , la Bocchingamia , la Nortantonia , la Nottingamia, l' Hottintonia, e la Rollandia. Il primo fondatore di questo Regno si dice che fosse Creda, circa all' anno di Cristo 386., e la loro Conversione alla Fede Cristiana seguì intorno all' anno 635, sotto il Re Peda, figliuolo e erede del Pagano Re Penda, nostro famoso persecutore. Il loro primo Apostolo su il Beato Finano, che battezzò il suddetto Peda, allora Principe, contra il volere del Re suo Padre, nel Regno dei Nortumbri, in una Terra presso a Barvico, chiamata Ad murum, ad istanza del buon Re Ofvino, che diede al det-

6. Regno vertito nell' detto Principe la sua figliuola in matrimonio, a condizione che si facesse Cristiano.

7. Regno dei Suffoni Meridionali convertito nell' GBN0 662.

10. Il settimo Regno era dei Saffoni Meridionali, che conteneva le due Provincie della Sullossa e della Sorria , ed ebbe principio intorno all' anno di nostro Signore 478. da un Saffone, nominato Aelo; e fu convertito alla Fede Criftiana fotto il Re Etelvoldo ( o Etelvaco, come è chiamato da S. Beda) circa all' anno di Cristo 662. per le prediche specialmente di S. Vilfredo lor primo Vescovo; il quale eresse un Monasteso per la sua Sede Episcopale in un luogo, detto Sealis, ovvero Selfi.

Or nei vediamo, che nel corso di 40. anni, poco più, o poco meno, sei di questi Regni riceverono il Vangelo, e il settimo non molto dopo, dai loro primi Apostoli e Predicatori nominati di sopra . E quanti vari e stupendi Miracoli operò Iddio per mezzo di que' suoi Servi, e de' loro assistenti e coadiutori in questa Conversione del nostro paese, apparisce chiaro da tutte le Istorie di quei primi tempi; e niun'altro, che un Infedele, o un Miscredente può metterli indubbio.

Marc. 16.

bom.29. de fe-Bo Afcenhonis Domini .

Marc. 26.

12. E per verità, la promessa, che il nostro Salvatore fece agli Apostoli nel partirsi da loro , circa i Miracoli che seguirebbero nella Conversione delle Nazioni (specialmente Pagane, come osferva S. Gregoria) fu adempita sì abbondantemente nella Conversione della nostra Nazione Inglese, come in quella di qualunque altra di questo mondo. 1 segni e i miracoli ( disse Cristo ) she seguiranno quelli , che crederanno in me , e riceveranno la mia Fede (specialmente nel principio) faranno questi: Nel mio nome scacceranno i Demonj, parleranno nuove lingue, fugberanao i serpenti, e se bevessero del veleno, non farà loro alcun nocumento; porranno le mani sopra gl'infermi , e saranno guariti , &c.

Tutte queste cose promise Crista nostro Salva-

tore,

## dell'Inghilterra . Part.I. Cap. XI.

tore, e le adempì abbondantissimamente nella prima Conversione delle Nazioni - mentre i detti Miracoli eran necessari per piantare e confermare la Fede . Ma quando poi le giovani piante (come nel luogo sopraccitato dice S. Gregorio) non ebbero più bisogno d'esser innaffiate da frequenti Miracoli, allora quelli ces- Perchè cessafarono. Sebben nel nostro Paese e nella nostra primi- rono i mirativa Chiesa durarono assai, come potrei facilmente mo- coli. strare, se volessi scorrere in questo luogo l'Istoria Ecclesiastica della minor parte di quei Regni nominati di sopra; dei quali pur si diranno molte cose in appresso.

14. Perche nel folo Regno di Canturbia, pe' i primi 100. anni, dopo la Conversione del Re Etelberto. sederono in quella Cattedra , da Agostino fin' a Bersualdo (che morì nell'anno di Griflo 730., e col qua- Chiesa prile finisce S. Beda la sua Istoria ) otto pii Arcivescovi, mitiva di Cuacioè, Agostino, Lorenzo, Mellito, Giusto, Onorio, Diodato, Teodoro, e Bertualdo; i quali furon tenuti nella nostra primitiva Chiesa per gran Santi, come si vede nel suddetto S. Beda, che visse in quei tempi, e in Guglielmo Malmesburi, che nacque alcune Età dopo; ma che cita un Autore più antico di se, chiamato Gof- de gestis Ponfelino; il quale scriffe le vite e i miracoli de' suddetti tif. Angl.pag-Arcivescovi di Canturbia, e d'alcuni altri Santi del 112. nostro paese. Horum (dice egli) & non minus sancti Letardi , &c. , Di questi Arcivescovi , come pure di S. Letardo, che anticamente venne quà colla Regi-, na Berta, ha scritto il detto Gosselino le maraviglio-, se loro virtà, estratte da S. Beda e da altri Auton ri: aggiungendo ancora molte altre cose, da lui ve-, dute coi propri occhi, e i grandi Miracoli che effi poperarono. Ei narra parimente la serie dei Re coi

, loro consanguinei, che ai suoi giorni eran sepolti in , Canturbia nella Chiefa di S. Agestino; i quali son. , da lui chiamati splendenti lumi dell' Inghilterra, e 29 Senatori della Corte Celeste. Ed a questo coro di

- San-

" Santi , e diadema di Cristo nostro eterno Re , egli , aggiunge altre gioje preziose d'inestimabil valore, , cioè , l'Abate di S. Adriano , e la Santa Vergine " Mildreda, così cospicui come gli altri, per gloria di

, Miracoli , &c.

15. Così scrive il Malmesburi di questi Servi di Dio della Chiesa di Canturbia, pe' i primi 100. anni, dopo che la Fede vi fu ricevuta. Ma chi volesse narrare il fimile degli altri 6. Regni, e delle loro Chiefe, avrebbe infinite cose da dire: e specialmente se volesse entrare nelle azioni particolari di quei gran Santi, che produsse quella prima Età per la forza e virtù di quella primitiva Religione Cristiana . E poi , se insieme con tutto questo, egli si ricorda di quel certo e infallibil principio, mentovato di fopra, che Iddio non farebbe mai concorso con tale abbondanza di pietà , santità e miracoli, a fondare una falsa Fede; vedrà facilmente quanto è chiara la dimostrazione della verità di quella Religione, che in tal maniera fu tra noi piantata da S. Agostino, e che oggidì è così malignata da. questi Settari .

Principio infallibile.

La Fede cristiana piantatata nell' Ingbilterra colla torza dei miracoli. Marc. c. ultim22 .

16. In tal modo adunque fu piantata fra noi la. Religione Cristiana, come dice S. Marco nel suo Vangelo de' primi Predicatori e delle loro prediche , fatte ai Gentili del suo tempo: Domino cooperante & sermonem confirmante sequentibus signis: Il Signore cooperando con essi, e confermando le loro prediche con segni e miracoli. E questa Fede una volta piantata, gettò radici così profonde per il suddetto inaffiamento di Crifto, Autore della medefima ; che ella durò e si mantenne ferma tra infinite difficoltà e differenze di tempi , d' uomini, e di governi; tra pericoli, divisioni, nimicizie e guerre crudeli, accadute continuamente tra quei 7. Regni; finchè tutti furono uniti , dopo 200. anni, fotto una Monarchia, cioè, sotto Egberto Re dei Safsoni Occidentali : E da lui , durò la medefima altri

200.

## dell'Inghilierra . Part. I. Cap. XI.

200. anni, fin'al Re Odoardo il Confessore, avanti la

Conquista.

E quel che ancora è degno d'offervazione, si 17. è, che durante il tempo di tali inimicizie, emulazioni , sospetti , gelosie di Stato , e sanguinose battaglie tra i detti Regni, per lo spazio (come dissi) di 200. anni, dalla lor Conversione alla Fede Cristiana, finchè divennero una Monarchia; vissero tutti sotto un Primate, che era Arcivescovo di Canturbia; mantenendo sem- Una sola Repre la loro dovuta subordinazione e corrispondenza con ligione Castoeffolui, e per suo mezzo, colla Sede Romana, e con Stati nemici. altri paesi e Nazioni Cattoliche nelle cose di Fede, e negli affari Ecclesiastici , non altrimenti che se sossero stati tutti amici, anzi soggetti a un istesso Re. E questa è la forza e la virtù dell'unione Cattolica; dove che tra i Settari, ogni piccola varietà di Stati temporali ( anzi di Terre, Città, e Governi ) cagiona subito diversità anche di Fede e di Religione: Come si vede, Tra i Settari per esempio, nella Sassonia, ove il nome di Protestan- la diversità di te ebbe principio; la quale essendo sotto vario governo, diversità di differisce grandemente anche nella Fede dalle altre parti Religione. della Germania, che pur si chiamano Protessanti : e i Regni di Svezia e di Danimarca, sebben professano tutti e due il Luteranismo; contuttociò è così differente la. professione di quello in quei vari Domini, che non solamente non vuol l'uno dipender dall'altro in alcuna forta di subordinazione, o Ecclesiastica giurisdizione (come vediamo che dipendevano nell'Inghilterra;) ma nemmeno convengono in alcuna forma di Religione, o fostanza di Fede, in tutti i punti del Luterani/mo, anche in un istesso Dominio, ove tutti professano d'esser Luterani: Come in Saffonia, ove i Saffoni superiori ammettono i soli rigidi Luterani ; ed i Sassoni inferiori i foli moderati, e scacciano i rigidi; siccome questi fanno a quelli l'istesso, quando prevalgono nel governo.

18. Ginevra e Berna sono ambedue Città degli Svizzeri

Stato cagiona

sebben non conforme alla dottrina di Lutero: Ma pure, perchè i Governi politici di quelle due Città sono diversi, i Magistrati hanno assegnato una disserente e distinta forma di Religione. Lo che si vede per isperienza anche in Inghilterra , quanto differiscono i suoi Settari da quelli di Scozia, di Olanda, e di Francia, che si professano Protestanti della stessa Scuola Calviniana: ma ogni Chiesa e Nazione si professa tale alla sua usanza. E finalmente a quante differenze sono insorte nella stessa Inghilterra, durante il solo governo di sua Maestà \* fra i Puritani, i Brounisti, la Famiglia d'amo-\* La Regina re, e i Protestanti politici (come gli chiama Tommase Diggheo \* ) niuno lo può ignorare. E a quali differenze e divisioni giungerebbero le presenti Sette in 300. o 400. anni (se potessero durar tanto, e se gli Stati che le professano, fussero nemici negli affari politici, come erano quei 7. Regni nella nostra Isola, mento-

Elifabetta . \* Ne fuoi motivi anno Domini 1601.

Perche i Settari cambiano spesso la lor Religione fot-

vati di fopra ) è facile l'indovinarlo. 19. E la ragione di ciò è chiara; perchè, nonavendo i Settari altra regola della lor Religione, che il loro Capriccio, nè altri Capi, ovvero Guide negli to vari gover- affari Ecclesiastici, che i loro Principi temporali; ne segue necessariamente, che siccome questi si alterano, o si cambiano, per qualunque rispetto (come esti fanno per molti; ) così ancora la Religione si deve alterare, o cambiare per il loro interesse, e soddisfazione.

so. Ma ritornando alla continuazione della Fede o Religione Cattolica tra i Saffoni Inglesi; dopo che essi furon ridotti sotto un sol Principe (cioè, dall'anno 800. del Signore) è da notarsi primieramente, che appena Iddio gli ebbe liberati da un' afflizione (cagionata dalle guerre civili tra un Regno e l'altro ) ei mandò loro la seconda, forse più grande della prima, per lo spazio d'altri 200. anni ; cioè , le continue scorrerie e devastazioni dei Danesi, che gli perseguitavano,

A filizione per le armi Danefe dall' 800- in giù.

non

#### dell'Inghilterra. Part. I. Cap. XI. 161

non folamente per fine 'temporale', che :era id' impadronirsi del loro paese; ma anche per motivo di Religione (essendo i Daness allora Pagani) come apparisce, sì dal martirio di S. Edmondo, Re degli Angli Orien- S. Edmondo e tali , martirizzato dai detti Danesi , circa all' anno di Cristo 885., come da quello di S. Elfego, Arcivescovo di Canturbia, intorno all'anno 1011., e d'altri Cristiani, troppo numerosi, per esser mentovati in questo luogo. E pure, quando i detti Danesi col lor Re Canuto, figliuolo di Suano, fi risolverono per la divina grazia di farsi Cristiani (il che seguì immediatamente dopo il martirio del detto Santo Arcivescovo Elfego) fi sottomisero con grande umiltà e servore di spirito a quella stessa Religione Cristiana degl' Ingless loro nemi ci, nei quali l'aveano prima perseguitata; pigliandoli ancora per loro Maestri: Il che è un segno, che non Pontif. Angl. v'era in quei giorni altra Fede Cristiana conosciuta nel pag. 116. Mat-Mondo, che da loro si potesse abbracciare, se non sb. Vejmonasi. quella che professavan gl'Ingless; a seguir la quale, non si può dubitare che fossero mossi e grandemente animati dai continui Miracoli, operati da Iddio ai sepoleri de' fuddetti Santi Martiri, Edmondo ed Elfego, in confermazione della fua verità.

S. Elfego martirizzati da i Danefi .

Osbertus in vita S. Elib. apud Sur. 21. April. Malm. I. 1. 1011.1412.

21. Ma qualunque sia stato il principal motivo, che mosse i Daness ad abbracciare la Fede Cristiana; questo è certo, che poco tempo dopo la morte di S. Elfego, Iddio diede tutta l'Inghilterra nelle loro mani, fotto il suddetto Re Canuto, circa all'anno di Cristo 1020.; ed egli regnò e possedè la medesima pacificamente per quasi 20. anni: nel qual tempo, essendo egli allora Cristiano, fece molti atti considerabili di buono e pio Principe. Andò a Roma per divozione a visitare i facri Sepoleri de' SS. Apostoli, Pietro e Paolo; diede grosse limotine, des Re Conner e là, ed altrove; fece ottime leggi nell' Ingbilterra ; conversione. amò e favorì gl' Inglesi eccessivamente; gli trattò, e in casa, e suora, con ogni considenza; sposò la Regina Em-Ta. 1. X

Anti-di pieta

11.6.

ma, che era madre del Re Odoardo il Confessore, per così unirsi più strettamente alla Nazione Inglese: E finalmente, di persecutore e conquistatore, divenne uno dei meglio Re per il suo governo, che l'Inghilterra ab-

bia forse avuto in molti Secoli.

22. Gugliehno Malmesburi, che visse (come ho detto di fopra ) 500. anni dopo, fotto Arrigo I. figlio di Guglielmo il Conquissatore , narra di quetto Re Canuto molti atti eccellenti di Cristiana pietà; tra l'altre cose dicendo questa: Monasteria per Angliam, &c. , Egli

Anglor. 1. 2. 6. 11.

geflis Kegame , riftauro per tutta l'Inghilterra quei Monasteri , che n furono gnasti , o rovinati dalle guerre di Suano suo , Padre, o da lui medesimo: Fabbricò Chiese in tut-, ti quei luoghi , ove egli vinse qualche battaglia; ed , affegnò per le dette Chiese dei Sacerdoti , che doves-, fero pregare fin' alla fine del mondo per l' anime di a quelli, che vi restarono uccisi. Egli su presente ala la confagrazione d'una bella Chiesa, eretta in un luo-20 go, chiamato Aschendo (ove ei riportò la sua vitton ria principale) facendo che i Nobili d'ambedue les , Nazioni, Inglese e Danese, offerissero seco ricchi do-, ni alla detta Chiesa, &c.

Fabbrica della Badia di Sant' Edinondo, ricche poffcifioni date a quella dal Re Canuto.

23. , Sopra il corpo di S. Edmondo, che fu ucci-" so dai Pagani Danesi, fabbricò una Chiesa veramente 39 degna della grandezza del suo Real cuore; assegnann do al fervizio di quella un Abate con i suoi Mona-, ci, ai quali donò molte possessioni : dimodochè per , la gran copia de' suoi donativi , quel Monastero è n oggidi superiore a tutti gli altri dell' Inghilterra. , Egli prese colle proprie mani il corpo di S. Elfego, Arcivescovo di Canturbia (ucciso non molto prima , dai suoi Danesi) e lo sece portare alla sua Sede, riy verendo il medelimo con grande onore. Egli diede n alla Chiefa di Vincestre gioje sì rare e in sì gran. numero, che il loro scintillare abbagliava la vista a ,, tutti quelli che le riguardavano, &c. Nell' anno 15. del

#### dell'Inghilterra. Part. I. Cap. XI. 163

del suo regno egli andò a Roma per la via di terra; , ove essendosi trattenuto alcuni giorni , redimendo i , fuoi peccati con larghe limofine in quelle Chiefe, , ritornò in Inghilterra per la via di mare, &c.

24. Tutto questo, e molto più, scrive il Malmesburi del Re Canuto, terribile e feroce guerriero avanti la sua conversione, e dedito all' impietà e spargimento di sangue: Dal che possiamo facilmente vedere, di che forza è la Religione Cattolica , nel cambiare i costumi d'un uomo, quando entra in esso. Ci mostrino i Procestanti qualche simile esempio di Principi convertiti alla lor Religione. Ma andando avanti nel Malmesburi, egli ci espone, dopo tutto questo, una lunga lettera del Re Canuto, ch'ei scrisse di Roma, o nel suo ritorno, ai due Arcivescovi, Egelnoto e Alfrico, il primo di Canturbia, e l'altro di Jorche, e per mezzo loro a tutto il Regno, dando lor conto del suo viaggio: ove egli tra l'altre cose, scrive questa: Kanutus Letteradel Re Rex totius Anglia , & Denmarchia , & Norvegia , & Conuto ferita partis Svecorum , &c. notifico vobis , me noviter iviffe di Roma . Romam oratum pro redemptione peccaminum meorum, Malm. ibidem &c. . Io Canuto Re di tutta l' Inghilterra , di Dani-, marca , di Norvegia , e di parte della Svezia , &c. n vi fo noto, come ultimamente mi portai a Roma, a fin di pregare per la redenzione de' miei peccati , n e per la falute de' miei Regni. Io feci voto molto , tempo sà di questo viaggio, ma non ho mai potuto adempirlo fin' a quest'ora; perchè sempre sono stato , impedito dagli affari de' miei Stati : E' adesso io rin-, grazio di tutto cuore il mio Signore Iddio, per averni conceduto nel tempo di mia vita, di venire a , visitare i beati Apostoli, S. Pietro e S. Paolo, e tut-, ti i Santuari, che son dentro e suora di questa Cit-, tà, conforme al desiderio, che io aveva d'onorare e yenerare i medesimi in propria persona, &c.

25. Così scrisse il pio Re Canuto; e di più aggiun-Х 2

Come il Re Conuto adempì i fuoi buoni defideri, ritornato che fu: di Roma . Ibid. fol. 42.

offervate nell' Inghilterra, circa il restituire, il far limofine, ed altre buone opere; efortando tutti ad efeguirle spontaneamente, e minacciando quelli, che facessero il contrario. E soggiunge il detto Malmesburi, che dopo il suo ritorno, le fece osservare rigorosamente, e diede alle Chiese molti nuovi privilegi : E uno tra gli altri alla Chiefa di Canturbia, da lui riferito distesamente; e nel fine ha queste parole: Si quis verò, &c. , Se alcuno eseguirà questa mia ordinazione con. , pronto volere, il Signore Iddio per l'intercessione. , della beatissima Vergine sua Madre Maria e di tutn ti i fuoi Santi, accresca la sua porzione nella terra dei vivi . E la donazione di questo privilegio è scrit-,, ta e promulgata in presenza di me Re Canuto, nella. . Chiefa di legno, l'anno del Signore 1032. 26. Tanto scrive il Malmesburi della pia disposizio-

ne di questo Re, dopo il suo ritorno di Roma .. E Gio-Gio: Stoo in vanni Stoo , citando Arrigo di Huntintone , aggiunge le Chrone p. 116: feguenti parole : Dopo questo tempo , Canuto non portò più la Corona Reale, ma la pose in capo al Crocifisto della Chiefa di Vinceltre, &c. E. tanto basti circa la sua pietà. e altri frutti di vera Fede Cristiana. E questi sono una non piccola prova della divina forza della medefima che potè in tal guisa ammollire e cambiare un sì fero-

ce guerriero e crudele persecutore, come era questo Res.

avanti la sua conversione.

27. Or io ho mostrato la successione e continuazione d'una stessa Religione Cristiana nell' Inghilterra, da S. Agostino e dal Re Etelberto fin' al Re Canuto, per lo spazio di 400, anni . E che questa non fosse una Religione particolare dell'Inghilterra, ma in quei tempi la comune e la generale, non folo della Chiefa di Roma, ma ancora di tutto il Cristianesimo, e in conseguenza la sola Cattolica Religione di quelle Età, apparisce evidentemente da altre parole della suddetta.

#### dell'Inghilterra . Part. I. Cap. XI. 165

lettera del Re Canuto, dove egli dice : Sit autem vobis notum, &c. , Vi fia ancor noto che in quest' ultima folennità di Pasqua c'è stato qui in Roma un gran Maines. faln concorfo di Nobiltà con Papa Giovanni e l'Impera- 41. n tor Corrado (cioè , di tutti i più grandi Principi dal monte. Gargano fin' all' altro Mare) i quali m'hanno , ricevuto con gran magnificenza, e onorato con fon-, tuofi doni , &c. Così scriffe il Re Canuto: dal che Il Re Canneo possiamo chiaramente vedere, che egli era tenuto in. era Gazzolico. tutti i punti per un Re. persettamente Cattolico , poichè fu sì altamente onorato, e da Papa Glovanni XX. e dall' Imperatore Corrado II-

Ibid. apud

28. Dopo Canuto, succederono, per due, o tre anni, nel Regno d'Ingbilterra due fuoi figliuoli , Heraldo e Hardicanuto; e poi per 23. anni il Re Odoardo, detto il Confessore: dopo la cui morte un secondo Heraldo, sigliuolo del Conte Godavino, occupando il Regno quali un anno per violenza, contro il volere e degl'Inglesi e dei Danesi; venne quà, come è noto a ciascuno, il Duca Guglielmo di Normandia, e a forza d'armi lo conquistò verso la fine dell'anno 1066., e possedello tutto il tempo di vita sua; come pure hanno fatto i suoi discendenti dopo di lui, per successione di maschi, o della Religiodi femmine, fin' ai nostri giorni; seguitando sempre la dopo la constessa Religione, che egli trovò, o portò in Inghilter- quista. ra (perchè era l'istessa) per lo spazio di 500. anni , fin' al tempo d' Arrigo VIII. : il che da noi può esser provato (oltre a diversi altri modi) per la successione dei nostri Arcivescovi di Canturbia : sedendo in quella Cattedra Stigando Inglese, vigesimo terzo dono S. Agostino, quando il detto Guglielmo acquistò la Corona. Al quale Stigando succede Lanfranco, e appresso lui Anselmo . e così fuccessivamente un dopo l'altro: niuno di loro essendo mai notato di aver tenuto una Fede contraria al suo predecessore fin' al Granmero; che seguitò fotto Arrigo VIII. quella Religione, che in quel tem-

scovo di Canturbia .

Tomaso Cran- po piacque allo Stato, e al detto Arrigo di prosessare: mero Arcive- E dopo la morte di esso Re, si uni a rompere il suo testamento e la sua ultima volontà; cambiando la sua Religione nel Zuinglianismo, oltre modo abborrito dal detto Re : E poi di nuovo cospirò a distruggere tutti i fuoi figliuoli, e ad innalzare al Trono la figliuola del Duca di Soffolckia: E finalmente fu condannato e fatto morire come eretico e traditore, sotto il regno della Regina Maria, come in appresso si mostrerà più distintamente. E questo cambiamento di Religione fu il primo, che succedesse in alcuno degli Arcivescovi di Canturbia, dal principio di quella Sede, cominciata da. S. Agostino, fin' ai giorni del detto Cranmero.

29. Dunque da Etelberto primo Re Cristiano della

Conclusion di questo difcorfo.

Nazione Inglese, fin' a Arrigo VIII., che fu il diciottefimo da Guglielmo il Conquistatore, e più che l'ottantesimo dal detto Etelberto, una stessa Fede ha sempre durato nell'Inghilterra, e sempre ha fiorito un' istessa Chiesa, sotto tanti Re e Nazioni diverse, come di sopra è stato veduto. E il simile (com'io già mostrai) è succeduto nei 6. primi Secoli sotto i Brittanni; cioè, non cambiarono mai la lor Religione. E la dimostrazione di tutto questo è così evidente, che un uomo sensato non ne può pretendere altra più chiara, della continua. zione d'una stessa Chiesa, dal suo principio fin' al suo termine.

30. La qual sorta di prova è grandemente autoriz-

zata dall'antico Padre e Martire S. Ireneo con un fimile argumento: Perchè, dopo aver numerato i Vescovi di Roma (come abbiamo fatto i nostri Arcivescovi di Canturbia) contro gli Eretici de' suoi giorni, da S. Pietro fin' a Eleuterio, che ville con lui, ei conchiude. così; Est plenissima bec oftensio, unam & eandem vivisiversus barefes catricem fidem effe, que in Ecclesiis ab Apostolis O' confervata O tradita in unitate, &c. , Questa è una pie-, nissima dimostrazione, che una stessa Fede vivisicante

cap. 3.

è fla-

# dell'Inghilterra . Part. I. Cap. XI. 167

, stoli fino ai nostri, e trasmessa dall'uno all'altro in-, unità, &c. E se questa era, a giudizio di S. Ireneo, una pienissima prova e dimostrazione contro gli Eretici del suo tempo; tanto più ella sarà appresso di noi, che abbiamo veduto d'allora in poi la successione di tanti Secoli, e notato il modo di fimili prove ed argumenti in ogni altro Padre dopo di lui : specialmente in-S. Agoltino, che in questo proposito discorre così : Numerate Sacerdotes vel ab ipfa Petri Sede , & in ordine Aug. in pfal. illo Patrum, quis cui successite videte: Numerate i Sacer- Donati. doti che sono succeduti l' uno all'altro, anche dalla Sede dello fteffo Pietro . E poi di più: In boc ordine dugepiliates successionis nullus Donatista Episcopus invenitur: In quest' ordine di successione non vi si trova neppure un Vescovo Donatista. E ancor di vantaggio.

;, è stata conservata nella Chiesa dai giorni degli Apo-

31. Et si in illum ordinem Episcoporum quisquam tra- dug. ibidem ; ditor per illa tempora subrepsist, nibil prajudicaret Ecclesia: E se in quei giorni ii fosse intruso qualche traditore in quell'ordine dei Vescovi Romani (perchè il detto Santo parla di loro) non avrebbe recato alcun pre-

giudizio alla Chiefa di Dio.

32. Il qual detto di S. Agostino può servirci , non folo per rispondere a tutto quello, o vero, o falso, che gli Eretici obbiettano, o possono obbiettare contro le vite d'alcuni Papi moderni; ma anche per difendere la successione dei nostri Arcivescovi di Canturbia, non ostinte l'Apostasia di Tommaso Cranmero, o di al-cun altro a lui somigliante, che si sia intruso in que-cremero non sti ultimi anni (come dice il suddetto Dottore) o sia pregiudica alstato intruso, e per violenza abbia occupato quella Se- la Sede di Cande indegnamente, per rispetto, o alla sua Vita, o al- turbis. la sua Religione, o ad ambedue; poichè la successione anteriore, si de' Vescovi, come della Fede, da S. Agostino fin' al Cranmero, per il corso di 900. anni senza interruzione , è manifesta ed evidente : siccome ancora per

per tutto quel tempo la loro unione in Fede e in. Dettrina colla Chiefa di Roma, e con ogni altra del Cristianessimo, come parti e membra di un tal corpo e del loro Capo; e perchè la prima infrazione e interruzione di csia, fatta in quella Sede dal Cranmero, e comtinuata dopo di lui de alcuni dei suoi seguaci, su subtito notata e contraddetta, anzi censurata e condannata per sentenza di tutta la Chiefa; e perciò in quel tempo rigettata e abborrita dai principali dell'issessimo.

suo popolo, sì Ecclesiastici, come Secolari.

33. E la medesima contradizione dura anche adesso, e sempre durerà, in quei che conservano la loro antica Fede, e aderiscono alla legittima successione de' suoi Predecessori, contro di lui e de' suoi partigiani, finchè piaccia al Signore Iddio di ricongiungere novamente la detta legittima Successione, e di restituire alla fua pristina integrità quel principale e primario canale del nostro paese, per cui solean venire alla nostra Nazione le acque salubri della vera Religione Cattolica; e di nuovo verranno, quando lo sdegno del Signore Iddio pei nostri peccati sarà placato, e la fua misericordia l'indurrà a permettere (come ha fatto altre volte) che tutto ritorni all'antico solito stato della Cattolica Religione; fuor della quale, ogni nuova Setta è una pura invenzione di persone malvage, per mezzo di cui Iddio punisce nei suoi Servi qualche peccato.

34. E questo io l'ho detto solamente in passano e in occasione di Tommaso Cramero, che su il primo Arcivescovo di Canturbia, che abbandonasse la Fede Romana; ma per questa sua Apostasia, la Religiene Castolica non su estinta nell'Ingoliterra, ma vi rimase tutto il tempo, da Arrigo VIII., come pure duranti i Regni de' suoi figliuoli, cioè, del Re Odoardo, della Regina Maria, e d'Elisabetta, sin' ai nostri giorni, come io mostrerò più dissusamente e particolar-

mente nel seguente Capitolo.

COMELASTESSA Religione Cattolica ha continuato e perfeverato nell' Inghilterra tutto il tempo e duranti i regni d'Arrigo VIII. e de' suoi figliuoli; cioè, del Re Odoardo, della Regina Maria, e d'Elisabetta; non ostanti tutti i disturbi, cambiamenti, alterazioni, e tribolazioni accadute intorno di quella; e come la medesima è per continuarvi sin' alla fine del mondo, se non è impedita dai nostri peccati.

### CAP. XII.

A continuazione, che fin qui ho mostrato della Fede e Religione Cattolica nella nostra Nazione Anno Domini da S. Gregorio e dal Re Etelberto , fin' al re- 600. gno d' Arrigo VIII. (con cui s'incontrarono nella Sede Anno 1509. Romana Leone X., Glemente VII., ed altri Papi fuccesfori del suddetto Gregorio ) fu per lo più in tempo di pace, e fenza pubblica interruzione. Adesso io devo profeguirla in tempo di guerra, cioè, tra le tempeste delle alterazioni e dei cambiamenti , da Arrigo VIII. fino ai nostri giorni; e mostrare, che sebbene la Religione Cattolica è stata battuta nell'esterno dalle dette 1730. tempeste; contuttociò ella ha continuato stabile e serma, come per l'addietro; anzi s'è mostrata più chiara, eminente e notoria per la confessione dei suoi Fedeli, di quel che fusse in tempo di pace; che è il privilegio della Chiefa Cattolica (che è base e sostegno 1. 27m. 3. della verità ) sopra tutte le Sette ed Eresse ( come hanno offervato S. Cipriano, S. Agostino, e molti altri Pa-To. 1.

Demark Licoxi

dri) di uscire dalle presecuzioni, come l'Oro dal suoco, più illustre e risplendente di prima; o come una Nave, che bene attrazzata e guidata da perito Nocchiero, passa per le tempeste senza sar nausragio.

La Fede Cattolica dura nelle perfecuzioni, e P Erefie vi. periscono.

2. E questo è renduto chiaro dall'esperienza di 16. Secoli, nei quali questa Nave della Chiesa Cattolica è passata per tante tempeste, quanti in quelli vi si contano anni, e tutte quante le ha superate; dove che infinite Sette in quel corso di tempo sono perite e restate distrutte, o dalla divisione tra loro medesime, o da alcuna piccola persecuzione, o dalla disciplina della. Chiesa: del che non vi è bisogno d'allegar molti esempi, perchè il mondo n'è pieno, come mostrano tutte le Istorie, e la nostra antedetta Continuazione l'harenduto chiaro. Ma un esempio domestico de' nostri giorni, che noi abbiamo davanti agli occhi, può servire per tutti gli altri; ed è, che avendo il Governo cominciato a usare qualche rigore con due Religioni qui in Ingbilterra, a lui contrarie; cioè, coi Cattolici e coi Puritani ( sebben più co' primi, che coi secondi;) contuttociò la Religione Cattolica si è aggrandita, e la Puritana è restata abbattuta e quasi distrutta. La ragione del qual fuccesso così differente, la toccheremo dopo; e adello noi verremo al propolito, che abbiamo tra mano.

3. Ora pei primi 20. anni del regno di Arrigo VIII. fin' all'anno di Crifto 1330., niuno può negare che la Religione Cattolica, l'unione e la comunione con tutto il relto del Cristianessimo, e una persetta subordinazione alla Sede Applicita Romana restava nell'Ingbilterra-così intera, come il detto Arrigo I vavea ricevuta dal pississimo e prudentissimo Re suo Padre Arrigo VII., ed egli dai suoi Reali Progenitori; tutti i quali, siccome Arrigo VIII gil superava nella cognizione scientista, così non era a loro inseriore nel pio zelo di disendere la purità della Fede Cattolica, come appatisce dalla molituta di disendere della rede Cattolica, come appatisce dalla molituta della Fede Cattolica, come appatisce dalla molituta.

dine dei Settari, Arriani, Valdesi, Anabatisti, Lollar- Arrigo 8. zedi , Vicleffisti , Luterani , Zuingliani , Calvinisti , e altri lante della Refimili, che ei fece bruciare nei suddetti primi 20. anni ligione Cattodel suo regno, perchè dissentivano dalla Fede Romana e dalla Chiesa universale: Il che è riferito dal Volpe nei fuoi Atti e Ricordi con gran rammarico e dispiacere, come più amplamente dichiarerò nel secondo e terzo tomo di questo Trattato.

4. E quando Lutero si sollevò contro la Chiesa nell' anno ottavo del glorioso regno di questo Re, e di Cristo 1517., ordinò Arrigo al dotto Vescovo di Rocestre Gio: Fischerio di confutare quell' empio pazzo: e poi confutollo egli medelimo con un ottimo libro, che lui dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro del Libro del Lutro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicato per mezzo del Dottor Clarco (uo Ambascia 11/20 & contro dedicat tore (poi Vescovo di Battenvels) a Leone X.; il quale cato a Leodiede a Sua Maestà, in ricompensa di quello, il degnis- ne X. anno Do. simo titolo di Difensore della Fede.

mini 1523.

Così continuò Arrigo, e la Religione fotto di luì in Inghilterra, fin' al fuddetto anno 1530.; in cui accadde una funesta contesa tra esso e Clemente VII. intor- Principio delno al fuo divorzio dalla Regina Caterina. In primo luo- la rottura di go, egli cominciò a mostrare il suo dispiacere contro il Arrigo 8. col fuo favorito Cardinal Volfeo, ed in appresso contro tutto il Clero del suo Regno; condannando l'uno e l'altro alla perdita della sua Real protezione, ed insieme delle lor facoltà : i quali nella lor fommissione e supplica per il perdono, lo chiamarono, o per timore, o per adulazione, Capo fupremo della Chiefa d'Inghil- Storanno Doterra .

6. Cominciò egli ancora a mostrare il suo disgusto col Papa, perchè ei non cedeva alle sue pretensioni: ma che? cambiò egli per questo la sua Religione? o alterò egli il suo giudizio nella Fede, per questo disfapore che aveva col Papa? no certo, come apparisce dalle altre sue azioni : Perchè egli assisteva alla Messa Y 2 non

non men di prima; bruciava gli Eretici più che mai; come si vede nell'Istoria del Volpe; e così fece tutto il resto della sua vita, che su il corso di 16, anni, dopo il principio di tal rottura. E sebbene in questo tempo, essendo turbato dalla medesima, ripresse gli Arigo 8. tol. Eretici per alcuni anni con meno calore, di quel ch' lerò per qual- avea fatto per il passato; contuttociò il suo giudizio

che tempo al-cuni Eretici. contro di loro non era men vivo, che nel principio; e quanto più seguitava a vivere, tanto più crescevain hii l'avversione ai medesimi, come chiaramente potrà vedere chi si compiacerà di legger l'Istoria di questo Re, dopo ch'ei si ruppe con Clemente VII. Perchè sebbene nell'anno appresso a questa rottura, egli s'avangò a mostrare il suo sdegno contro quel Papa; con tutto questo non trascurò il gastigo dei Luterani, Eresici bru- come apparisce dall' avere egli fatto bruciare David

20.8. an. Domini 1531.

ciati da Arri- Fostero , Valentino Friso , Giovanni Tanchesburi , e diversi altri: del che il Volpe nella sua Istoria molto si duole -Nell'anno 1532, continuando il Re nel suo 7.

Tomnafo Audeleo .

Tomma fo Cromuello +

fdegno contro il Papa, fece alcune cose piuttosto per atterrirlo, che per fare alcun cambiamento di Religione; come fu quella di far Cancelliere, in luogo di Tommafo Moro, Tommafo Audeleo, che era fospetto di favorire il Luteranismo: e quella ancora di trattare. familiarmente Tommafo Cromuello - uomo dell'istesso umore, o piuttosto peggiore. Per il qual fine passò ancora in Francia, ed abboccatosi col Re Francesco, persuaselo a citare il Papa davanti a un Concilio generale; ma il Re Franzese non vi aderi. Perciò Arrigo, tornato in Imgbilterra, non folo parlò apertamente contro il Papa, ma anche permise che un certo Dottor Cotvine, Decano di Herforda, predicasse contro di lui alla sua presenza, nella Chiesa de' Frati Francescani di Grenvico: il qual Dottore si avanzò tant'oltre, che un grave e pio Padre, chiamato Ello, lo riprefe

contraddice .

dal

dal Coro pubblicamente; per lo che egli fu fubito car- davanti al Re cerato . È questa fu la prima aperta contraddizione, un Predicatoche ebbe Arrigo dentro il suo Regno intorno alla controversia che avea col Papa. Eppure ci narra il Volpe di alcuni Martiri, oppostissimi al Papa, che furon bruciati in quell'anno medesimo per ordine dell' istesso Arrigo; ciòe, Roberto Kingo, Giacomo Bainamo, Niccola.

Marisco, Roberto Dennamo, e diversi altri.

Segui poi l'anno 1533., in cui Arrigo sposò Anno 1533.

Anna Bolena; e in conseguenza la maggior parte di quell' anno passò in feste e in allegrezze per la coronazione della detta Regina, come ancora per la mascita e pel battesimo della Maestà di Elisabetta adesso regnante; onde poco fu fatto in materia di Religione. Ma parve che da tal matrimonio si aprisse una gran porta ai Protestanti, ed ai fautori di Lutero; dimodoche il Volpe stabilisce il piano del suo Vangelo nel detto anno, in vangelo del risguardo all'inclinazione (da lui presupposta) si del Volpe in' In-Re, come della Regina, e alla grande autorità del Cran- ghilterra. mero, del Cromuello e di alcuni altri, da esso chiamati pubblicatori e difensori del suo Vangelo. E pure, se riguardiamo lo stato esteriore della Chiesa Inglese nel detto tempo, tutti quelli nominati di fopra, e altri ancora, tenevan la Fede e i Riti Cattolici; e il Re e la Regina, il Cranmero e il Cromuello andavano alla Messa sì divotamente, come per l'addietro; è così seguitarono esteriormente i primi tre fin' al giorno della loro morte. E il Cromuello, allorche stava per perdere il capo fotto la mannaja, protestò che era buon Cattolico, e che mai non avea dubitato di alcuno di quei Sagramenti, che allora si usavano nella Chiesa. E il simile fenza dubbio avrebbe fatto anche il Granmero, se fosse stato decapitato sotto il regno di Arrigo, come su bruciato fotto quello della Regina Maria; il che per lui

farebbe stato una somma fortuna.

9. L'anno appresso, cioè il 1534., fit quello ve- Anno 1534.

Il primo anno di aperta rottura con Ro-

munica contro Arrigo VIII., fulla notizia del fuo matrimonio , e affissa la detta scomunica in Doncherche , e in altre Città della Fiandra; lo che mostrava il consenso e la concorrenza dell' Imperator Carlo: e inoltre essendo sparse dentro e suora dell' Inghilterra alcune profezie, come venute da Elisabetta Bartona, soprannominata la santa vergine di Canturbia, intorno alla. deposizione del Re Arrigo, egli s' inasprì molto più di prima; onde adunato un Parlamento, fece abolire l'Autorità del Papa, e trasferirla in se stesso : fece parimente diversi Vescovi, a fine che predicassero in Londra contro il Primato del Papa nella Chiefa Cattolica. Ma è egli credibile che quei Vescovi cambiassero in sì poco tempo la loro credenza nelle materie di Fede? Il Re ancora, essendo in collera con diversi Frati, e specialmente col Padre Elfloo mentovato di fopra, che con-

Holinf.p. 864. I Frati Froncefcani fcacciati da i loro Conventi.

tradisse il Predicatore Cotvino, allorche inveiva in una sua predica contro il Papa, ordinò il dì 11. d' Agosto dell'istesso anno, che tutti i Frati Osservanti dell'Ordine di S. Francesco fossero seacciati dai loro Conventi, cominciando da quello di Grenvico, ove fegui la sopraddetta contradizione: e per parere in certo modo di favorire i Frati Agostiniani , dell' Ordine de' quali era stato Lutero, ei comandò che per allora fossero posti nei loro luoghi. Pure egli fece bruciare nell' istesso tempo Giovanni Friteo, perchè negava il Sagramento dell' Eucaristia: il qual Friteo e Guglielmo Tindallo suo Maestro erano i più sieri nemici, che avessero i Frati.

Eretici bruciati un. 1544.

16. Nell'iftesso anno egli fece bruciare anche Arrigo Poilo , Guglielmo Tracio , e altri Protestanti , come attesta il Volpe nel suo Calendario: donde si vede che la Fede del Re era come prima; e sebbene in quel tempo tollerò i disordini di alcuni spiriti novatori, come in specie di Fra Barneo, che predicò in Londra sedizio-

ziosissimamente; e di Ugo Latimero, che eccitò in Bri- Sios an. 1514. floo un grandissimo tumulto, con indurre il Governatore di quella Terra a lasciar predicare i Secolari, e a incarcerare i Preti ; nulladimeno qual fosse il suo animo verso di loro, lo mostrò poi co' fatti, facendo bruciare Fra Barneo, e imprigionar nella Torre il Latimero, ove lo tenne con evidente pericolo della vita, durante tutto il suo regno. La qual disposizione del Re Arrigo subodorandosi dal Tindallo, scrisse di Fiandra al Vedi la Letfuo discepolo Gio: Friteo carcerato nella Torre di Lon- tera di Tindra, queste parole: E ora prevedo che sard preso un con- registrata dal figlio, &c. Ma dovete sapere che egli non viene da puro Volpe pagin. cuore, e da amore alla verità; ma per vendicarsi, e. 987. mangiar la carne della meretrice , e succhiare il midollo delle sue offa, &c. Così scrisse quel galantuomo ; volendo dire, che mostrerebbe il Re Arrigo di favorire i nuovi Evangelici, non per genio, o per affetto verso di loro; ma per vendicarsi del Papa, e per godere i beni dei Monasteri, ed altre sostanze della Chiesa, che nella fua empia eretica vena, ei le chiama carne della mere-

trice, e midollo delle sue ossa. Questo dunque, come essi confessano, su il principio del loro Vangelo in Inghilterra: e così tutto quello, che fece Arrigo da quest'anno in poi contro i Cattolici e la Cattolica Religione, fin' all' anno 31. del suo regno, e di Cristo 1540. (cioè, per 5. anni interi ) fu solamente per fine di vendetta e d'interesse, se noi crediamo agli stessi Protestanti. Nel qual punto, perchè alcune pie, zelanti, e dotte persone non vollero feguitare (come fecero altre ) le passioni del Re; specialmente Giovanni Fischerio Vescovo di Rocestre, e Tommafo Moro poco prima gran Cancelliere, e diversi reverendi e venerabili Abati, Priori, e Dottori, e altri confimili : si contentarono di dare il lor sangue in difesa dell' unità della Chiesa Cattolica contro questi. scisma; come gli Abati, di Reddingo, di Vales, di Gla-Remstemburi, il Dottor Foresto Confessore della Regina Ca-

terina, il Dottor Povello, &c.

12. Alcuni altri, e tra quelli un parente strettissimo dell' istesso Re, cioè, il Cardinal Palo si oppose da Padova pubblicamente colla sua dotta penna, come si vede nei tre degni Libri, che scrisse in Latino de unitate Ecclesia. Altri ancora dello stesso sangue Reale ( come la Marchefana di Eccestre e Contessa di Salifburi , madre del detto Cardinale ) mostrarono la lor ripugnanza; il che poi fu cagione della lor rovina. E in quel tempo, anche molte Provincie, come la forckia, la Lincolnia, la Sommerseta, &c., non potendo più soffrire tali novità, si sollevarono e presero le ar-

13. Donde si vede che la Cattolica Religione rimase ancora in Inghilterra, sì nel Principe, come nel Po-

mi per difendersi contro di quelle.

polo; ma che il Principe per un tempo stimò a propofito pe' i suoi fini di chiudere gli occhi, e tollerare i disordini, che in essa seguivano, fin' all' anno suddetto 1540.; in cui chiamando tutto il suo Regno, e spirituale, e temporale, per esaminar bene questa materia di Religione, essi decretarono quel famoso Statuto, e nel Partamento, e nel Concilio Ecclesia/lico, detto lo Statuto dei 6. Articoli, e dal Volpe chiamato il flagello delle 6. corde; nel quale furon condannati per eresie tutti i punti più sostanziali della dottrina dei Protestanti (specialmente dei Calvinisti e degli Zuingliani) ed assegnate ai difensori e sostenitori dei detti punti pene rigorose di morte. Dal che si vedde la censura e il giudizio di tutto il Regno in questa materia; e il Re medesimo ne fece subito una più ampla dichiarazione col ripudiare la sua moglie Tedesca, Anna di Cleves, per mezzo di cui aveano creduto i nuovi Evangelici d' averlo tirato nella lega e nella Religione dei Principi Protestanti della Germania; e col punire il suo favorito Cromuello, ori-

Articoli anno 2540.

perdita della testa. Dopo il detto Statuto bruciò ancora immediatamente nel promulgarlo, tre famoli Ere- Luterano, con tici, Fra Barneo, Girolamo, e Gerardo; il primo Lu-

serano, e gli altri due Zuingliani.

14. Tutte queste dimostrazioni fece Arrigo del suo ii. fentimento e giudizio Cattolico in tutti i punti, eccettuato quello del Primato Ecclesiastico, che risguardava la fua persona. E negli altri 6. anni, ch' ei visse dopo. non variò mai la sua opinione, ma piuttosto la confermò, come apparisce dall' aver egli satto bruciare, negli ultimi mesi della sua vita, Anna Eschia, perchè negava la presenza reale nel Sagramento dell' Eucaristia; e dal suo ricevere la medesima inginocchione, come pure dal suo udire la Messa in letto, quando ei non poteva più reggersi in piedi; ma specialmente da quelche il Vescovo Gardinero attestò di propria bocca, e predicò in Londra pubblicamente, dicendo in un suo sermone che il detto Re, non molto prima della fua morte gli diede in segreto special commissione, allorchè spedillo suo Ambasciatore a una Diesa in Germania, di Il Re Arrigo procurargli coll' intermezzo di alcuni Principi Cattolici, re la fua rie del Legato e Nunzio Pontificio, ivi presenti, un'ono- conciliazione revole riconciliazione col Papa e colla Sede Romana: La con Rama. qual cofa, febbene Iddio per gli occulti fuoi giudizi, non gli permise di effettuarla, per la cortezza della sua vita; nulladimeno apparisce da questo, qual sosse il suo

sentimento nelle materie di Religione. Restò adunque nell' Ingbilterra, durante il suo Regno, la Chiesa e Religione Cattolica, sì nel Principe, come nel popolo; sebbene molto agitata dalle fazioni, dalle scisme, e dalle eresie; tra le quali nientedimeno ella non perdè il suo possesso e continuazione, non più che nel tempo degl' infuriati Arriani, dei Denatisti, e di altri Settari, che allora prevalfero, o generalmente, o in alcune Provincie particolari, come hanno prevaluto in diversi luoghi anche i Luterani e To. L. gli

Fra Barnes Gerardo e Gia rolumo Zuingliani brucis-

gli Zuinglisti nei giorni di Arrigo, e prevalgono anche al prefente, ma in guifa tale, che facilmente fi diffinguon dagli altri, non folo per le divitioni e differenze tra loro medelimi, ma anche perche l'unione della Fede e Religione Cattolica fi moltra fempre in alcuni passa la loro contigui: anzi per ordinario in quei luoghi stessi, ove più dominano queste Sette, vi restano alcuni Cattolici per contradirle apertamente, e allegare il loro antico possesso, e quanto più grande è la perfecuzione, tanto più sorte e eccitata la parte Cat-

perficusione. Croce di Crisso, come di sopra vi dimostrai.

16. In questo stato si trovava la Religione Cattolica fotto il regno di Arrigo; cioè, ella era tenuta e difefa pubblicamente, eccettuato il folo articolo del Primato Ecclefialtico negato al Papa; al quale errore moltemigliaja di buoni Cristiani non acconsentirono, e in conseguenza eran veri Cattolici . Gli Eretici poi eranpuniti severissimamente, e in specie coloro di quelle tre Sette, che principalmente allora vagavano nell' Inghilterra; cioè, i Luterani, gli Anabatisti, e gli Zuingliani ( i quali traevano tutti e tre la loro origine da Lutero; ) intantoche di queste tre Sette il Re Arrigo ne bruciò molti ; e sebbene anche di quei della quarta. forta, che si opponevano al suo errore, cioè, de' Cattolici, egli ne fece morir parecchi fotto il nome di Papiffi; contuttociò questo istesso nome, come pure la diversa maniera di farli morire, ma sopra tutto la natura della loro causa, gli distingue chiaramente dagli altri, e mostra che la loro morte era un vero Martirio, e quella degli altri un dovuto Gastigo alla loro malvagità.

Il nome di Papissi non è giustamente punibile.

77. Perchè in primo luogo, il nome di Papilit, che significa quelli che ubbidiscono al Papa, come Capo supremo della loro Chiefa, non è più ingiuriofo, od offensivo di quel che sarebbe il nome di Realisti dato a quei sudditi che in una sedizione si tenessero col col

col prorrio Re: o di Maggiorifii a quei che aderiffero al Maggiore di Londra, quando alcuni si sollevatsero contro di lui : e generalmente il tenersi col suo legittimo Superiore non si può mai chiamar fazione, e molto meno Eresia.

18. In secondo luogo, l'istessa differenza usata da Arrigo nel punire i Papisti, e i Protestanti, cioè, questi col fuoco, e quelli colla forca, o colla mannaja, mostra evidentemente il diverso giudizio, ch' ei facea di loro; i primi, stimandoli rei contra il suo regno e verso giudizio la sua persona, dopo ch' ebbe fatto il Primato Ecclesiaflico materia di Stato, e l'ebbe annesso alla dignità Reale; e i secondi, giudicandogli eretici: e con questo ei mostrò ancora, che egli non era lor fautore.

Il diverso gastigo date ai Cattelici es mostra il diche il Re Arrigo facea di

Quanto poi al terzo punto, che è il più importante di tutti gli altri; cioè, che la causa dei Catsolici era diversa da quella degli Eretici; e che i primi foffrivano innocentemente per la verità, e in confeguenza eran veri Martiri; e i secondi erano puniti meritamente come Malfattori; non è difficile il provarlo anche a persone d'una mediocre considerazione, e spassionate in queste materie. Perchè in primo luogo, chi non considera per grazia d'esempio, che quel tale che va a letto uomo da bene, non polla facilmente effer fatto cattivo nel suo dormire, senz' alcun moto delle sue passioni, o della sua libera volontà? E di nuovo, chi è verso il suo Principe buon suddito oggi, come può esser giudicato traditore domani, se in questo mentre ei non cambia pentiero, nè fa alcuna cosa, o in parole, o in fatti, contraria a quelle ch' ei fece avanti? E pure questo fu il caso dei Cattolici messi a morte fotto Arrigo VIII. pel Primato Ecclesiastico.

20. Per esempio, Tommaso Moro, caduto dalla grazia del Re, stava prigione l'anno 1534, nella Torre di Londra, ove solo attendeva alle sue orazioni (come \* Nelle sue attesta egli stesso \* ) e a scrivere alcuni libri spirituali Epistole .

in-

intorno al disprezzo di questo mondo. In quel mentre fu fatta una Legge in Parlamento, che dichiarava traditore e reo di morte chi non credesse il Re Arrigo effer Capo supremo della Chiesa Inglese nelle cause Ecclesiastiche: la qual cosa parendo nuova e stravagante a Tommafo Moro, e affatto contraria alla credenza di tutti i fuoi Antenati, non potè conformarvisi; e in conseguenza egli ricusò ( quando su richiesto ) di sottoscrivere la detta Legge, e di fare un sì gran cambiamento nella sua Fede per il cambiamento fatto dagli altri; perlochè di lì a poco fu decapitato, non già perchè avesse alterato qualche cosa, come si vede; ma perchè egli non volle alterare, e far novità. E questa fu del patire dei la propria causa di tutti i Cattolici, che soffrirono pel

Arigo VIII.

Castolici fotto Primato Ecclesiastica fotto Arrigo VIII.

Ma all' opposito, tutti gli altri, che da lui furon fatti morire come Settari a alteravano di loro capriccio, e introducevano empiamente, e temerariamente molte cose intorno alla Fede e alla Dottrina. differenti da quelle che avean ricevuto dagli antichi Cristiani loro antenati, e contrarie alla loro credenza, continuata per molte Età; e in far questo essi erano sì protervi e sì ostinati, che niuna autorità, disciplina, o ragione, niuna testimonianza umana, o divina poteva piegarli : e sebbene per tale ostinazione, ciascuna Setta allegava le Sacre Scritture a suo fayore : contuttociò la virtù e foltanza loro consistendo nel lor vero fenso e interpetrazione, era in est un' intollerabil superbia ed infolenza l'arrogarsi la detta vera interpetrazione avanti a tutta la Chiesa di Dio, che era prima. di loro: e di qui ne seguiva la giustizia del loro gaftigo, che nei Cattolici non può aver luogo, come di fopra è stato mostrato. Pure addurrò qui un esempio d'ambedue le sorte di queste persone, per meglio dichiarare il presente caso.

22. Il Re Arrigo, durante il suo regno, fece mori-

re diverse sorte di persone, come è notorio, per materie di Religione; e in primo luogo certi Anabatisti e nuovi Arriani nell'anno 27. e nel 30 del detto suo regno. Nella prima di queste due condanne vi surono di Anabueisti 19. uomini e 6. donne, e nella seconda vi furon tre e di Arrival uomini e una donna . Questi Anabatisti negavano tra le altre cose, che gl'infanti si dovessero battezzare prima degli anni della discrezione, e avanti che poteffero attualmente credere: per difefa della qual dottrina essi allegavano molti passi della Sacra Scrittura, che a loro parevano molto chiari : Come per esempio, Dui crediderit & baptizatus fuerit , falous erit : Chi Marc. 16. crederà e sarà battezzato, sarà salvo. Ecco (dicevano essi) che il credere è così necessario, come l'esser bat- Pazze opiniotezzato; onde gl'infanti non potendo credere, non si ni di Anabadevono battezzare nella loro infanzia; o fe si battezzano, riuni nel temfi debbon di nuovo ribattezzare quando arrivano agli podi Arrigo, anni della discrezione. Così ragionavano i detti Ana- fondate da lobatisti: e oltre a questo testo, eglino e i loro Maestri ne allegavano quali trenta altri , da essi riputati chiarissimi, come apparisce dai loro libri ancora esistenti.

23. Altri simili passi allegavan costoro per quest' altra loro pazza opinione, che niun Magistrato possa punire con pena di morte: Come per esempio, quelle parole, che Iddio dice nell' Esodo: Non occides: Tu non ammazzerai . E ancora il detto del nostro Salvatore : Enod. 20. Omnes qui acceperint gladium , gladio peribunt : Tutti quelli che useranno la spada, periranno di spada. Così dicevano gli Anabatisti : dalle quali opinioni non era possibile di rimuoverli ; ma andavano di buona voglia ad ardere nel fuoco in confermazione delle medefime . Gli Arriani ancora, negando nella Trinità, che il Figliuolo fosse uguale al Padre, allegavano non meno passi di Sagra Scrittura, da loro giudicati chiarissimi; fpecialmente quello di Cristo nel Vangelo di S. Giovan- Youn 14. ni : Pater meus major me est : Mio Padre è maggiore

Condanna

tifti e di Arro fulla Scrit-

di

di me: E molti altri, che il riferirli in questo luogo richiederebbe troppo tempo. E ciò sia detto di coloro, che in Inghilterra lasciaron la vita ostinatamente in un istesso fuoco.

24. Ma che diremo dei Luterani? non allegano essi ancora, alcuni passi della Sagra Scrittura (a loro giudizio evidentiffimi ) e contro di Noi e contro i Calvinisti? Perchè, contro i Calvinisti, in difesa della presenza reale nell' Eucaristia, esti allegano, come Noi, le chiare parole di Gesti Cristo: Hoe est corpus meum: Questo è il mio corpo: E contro di Noi, per la loro grossolana opinione, che la sostanza del pane e del vino rimanga insieme col corpo di Cristo, essi citano molti passi della Scrittura , ove quello è chiamato pane: I quali passi ammettendosi dagli Zuingliani , essi gli ritorcono contro i medefimi Luterani con dire, che efsendo sì spesso nella Scrittura chiamato pane, non può essere in modo veruno il vero corpo di Gesal Cristo: E ciò seguì fra i tre Apostati , Fra Barneo servidissimo Luterano, e i due Preti Gerardo e Girolamo irreconciliabili Zuingliani; tutti tre insieme bruciati in Londra di Zuingliani a un istesso palo , per ordine del Re Arrigo nell' anno 32. del suo regno.

di Luterani e fatta da Arri-

20 .

25. Ma vi fu ancora nei suoi giorni una quarta. forta di Settari ; i quali non erano , nè Arriani , nè Anabatisti, ne affatto Luterani, o Zaingliani; ma pretendevano che la controvertia dell' Eucarissia restasse indecisa, e che ciascuno potesse credere, o non credere Fritto discor- la presenza reale, come meglio stimasse. Così voleva Guglielmo Tindallo, e il suo discepolo Giovanni Fritto, che dal Volpe son paragonati a S. Paolo e a S. Timoteo. Il Friteo fu bruciato in Londra per ordine espresso del Re Arrigo nell'anno 36. del suo regno, e il Tindallo non molto dopo in Fiandra ad istanza del detto Re, come dichiareremo più amplamente nel fecondo e nel terzo tomo, quando verremo ad esaminare

Opinione del Tindallo e del dante dai Luterani e dagli Zuingliani .

nare il Calendario dei Martiri del Volpe . Adesso per prova di quel che s'è detto, basta allegare l'istesfo Volpe, che scrivendo gli Articoli del detto Friteo, per i quali egli fu bruciato, pone per primo quelto feguente con tali parole. In primo luogo (dice il Friteo) Volpe p. 942. il punto dell' Eucaristia non è un articolo di fede necessario sotto pena della dannazione, &c. ma ognun lo può credere, o non credere, come stima meglio. E per prova di questo egli adduce le Sagre Scritture, mostrando che i Padri dell'antica Legge erano falvi per la stessa Fede, per cui siamo Noi; e tuttavolta essi non erano obbligati a credere la presenza reale, &c. E il nostro Volpe sembra approvare quello suo Argumento e la sua Eresia.

26. Ecco qui adunque 4, o 5. forte di Settari condannati da Arrigo, i quali difendevansi tutti quanti colle Sagre Scritture; ma perchè ciascuno di essi si usurpava l'interpetrazione delle medesime, e perciò insegnava una nuova Dottrina, contraria a quella che fu ricevuta generalmente da tutta la Chiefa avanti di loro, al cui giudizio e interpetrazione essi non volevano fottoporsi : di qui ne seguiva, che erano accusati di eresia con verità e con giustizia, e in appresso condannati e bruciati meritamente per la loro superbia e ostinazione. Ma all'opposito, una simile accusa non si potea dare giustamente ai Cattolici, che morivano pel Primato del Papa; perchè essi non si fondavano sulla propria opinione, nè inventavano alcuna cosa di nuovo, nè spiegavano le Sagre Scritture a loro capriccio; ma essendo accusati, si difendevano tutt'altrimenti, dicendo che essi trovarono questa Dottrina del Primato del Papa in uso ed in pratica prima di loro, come cosa ri- Cattolici tutta cevuta di Età in Età dalla Chiefa Cattolica ab imme- differente da quella degli morabili : che la vedevano abbracciata da tutti i Princi- Eretici. pi e Regni Cristiani, e approvata da tutti i Concili generali; che i testi e gli esempi della Sagra Scrittura, allegati per prova di questo articolo, e tutti gli altri su i

Difefa dei

quali fondavaní, non erano di loro invenzione; mapiegati così dagli antichi Padri, e dal confenso uniforme della Chiesa Castolica: che tutti i Re Cristiani d'
Inghilterra, dalla prima Conversione sin'a Arrigo VIII,
riconobbero questo Primato spirituale del Vescovo di Roma; e che l'istesso Arrigo disese il medesimo vivissimamente colla propria penna, non molti anni prima; con
re Lutero e contra i Luterani: che questo è trassinesso,
e non inventato (come disse Tertulliano della Fede Cartolica) e perciò se qualche cosa si dovesse alterare incorno di esso, dovrebbes fare tale alterazione da quella stessa Autorità, dalla quale lo abbiamo ricevuto, cioè,
da tutta la Chiesa, dai Concisi e Passori generali della
proclessima.

Tertuil. I. de prafeript. adperfits baref.

27. Così difendevanfi i Cattolici sotto Arrigo VIII. purgandosi dal delitto di tradimento, obbiettato contro di loro, per tenere il Primato del Papa. Nel che si vede la gran disferenza tra la loro disesa e quella degli Eretici; perchè tra questi, ognuno teneva quelche egli stesso giudicava esser meglio: e per le cose da se inventate ognuno citava le Sagre Scritture, e interpertavale a sino piacere, senza autorità e senza esempio delle Età passate; e in conseguenza son giustamente. chiamati Eretici, cioè, Seeglitori; perchè in ogni sera essi sessigievano alcuni punti da crodere, e riducevano la loro sinale risoluzione al proprio giudizio e volontà: Il che nelle cose di Fede è il piu gran delitto, che si possa commettere contro ladio e la sua Chiesa.

28. Ma lo flato e la condizione dei Cassoliei, e la loro cassa è totalianente contraria a quella degli Eretiti: Perchè i Cassoliei fi attaccano all' autorità, all'ubbidienza, all' integrità, e all'efempio dei loro Antenst: Effi non inventano alcuna cofa, ma fi tengono folamente a quello, che hanno trovato flabilito, non da quella, o da quella perfona, non da quefto, o da quell' autore di qualunque Settus; non da quefta, o da

quell'adunanza particolare, società, o sazione; non da questa, o da quella Terra, Città, o Provincia, Regno, o Imperio; ma generalmente da tutta la Chiesa universale, e dai Passario della medesima; e perciò propriamente e con verità son chiamati Cattolici, cioè ad dire, universali.

29. E questo sarà s'inficiente per mostrare la disterenza tra i Martiri Cattolici, e i Malfattori Eretici, che sossirion la morte sotto il regno di Arrigo: e di ciò ne parleremo ancora più amplamente nel secondo e nel terzo Tomo, ove tratteremo delle Storie particolari dei Martiri del Calendario del Volpe, e gli andremo paragonando coi nostri; mostrando che ne i Cani e i Gatti, nè le Volpi di Sansone surona i tanto discordi in natura e in inclinazione, quanto quei Martiri tra di loro nelle opinioni; e in conseguenzaesti non poterono esser Martiri, o Testimoni di alcu-

na Fede.

To. 1.

Discrepanza de i Martiri del Calendario del Volpe-

20. E con questo termineremo il discorso della vita di Arrigo; avendo mostrato (a mio giudizio) sufficientemente, che in Inghilterra la Religione Cattolica si mantenne e continuò anche nei giorni del detto Re, e forse non meno che in quelli dei suoi Maggiori; anzi, nella persecuzione che ella foffrì, si rendè al mondo molto più celebre, che per l'addietro nel tempo di pace ; perchè il Martirio di Giovanni Fischerio Vescovo di Rocestre, di Tommaso Moro poco prima gran-Cancelliere, del Dottor Foresto Confessore della Regina Caterina, e di molti altri grand' uomini, la illustrò più, e più fece parlare le Nazioni straniere dello zelo e della costanza dei Cattolici Inglesi, di quelche mai avrebbero fatto, se non fosse accaduta la suddetta persecuzione: e il simile è poi succeduto sotto il regno di Odoardo VI., e fotto la Regina Elifabetta adesso regnante, come qui brevemente dichiareremo.

31. E quanto al regno del Re Odoardo, siccome su Odoardo VI.

bre-

breve, e il primo passaggio dalla Fede Cattolica alla pubblica professione dell' Eresia; così non su tanto severo per effusione di sangue, quanto quello di Arrigo: perchè il Re Odoardo essendo assai piccolo, e quei Signori che governavano in nome fuo, non ben affodati nella. loro grandezza, e insieme sturbati dalle divisioni ed emulazioni tra loro medefimi, non poteano attendere a proseguire le procedure contro i Cattolici sì strettamente, come alcuni bramavano ed appetivano; pur cominciarono a praticarle (come ognun può vedere dalla ingiustissima persecuzione e deposizione di due Vescovi principali , Bonnero di Londra , e Gardinero di Vincestre ) in tal violenta e calunniosa maniera, qual convenivasi ai loro Spiriti ereticali . Il qual successo è registrato minutamente nella Storia del Volpe: dal che si può avere un saggio di quel che essi avrebbero satto, se avessero avuto tempo. Perchè il Cranmero e il Ridelco, che erano Vescovi nei giorni d'Arrigo, e seguitarono, mentre egli visse, la sua Religione ed il suo umore; cssendo risoluti anche sotto Odoardo di godere la loro grandezza e la sensualità di quella stagione per qualunque via a loro possibile : arrogatisi sotto l'ombra del Protettore, e di altri Signori molto potenti nel governo, una grandissima autorità, cominciarono a gettare a terra tutti coloro, ed Ecclesiastici e Secolari, che essi stimayano, o capaci di dar loro impaccio, o disposti a refistere alle loro invenzioni.

Attentati del Cranmero del Rideleo e di altri della loro criccanei giorni del Re Odoardo.

32. Onde alcuni furono presi e imprigionati, altri fuggirono suor d'Ingbilterra, e molte sallaci e cavilole domande surono inventate per imbrogliare il popolo, e in specie questa: Se un Re all'età d'un anno, un era coi ben Re, come all'età d'i 40., o di 50.? E se ciò venia conceduto quanto al titolo e al diritto della sua Corona (il che è vero) allora subito ne inserivano, che il Re Odoardo, benchè egli sosse all'età quanto al titolo e al diristo della sua Corona (il che è vero) allora subito ne inserivano, che il Re Odoardo, benchè egli sosse all'està quanti per anni, e ancor gli mascasse la discrezione; contut-

to-

tociò poteva esser legittimo Capo della Chiesa Anglicana, e decidere le controversie di Religione; anzi cambiar la Fede e la Religione, che Arrigo suo Padre, e tutti i Re Inglesi suoi predecessori, tutti i Parlamenti, Concilj e Sinodi a lui anteriori, gli avean lasciata per il corso di più di 1000. anni: E sebben non avea giudizio per intendere nemmeno il nome di Religione, nientedimeno ne fu fatto giudice, per virtù della sua nascita e successione alla Corona. È questo punto il Pro- Attentati del tettor Seimero lo persuadeva maravigliosamente a tut- Protettor Sein ti i Predicatori, Prelati e Vescovi di quel tempo, per- pero. chè gli stessi lo inculcassero al popolo nei loro sermoni; affinchè poi pigliandosi egli tutta l'autorità del Re fanciullo, fosse Capo e Giudice in luogo suo. Al qual ministero acciocchè egli paresse più idoneo per l'eccellenza del suo sapere, l'Apostata Fra Balco, che viveva sot- Adulazione to di lui, non ebbe vergogna di pubblicarlo in istam- di Gio. Boleo pa per dotto Autore, e di porlo nel numero dei suoi tettore. illustri Scrittori Brittanni , perchè forse alcuni Editti Bal. de scripe. passarono per le sue mani; sebben per altro si sapea Brit. cent. 1. da ognuno, che egli era tanto ignorante, che a mala fol. 237. pena sapea leggere e scrivere.

22. Questa dottrina dunque, o piuttosto paradosso della fovrana Capacità e Autorità Ecclesiastica, che aveva il fanciullo Re, di decidere, alterare, cambiare, e stabilire a suo piacere le materie di Religione, quando anche egli fosse stato all'età d'un anno, risonò in quel tempo per tutti i pulpiti: ed il Signor Giovanni Cechio maestro di scuola del detto Re, ne scrisse un Trattato particolare, oltre all'ampla dichiarazione (scritta da lui) che fu mandata in nome del Re ai Cattolici della Devonia, come in appresso si mostrerà.

34. Onde furono acerbamente riconvenuti i due Vescovi sopraccitati, Gardinero e Bonnero, perchè non avessero nei sermoni, ordinati loro dal Protettore, inculcato a bastanza questo punto della Sovrana Potestà

n'erano già stati richiesti: Particolarmente, perchè i popoli in varie parti del Regno, e in specie quelli della Devonia, vedendo fare nella puerizia del Re tali alterazioni nella Religione, totalmente contrarie agli Statuti di Arrigo VIII., e che ogni cosa andava a traverfo, non men fuora, che dentro il Regno (essendo perdute, o in punto di perderfi le Città, che l'In-

altri Cronisti

ghilterra possedeva in Francia) ne fecero prima le loro doglianze, e in appresso pigliaron le armi in difenell'an. 1549. fa dell'antica lor Religione nel terz' anno del regno di questo Re. I popoli di Sommerseta e di Lincolnia le pigliarono i primi nel mese di Maggio; e poi in Luglio quelli di Effesia, di Canturbia, di Suffolchia, Norfolchia, Cornovallia, e Devonia; e in Agosto quelli ancora della provincia di Jorche: tutti esclamando che dovesse restare la Religione Castolica, come su lasciata dal Re Arrigo, almeno finchè il Re Odogrdo arrivasse a una giusta età da poter giudicare delle materie di Religione : La qual richiesta turbò grandemente il Protettor Seimero, e altri Novatori, che anelando alle sostanze Cattoliche, non potean soffrite alcuna dilazione nell'effettuare quel tanto bramato cambiamento. 35. E sebben videro, prima di queste sollevazioni,

Ecclesiastica del Re Odoardo nella sua fanciullezza, come

Generale avverfione degl' Inglefi contro dell'Erefia .

dai tentativi che aveano fatto, che il cuore dei popoli era tutto contrario a tal cambiamento di Religione; Pintroduzione come apparisce evidentemente da un discorso, che sece il Rico gran Cancelliere a tutti i Giudici e Commiffari delle Provincie, adunati in Londra nell'anno 1548. e secondo del regno del fanciullo Odoardo (il che si vede diffusamente nella Storia del Volpe;) pur si ostinarono a tirare avanti: la qual pertinacia piacendo mol-

to al detto Scrittore, ei vi foggiunge le feguenti parole: Da ciò voi potete vedere, quanto era zelante quelo giovane Re, ed insieme il Protettore suo zio, della ri-

1186.

forma della Chiefa di Cristo.

36. Lo

36. Lo stesso Volpe scrive ancora in un altro luogo quelche rispose il fanciullo Re ai Cattolici della Devonia, che domandavano che la Religione rimanesse in quel grado, in cui Arrigo l'avea loro lasciata; e specialmente che lo Statuto dei 6. articoli contro gli Eretici restasse in vigore finche giungesse il Re Odoardo alla maggiorità. Sopra di che ascoltiamo adesso la sua rispoita, e da quella consideriamo come in quei giorni andavan le cose. Circa lo Statuto dei 6. articoli, che fece suo Padre, e che offervò inviolabilmente in tutto il tempo della sua vita, il piccol fanciullo così rispose: Sapete voi quel che chiedete? queste leggi furono fatte, volpep.1189. ma presto abborrite; erano troppo crudeli pel nostro popolo: voi sapete che ci portavano a praticare il rigore, e a trar fuora troppo spesso la nostra spada; anzi servivan di cote alla medesima, e per amor vostro noi abbiamo tralasciato di usarle; e poiche la nostra clemenza ci ha mossi a scrivere le nostre leggi col latte, come siete sì ciechi a chieder quelle scritte col sangue? &c.

37. E poi egli dice di più: Ma lasciando da parte questa maniera di parlar con voi, vi facciamo sapere, che quelle leggi fono flate annullate dal nostro Par- tate dal suo filamento con gran contento dei nostri sudditi, e niuno dee gliuolo Odoarfargliene render conto. Ardirete voi di opporvi a un At- do. to di Parlamento? &c. siate pur certi, niuna cosa esser da noi tanto apprezzata in questo mondo, quanto l'ubbidienza alle nostre leggi, perchè in quella consiste il nostro enore: e chi di voi osera fiatare contro di esso? &c. Ecco quanto poca stima insegnarono a fare a questo ragazzo delle leggi paterne, e come a parlar alto per l' offervanza delle fue! Ma venendo al punto della fuaminorità, si mostrò ancora più risoluto; perchè scrisse in questa maniera.

38. 3 Nel fine della vostra richiesta (diffe ai Cat-25 tolici della Devonia) voi vorreste che le leggi di no- Re Odoardo , ftro Padre stessero in forza fin' alla nostra maggio- alla domandella provincia di Depo-

da del popolo 3, rità: Ma noi crediamo, se voi sapeste quel che voi , dite , che mai vi fareste lasciati uscir di bocca tali parole, nè di capo un fimil pensiero: Perchè, che n cosa pensate del nostro regno ? siamo noi forse di ninore autorità per la nostra giovanezza? Sappiate , primieramente, che come uomo fecondo la natura, , e come creatura del Signore Iddio, noi fiamo nella 2) gioventù, e giungeremo per sua permissione alla vi-, rilità; ma come Re, non abbiamo differenza di an-, ni, nè di tempo. Noi fiamo il legittimo vostro Re, , fovrano Signore e Re d'Ingbilterra, non per la non ftra età, ma per la divina disposizione. Noi posse-, diamo la nostra Corona, non per ragione di anni, , ma per dritto di sangue e di discendenza dal Re-" nostro Padre, Arrigo VIII., &c.

Tutto questo e molto più fecero dire a quell' innocente giovane Re in difesa delle lor novità, quei che vi avevano più interesse di lui . E quanto ai Cattolici, sebben non negavano che egli fosse lor vero Re nella piccola sua età; nientedimeno niuno di loro era sì folle, che non vedesse (non ostanti tutte questepersuasioni) esser ben differente l'alterare allora le materie di Religione in suo nome, e l'alterarle dopo egli medesimo, quando sosse giunto a una piena età.

Ma fra tutti, niuno parlò su questo punto così chiaramente e autorevolmente, come fece la Principessa Maria, sorella maggiore del giovane Re; la quale essendo zelante Cattolica, e bramando il bene del Protettore, lo ammonì con diverse lettere (riferite. dal Volpe ) e insieme i Signori del Consiglio, che badassero bene a quel che facevano nella minorità del Re suo fratello; perchè giunto ch'ei fosse alla maggiorità, poteva essere che fosser chiamati a render conto delle alterazioni, che andavan facendo nelle leggi e nella volontà del Re Arrigo suo Padre . Di più , ella gli avvertì , che essi non avevano autorità di far simili alte-

Ammonizione della Principeffa Maria al Protettore e al Configlio.

ra-

razioni in materie sì gravi; ma che doveano conservar le cose nello stato, in cui lasciolle il Re Arrigo, conforme gli avean giurato solennemente, poco prima della sua morte, di così fare (e in specie quelle spettanti alla Religione) finchè giungesse il Re suo figliuolo

a una piena età.

41. Dal che si vede chiarissimamente, quanto for- Eresia introte stava radicata in Inghilterra la Religione Cattolica dotta per vionei giorni del Re Odoardo, e che l'Eresia entrò sola- lenza nei giormente nella corteccia, e fu mantenuta per violenza d' nidel Re Odoautorità temporale, e in conformità di quella fu il suo successo: Perchè dopo infiniti travagli e angosciosi disturbi, alcuni di quelli che governavano, uccidendosi l'uno l'altro, quando pensavano d'aver fatto un sicuro piano per continuarla, con escludere la Principessa Maria ed Elisabetta, e intrudere dopo la morte del Re-Odoardo, la Signora Giana figlia del Duca di Soffolchia; ed aveano sì ben tramato e fortificato questo loro disegno, che lo stimavano molto sicuro; il solo zelo della plebe Cattolica, per ricuperar l'uso della lor Religione, lo mandò in rovina, e pose sul Trono la Principessa Maria, come è notissimo a tutto il mondo. E se poi si considera il fine della maggior parte di quei Signori, che essendo allora del supremo Consiglio, promossero, o per ambizione, o per altri rispetti, l'Eresia: come il Dudeleo, il Pembrochio, il Vincestro, l'Arundello, lo Sciorosbio, il Pagetto ed altri; esti morirono cattolicamente, e i più di loro nei giorni di questa Regina, quando potevano con molto favore dei lor partigiani mostrarsi Eretici.

42. E questo basti circa il regno del Re Odoardo: Religione Cardopo il quale succedendo la Regina Maria, restitui la tadalla Regi-Religione Cattolica al suo stato primiero, e la rimise di na Muria. nuovo nel suo antico possesso. La qual Regina avendo durato solamente cinque anni, piacque a Dio di provare i fuoi Servi nel principio del presente regno d'

Eli-

po ei non lasciasse sufficienti attestati nell' Ingbilterra.

qual Religione avea dominato fin' a quel giorno, e come, e quando fu principiato tal cambiamento. Perchè in primo luogo, i Vescovi e i Prelati del Regno, non folo si opposero a una tal mutazione; ma i più di loro furon banditi, o incarcerati per la medesima : come quelli di Londra , di Vincestre , di Duramia , di Car-

Vescovie Arcidiaconi privati e imprigionati per la Fede Cattoli-La an. 1560.

laila , di Vorcestre , di Lisfilda , di Elai , di Lincolnia , di Cestre, di Piterboro, e di S. Asasso; sebbene alcuni altri pochi non furon da primo posti in prigione, ma tenuti in sequestro, e privati dei loro Vescovadi; come quelli di Jorche, di Eccestre, e di Battenvels . Io tralascio altre persone principali, cioè i Diaconi e gli Arcidiaconi di varie Chiese: come sarebbe il Dottor Colo di Londra, il Dottore Stuardo di Vincestre, il Dottor Robinsone di Duramia, il Dottor Sellando di Vorcestre, il Dottor Rambrigio di Lisfilda, il Dottor Giovanni Asfeldo di Norvico, il Dottor Gioliffo di Briftoo, il Dottor Boffallo di Vinforo, il Dottor Niccola Asfeldo di Canturbia, il Dottor Dracoto di Jorche, il Dottor Pietro di Bochingamia , il Dottor Cesi di Milsesia , e molti altri , che a nominarli tutti vi vorrebbe troppo tempo. Tralascio ancora il Dottor Fenamo, Abate di Vesmister, e i due dotti Priori dei Certofini , Ceseo e Vilsone , con molti altri Religiofi, che abbandonarono il Regno e le loro sostanze, per non esser costretti a sottomettersi a tal cambiamento. I quali numeroli e dotti testimoni (per non parlare d'infiniti altri di minor grado) essendo i principali di tutte le Provincie, nelle quali abitavano, fecero vedere colla costante lor professione sin' alla morte, quanto ben fondata e radicata era in quel tempo la Religione Cattolica in Ingbilterra, ed è senza dubbio anche al presente, come in appresso si mostrerà.

43. E sebbene nei 40. e più anni, che dal suo

principio ha durato questo cambiamento, il Governo politico dell' Ingbilterra è flato contrario, pei nostri peccati, e nemico di questa Religione, con animo rifoluto di stirparla ed estinguerla; nientedimeno sì grande è la forza della verità, e sì fedele si è sempre mostrata la provvidenza dell'Onnipotente in difender la Ressa nei maggiori bisogni e calamità; che la professione della Fede Cattolica non è mai più stata nell' Inghilterra così illustre ed eminente, come in questo tempo di sì grande afflizione; essendosi veduti sopra 100. Preti (per tacere tanti altri di grado inferiore) professarla davanti a tutti i Tribunali del Regno, e ancor figillare la loro confessione coll'offerta spontanea del loro fangue.

Costanza dei Cattoriel Ineleff in quefto tempo di perfecuzione.

44. Ma veramente quel che è più raro in quest'affare, e più degno di offervazione si è, che i più di loro erano nati in Inghilterra, durante il governo di Elisabetta, e educati nella Relgione, che al presente si professa nel Regno; e alcuni di loro aveano studiato nelle Università di Osforda e Cambrigia, nelle quali avevano udito la parte avversa allegare a suo prò quel che ella poteva, e dipoi avevano letto ed esaminato con gran diligenza, che fondamenti aveano i Protestanti per le loro opinioni: il che fatto, paffarono il mare per udire la parte Cattolica, e così risolversi più sodamente in una materia, concernente così d'appresso l'eterna salute di loro medesimi : circa la quale trovandosi eglino pienamente appagati nei loro dubbi, passaron più oltre e si secero Preti, e così tornarono in-Inghilterra a comunicare ai loro Proffimi il nascoso Teforo, che avevan trovato. E sebbene alcuni di essi eran Costante rifedi tali Famiglie, e anche in se stessi sì qualificati, che poteano vivere splendidamente e con tutti i lor co- si Presi Casso modi, se avessero voluto seguitare il mondo e il corso dei tempi; contuttociò elessero piuttosto di cadere in vari pericoli e prigionie, e soffrire la stessa morte, To. I. ВЬ che

Inzione di va-

to della loro costanza, totalmente differente da quello, che di molti suoi Martiri narra il Volpe; i quali per

ciato -

Giovanna LaC Volpe p. 1517

6. 15. 47. Agnefa Potena, Giovanna. Tronfilda .

forda.

Rofa Notingamia. Vulpe p. 1547

Andrea Evito ,

Guglielmo Untero .

Volpe p. 1 395an. Dom. 1555. Ralingo Vaito.

Volpep. 1414-

bagattelle diventarono Protestanti, e per mera ignoranza e ostinazione soffrirono il suoco per le medesime : Come per esempio, Giovanna Lasforda, fanciulla maritata ( come egli la chiama ) prese avversione al Sacrifizio della Messa all'età di 11. anni (per buone ragioni, potete immaginarvi, in quella tenera età;) ficcome ancora Agnesa Potena e Giovanna Tronfilda; moglie, la prima, d'un facitor di birra, e la seconda d'un calzolaio d'Isvico; che risolverono di andare ad ardere nelle fiamme per una visione, che disse loro d'avere avuta un certo Predicante, detto Samuele, carcerato con esse: E un'altra donna, chiamata Rosa Notigamia, abbracciò per la stessa ragione il detto Predicante, e baciollo in mezzo alla strada allorchè andava ad esser bru-

In fimil maniera Andrea Evito lavorante in-45. Londra, all'età di 19. anni risolvè di morire con Gio: Friteo carcerato nella Torre, per quelle opinioni, per le quali il detto Frisco vorrebbe morire , sebben non fapeva quali si fossero. Parimente Guglielmo Untero lavorante in Londra, all'età di 19. anni fuggi via dal suo Maestro, e avendo trovato una Bibbia Inglese nella. Cappella di Bornovudo, cominciò a leggerla, e subito diventò Protestante in diverse opinioni, per le quali ei fu contento d'esser bruciato. Di Ralingo Vaito, povero pescatore nella Vallia, racconta il Volpe, che avendo egli udito potersi avere dalla Sagra Scrittura una nuova dottrina, e dispiacendogli grandemente di non faperla leggere, mandò a scuola un suo piccol figliuolo; dal quale, dopo che ebbe imparato a leggerla a sufficienza, ei l'ascoltava con grande attenzione; e in breve tempo profittò in essa di tal maniera, che il pefca-

scatore cominciò a farsi predicatore; onde l'afciata la sua occupazione, andò quà e là per la Vallia cot suo siglio appresso portando la Bibbia, sulla quale egli pretdicava in ogni Città e in ogni Osteria; procurando in tal modo di pervertire quei che non erano più faggi di lui : nè potè mai effer distolto da quella sua volontaria follia, finchè il Vescovo di Cardiffa lo fece pir Volpep. 1552. gliare e metter prigione; e poi fu coltretto a farlo bruciare, perchè stava ostinato nelle sue capricciose opinioni; che erano tali, che appena convenivano con qualunque altra Setta . E finalmente Lorenzo Sandero , famoso Martire dei Protestanti, segnato a color rosso nel lor Calendario; il quale effendo Prete ammogliato, e vedendo il fuo pircol baftardo, portafogli in carcere dalla donna, da cui egli l'aveva avuto; li fenti muovere si teneramente verso di lui, che disse agli astanti con gran vemenza di spirito : qual person della mia vocazione non vorrebbe morire; per render legittimo quello bambino, e provare che fua madre non à meretrice?

46. E di questi esempi io potrei citarne moltissimi nella Storia del Volpe, per mostrare che forti motivi hanno avuto i suoi Martiri di farsi bruciare; o piuttosto con che poca ragione, anzi fenza veruna, ma per mera superbia, ostinazione e pazzia, si sono gettati in braccio alla morte, non altrimenti che i Malfiliani, i Montanisti , i Circuncelliani , e i Martiriani , famolistimi Eretici pronti Eretici ; come dopo mostrerò amplamente nel 2.º e 3.º a farsi bruciatomo, ove son per trattare di questo punto con più errori. distinzione, e per darvi in esso (s' io non m'inganno) gran materia di riso, o piuttosto di compassione. Or questo sarà sufficiente per mostrare, e il gran numero, e la qualità dei Testimoni nostrali per la Fede Cattolica e sua continuazione nell'Inghilterra, durante il corso di questa fiera persecuzione sotto il governo di Elifabetta; e che mai più la Chiefa Cattolica è stata sì il-

Bb 2

lustre e il gloriosa nel nostro Regno, come in questo tempo: La qual cosa è tutta diversa e contraria a quella, che ascrive il Volpe alla sua Chiesa; la cui oscurità e occultazione dagli occhi degli uomini è da lui conceduta, e poi scusata colla presenza delle persecuzioni contro di essa: Dovecchè noi altri Cattolici tenghiamo che la vera Chiefa (e in conseguenza la nostra) è sempre più chiara e palese in tempo d'angustia e di perse-

cuzione, che in quello di pace. 476 E questo l'abbiam mostrato col nostro esempio,

particolarmente in questa Età; in cui le pene da Noi sofferte nella nostra patria, non solamente sono giunte per fama; per libri e scritture, alla notizia delle Nazioni straniere; ma ancora sono ogni di rappresentate al vivo davanti ai loro occhi da vaste truppe d'uomini e di donne, dimoranti in esilio per la salvezza delle loro Coscienze, con istupore di tutto il mondo Cristiano. Ma sopra tutto dee sar loro una grande impressione la vista d'intere Famiglie, Comunità, e Compagnie d'ambidue i fessi, per la più parte d'illustri natali, e di tenera età, che ritirateli per amore della Fede Cattolica dalla propria patria, vivono nei loro paesi con grandissima edificazione, parte in Collegi e in Seminari, parte in Conventi e in Monasteri; cagionando intutti grande ammirazione colle loro tingolari virtù di Pietà, di Pazienza, di Contento e di Devozione. E quanto ai Collegi e ai Seminari, quei di Sant' Omere e di Dove in Flandra, di Rems in Francia, di Roma in Italia; di Siviglia, di Vagliadolid, e di S. Lucardo in Ispagna, e di Lisbona in Portogallo a sufficienza lo attestano. Quanto poi ai Conventi d'uomini, e ai Monasteri di donne, essi sono assai noti: come il Ritiro dei Certofini Inglesi in Mechelino, e le Case religiose. delle Dame Inglesi in Brufelles, in Lovanio, e in Lisbona: le rare virtù delle quali edificano tutti quelli che le conoscono, e molto illustre rendono il nome della

Gran numeso di gioventà Inglefe in elilio per la Religione Cuttoliea .

no-

nostra patria. Tutte queste persone attestano fin' al di d'oggi a tutto il Mondo e ancora a Noi, che il fuoco e il fervore della Religione Cattolica, che Gesul Cri-No venne ad accendere fulla terra, non è estinto (ringraziato ne sia ) da sì lunga e sì grave persecuzione nel nostro paese; ma piuttosto accresciuto, almeno in intensione, come dicono i Filosofi, benchè non sia in ex-

tensione .

48. E per verità, quando considero questo fatto più feriamente, io dubito molto, restata che fosse l'Inghil- della primaterra nella Chiefa Cattolica , se avesse goduto la gio- parte di queventù Inglese in casa propria un' educazione così eccellente, come Iddio coll'occasione di questi travagli le ha conceduto in paesi stranieri. Certamente l'esempio è raro, e' non mai udito nei tempi andati; e oggidì in poche altre Nazioni si vede il simile: Anzi in niuna di quelle, che hanno fofferto per la Fede Cattolica, fi trova sì abbondantemente questa notabile benedizione, come nella nostra: il Signore Iddio ci dia spirito da ringraziarnelo: Perchè se il corso della sua pietà fin qui usata verso di noi, non vien fermato dalla nostra disconoscenza, pare evidente ch'ei non voglia soffrire, che il seme della Fede Cattolica rimanga estinto nell'Inphilterra: avendolo egli conservato si potentemente e stupendamente per tanti Secoli fin' al di d'oggi; cioè, dalle prime Prediche, che fecero gli Apostoli e altri uomini Apostolici agli antichi Brittanni, fin' al tempo di Gregorio il Grande, fotto il quale fu convertita la nostra Nazione, come è stato già dichiarato; e dai giorni del detto Papa sin' ai nostri, che è lo spazio di quasi 1000. anni: E così io non dubito, ch'ei lo conserverà fin' alla fine del mondo, fe i nostri peccati non meriteranno il contrario. E ciò servirà per questa prima Parte, che contiene la continuazione della Fede Cattolica nell'Inghilterra fenza interruzione per più di 1500. anni. Adello verremo alla seconda Parte, nella quale fi efa-

Conclusione fto Trattato .

#### Delle tre Conversioni

198

si esaminerà la Successione per tutti quei Secoli della, Religione dei Protessanti, se ci riuscirà di poterla trovaconchiudendo alla sine, come dopo vedrete, che siccome la nostra Religione entrò la prima nell' Ingbilterra, e sin'a quest'ora non l'ha mai asciata; così quest'ora del Volpe, nella sorma ch'ei la vorrebbe, non è
mai stata ancora ammessa nell'Ingbilterra pubblicamente da alcun Principe, o Potentato sin' al di d'oggi,
nè mai è per esseno per sorma parte del nostro Tratato.

#### Fine della Prima Parte.



# T R A T T A T O

ALLA CHIESA PROTESTANTE.





# RICERCA

DELLA

# CHIESA PROTESTANTE

DAI PRIMI GIORNI DEL CRISTIANESIMO FIN' A TUTTO IL TEMPO DELLA REGINA E L I S A B E T T A

Contro l'Istoria Ecclesiastica del Predicante Gio: Fox, cioè, Volpe, intitolata: ATTI E RICORDI:

Ove egli pretende di mostrare, che la detta fua Chiesa Protestante sia discesa dagli Apostoli.

PARTE SECONDA.



AR-

#### ARGUMENTO.



Venda mostrato nella prima parte, come ila Fede Criffina su da principio predicata ai Brittanni in due vari tempir el inappresso alla Nazione Laglese, e sempre da PREDICATORI ROMANI, e che la detta: Fede ha continuato di Età in Età in una

Chiefa visibile fin' ai nostri giorni: ci resta adesso a esaminare nella feconda Parte , ove era in tueto quel tempo la Chiefa dei Protestanti, e se questi ne ebbera alcuna; e se l'ebbero, di che nomini era composta, e se. era l'istessa colla Chiesa descritta di sopra, o in parte la fleffa , e in parte diverfa , o fe elle potepano flare infieme , effendo contrarie in qualche punto di Fede ? Di più, se l'una perseguitò l'altra, o se poteano accordarsi tra loro ? E finalmente , qual è il loro flate nel giorno d'. oggi? Per esaminare i queli punti, avremo occasione di riundare di nuovo con più attenzione tutti i fedici Secoli da CRISTO in gid, e di vedere e considerare in ciascuno di est, qual Chiesa fiort, o prevalse, se la nostra, a quella del Volpe ? E qual delle due sia più probabile effer discesa dagli Apostoli: come ancora, se quella Chiefa che fu fondata visibilmente dai detti Apostoli e dat loro Discepoli , pote perire e svanire in niente per dar luogo a un' altra. E questi sono i punti principali della seconda Parte da esaminarsi nei seguenti Capitoli; sebbene , prima d'entrare in si fatto cfame , bo stimato proprio di trattare di certi altri punti generali, che a quello conducono , come vedrete nel Capitolo appresso.



DI QUANTA IMPORTANZA è la Successione Ecclesiastica per provare la vera Religione; e quanto i Settarj hanno procurato di fuggire la forza di

essa col dire, che la Chiesa è invisibile: quanto stolto è questo ripiego, e quanto stoltamente il Volpe si contiene in esso.

#### CAP. I.

' A tutti noto il detto del Filososo: Che i contrarì d essendo posti l'uno incontro all'altro, risaltano e A spiceano maggiormente : come il bianco e il nero in una stessa tela , appariscono in se più distinti e più vivi. A questo proposito avendo noi mostrato nella prima parte di questo discorso la chiara Successione della Chiefa Cattolica nell' Inghilterra , primieramente tra i Brittanni dal tempo degli Apolloli per le prime 6. Età: e poi di nuovo tra gl' Inglesi per 9. altre Età dalla prima lor Conversione dal Paganetimo alla Fede Cristiana; adesso dobbiamo vedere, che Successione produce il Volpe della sua Chiesa Protestante ( per le dette 15. Età ) se pure vi fu una simil Chiesa: Perchè da tal paragone dell' una coll' altra, s'intenderà la loro natura e condizione. Ma in primo luogo io voglio toccare, folamente in passando, alcuni punti principali, da esfer considerati per migliore intelligenza di tutto ciò, che si tratterà in questo Capitolo, ovvero intorno alla Successione Ecclefiaffica .

2. Il primo dei quali farà quello, che io toccai verfo la fine del passato Capitolo; cioè, di quanta impor- cipale dellu-tanza è la Successione e Continuazione dei Pastori de ser nota-da effer nota-Dottori, gli uni conformi agli altri nelle dottrine di to.

Punto prin-

Fede e di Religione, per dimostrare chiaramente la verità nelle materie di controversia, e per ritenere lo spirito di ogni uomo discreto dal vacillare nella sua credenza, secondo quello che S. Azostino disse di se eprovò in se stesso. Perchè offervando egli le tante e sì varie Sette, che germogliavano nel suo tempo, e che ognuna di quelle pretendeva d'essere antica, veridica e pura, e d'aver le Scritture in difesa dei suoi errori; ed essendo egli ancora stato sedotto da una di esse per molti ami ; dopo i quali fu alla fine tirato da Iddionella Chiefa Cattolica, in cui egli sentì in se stesso la forza della sua visibile Successione: Perciò scrivendo contro Fausto Manicheo , che era stato per l'addietro suo Maestro, come capo di quella Setta, in cui era vivuto. dopo avere addotto varie ragioni , per le quali si stimava sicuro della verità nella Chiesa Cattolica, ed avea risoluto di vivere e morire in essa; finalmente ne adduce una, come ultima e più forte di tutte, cioè, la continua Successione dei Vescovi nella stessa Chiesa, e specialmente nella Sede Romana, così dicendo: Tenet me

Stims the facea S. Agoftino della Successione.

Mug. cp. contra Faustum. Manieb. cap.

, di quella Sode, &c.

3. Ecco la forza, che aveva la Successione Ecclessissione per persone Sono per la fitma ch' ei ne faceva: A cui son consonni tutti gli altri Padri, come potrei far vedere, se volessi fernarmi ad allegarii. Anzi, essi stavano così saldi sopra tal punto, e ne facevano si gran conto, che generalmente riprendevan gli Eretici ed i Settari di quello difetto, cioè, di non aver tra loro alcuna Successione, o ordinata Continuazione, nè di Vecovi, nè di Fede; ma che saltavano qui e il a (come

in Ecclesia ab ipsa Petri Sede , usque ad prasentem Epi-

scopatum, successio Sacerdotum, &c. , lo son tenuto in

, questa Chiesa (contro tutti voi altri Settarj) dalla 31 duccessione dei Sacerdoti e de Vescovi, che sono di-31 scosi dalla stessa Sede di S. Pietro, sin' al presente Ve-32 scovo di Roma (che è Anaslasso) il quale tiene oggi-

fan-

fanno oggidi ancora i nostri) attribuendosi ora una cosa, ed ora un' altra, senz' alcun ordinario principio, diritto, continuazione, o successione: Ordinem ab Apostolo Petro captum (dice il suddetto S. Agostino) & usque 110. is non. ad hoc tempus per traducem succedentium Episcoporum fer- & vet. Telsvatum perturbant, ordinem fibi fine origine vindicantes . , L'ordine cominciato dall' Apostolo S. Pietro, e conn servato fin' al tempo d'oggi dai Vescovi suoi discendenti , succeduti l'un dopo l'altro , è perturbato dagli Eretici; i quali si arrogano un ordine senza principio-

4. A tal fine anche Tertulliana, anteriore più di 200. anni a S. Agostino, stidando gli Eretici su questo punto della Successione, disse : Edans hæretici origines Juarum Ecclesiarum , evolvant ordinem Episcoporum suo- prescript. ad-

Tert. l. de

rum, &c. Mostrino gli Eretici il principio delle loro Chiefe, narrino l'ordine dei loro Vescovi. E poi, dopo aver descritto per la sua parte, e per prova della vera Successione Cattolica, tutta la serie dei Vescovi di Roma, da S. Pietro fin a Papa Eleuterio, il quale viveva nei fuoi giorni (ofservate di grazia la prova che egli usa, bench'ei fosse della Chiesa d'Affrica: ) Egli si gloria, come se avesse portato contro tutti gli Eretici un argumento invincibile; provocandoli a fare il simile , se essi potevano : Confingant (dice egli ) tale aliquid bæretici : Divisino gli Eretici , se loro è possibile, una simil cosa per prova della loro Chiesa: E quì considera (gentil Leggitore) come gli Eretici restan confusi, a giudizio di Tertulliano, per mancanza di tal Successione .

5. Ma questa opinione non è solamente di Tertulliano: Perchè ancora S. Ireneo, pure a lui anteriore, obbiettò il medesimo agli Eretici, contro i quali ei così scrisc : Obedire oportet eis , qui successionem babent ab Iren. 1. 4. ad-Apostolis, qui cum Episcopatus successione charismata ve- versus beref. ritatis acceperant: , Voi dovete ubbidire ai Successori 44. 2) degli Apostali, che hanno ricevuto colla successione

n dei

Irenibid. cap. 23 dei loro Vescovati i doni della Verità. E in un altro luogo egli scrive così : Apud quos est ea , que est ab Apostolis successio, hi sidem nostram custodiunt, & scripturas sine periculo nobis exponunt: ,, Quei che so-, no Successori degli Apostoli, quelli sono che custodiscono la nostra Fede, e ci espongono le Scritture , fenza pericolo. Ecco la virtù della Successione, tanto stimata nei suoi giorni da S. Ireneo, che a quellaascriveva la conservazione infallibile della Fede, e la vera esposizione delle Sagre Scritture.

6. E quì è da notarsi, che egli parla, non solamente della Successione nella Fede, come pretendono i nostri Settari d'averla tra loro dagli Apostoli (lo che è ridicolo, e apertamente falso, come di sopra è itato mostrato, e in appresso si mostrerà con più distinzione;) ma parla ancora espressissimamente della Successione e Continuazione dei Ve/covi; ascrivendo a quelli, e provando per mezzo loro, la Successione d'una stessa Fede. E a tal fine egli numera i Vescovi di Roma da S. Pie-

Forza della Succeffione appresso Sant' Irenco e Tertulliono e altri Padri.

tro fin' al fuo tempo, come fece anche Tertulliano di sopra allegato (benchè uno vivesse in Francia, e l'altro in Affrica;) provando ambidue, colla Successione dei Vescovi Romani, la vera Successione d'una stessa Fede aver durato, non folamente in quei vari paesi, ma ancoraper tutto il Cristianesimo, dai giorni degli Apostoli fin' a quei tempi ; stimando eglino esser questa una prova invincibile, o (per usare le proprie parole di S. Irenec) tlenissimam ostensionem , una pienissima dimostrazion contro tutti gli Eretici di qualunque forta.

7. In conformità del qual principio, tutti gli altri Padri venuti în appresso di Età in Età, hanno tenuto risolutamente questo punto della Successione, contro gli Eretici dei loro tempi. Brevem apertamque animi mei fen-

tentiam proferam (dice S. Girolamo) in illa effe Feclesia uit. contra. permanendum, que ab Apostolis fundata, usque ad diem Lucif. bane durat : , lo dirò brevemente e chiaramente il mio

n fentimento: Noi dobbiamo restare in quella Chiesa, , la quale essendo fondata dagli Apostoli, ha durato fin al di d'oggi: Come se dicelle: Noi dobbiamo tenerci in quella Chiefa, la quale ficcome fu fondata, e sparsa pel mondo dalle prediche degli Apostoli, così è stata visibilmente continuata sotto i suoi Vescovi e Dottori fin' a questo giorno. Il qual sentimento di S. Girolamo, è confermato da S. Agostino suo contemporaneo, benchè un po' più giovane, con queste parole : Dubitamus nos illius Ecclefia confidere gremio, qua ab Apostolica miliene cre-Sede per successiones Episcoporum (frustra hæreticis circumlatrantibus ) culmen authoritatis obtinuit? 3 Dubi-33, teremo noi di star nel grembo di quella Chiesa, la quale ha ottenuto l'altezza della fua Autorità dalla 32. Sede Apostolica per via della Successione dei Vescovi fin' " a questo giorno, non ostante il vano abbajare degli 25 Eretici contro di essa?

Asp. Tib. de

8. Così disse S. Agostino della Chiesa visibile dei suoi giorni , la quale aveva durato poco più di 400. anni . Ma che direbbe, se vivesse nei nostri tempi, dopo una Successione profeguita pel corso di quasi 12. Secoli, da che scrisse questo; quando ei sentisse abbajare gli Eretiel contro la Chiefa più fieramente di quel che facevano nei suoi giorni? sebbene anche allora egli sentì molto di quel tanto che si sente adesso. Ma se ora tornasse a vivere, non vi è dubbio che egli farebbe questo suo argumento della Successione molto più forte contro i nostri Eretici; e tanto più ei lo stimerebbe, quanto più grande si è dimostrato il potere di Gristo incontinuarla d'allora in poi , per tante Età dopo di esfo, tra tanti disturbi, sconvolgimenti, e mutazioni d' Imperi, di Regni, e di Stati temporali, come di fopra abbiamo offervato. E se in Inghilterra noi possiamo contare più di 70. Arcivescovi di Canturbia, tutti quanti d'una Religione, e l'uno succeduto all'altro, da che seguì la nostra Conversione per opera del nostro

Abbajamento degli Eretici contro la Chiefa. come lo chiama S. Agofti-

Apo-

Cambden. in defeript. CanApoftolo S. Agglino (per non dir niente della Chiefa. Brittanna avani di noi) come confessa lo stesso della Chiefa brittanna avani di noi) come confessa lo stesso della Chiefa Inglese cra nella Fede una stessa colla Chiefa Brittanna (come innanzi ho mostrato) e ambedue una stessa Chiefa colla Romana, e con tutto il resto del mondo Castolico, dal loro principio sin'a querifo tempo, quanto grande è quest' Antichias e quanto chiara è tal Successione! e con che forza porterebbe. S. Agglino quest' argumento contro i nostri moderni Erstici. se esti vivesse nei nostre giorni!

o. Io fon ficuro, che se un Conte, Barone, o Duca,

quí in Inghilterra po esse mostrare per la possessione di qualche suo Stato, folamente la metà di questi anni, la stimerebbe per certo moltissimo, e sarebbe con quella una gloriosa disesa contro chiunque ardisse pretendervi, se potesse veramente provare (come not facciaro na claca causa della nostra Chiesa) che i suoi Antenati continuarono per 13. Secoli nel possessi di quello Stato. Ma niuno può addurre negli Stati temporali una tal Successione. E chi avrà genio di legger l'ilsoria del suddetto Cambdeno verso il sine, di ciascuna Provincia Ingeste (ove descrive i Conti e i Duchi, che hanno avuto i loro Titoli e Stati su quelle Provincie) vi vedrà

una Successione così interrotta, che non v'è alcun Du-

cato, nè alcuna Contea, che duri in qualunque Nome,

Paragone tra la durazione della Chiefa e quella degli Stati temporali.

ovvero Famiglia, per 3. o 4. generazioni. È questa è l'incostanza e fragilità delle cose umane.

to. Ma quanto alle cose di Religione appartenenti all' Anima, il Signore Iddio ha dato altra forza alla Successione, si degli Uomini, si della Fede. Comeper esempio, la Legge di Natura ei la sece durare per fola Tradizione sotto i Patriarchi, avanti e dopo il divisio universale, più di dae mila cinquecent' anni. E poi nella Legge scritta, egli mantenne il popolo Ebreo nel possetto della sua Religione più di quindici Secoli

### Protestante . Part. II. Cap. I. 209

per Successione di Sommi Sacerdoti e Governatori Ecclefiastici , da Moise fin' a Gesul Cristo ; non ostanti tutte le vicende e varietà dei tempi, e schiavitù sofferte dalla detta Nazione . E finalmente da Gesil Cristo fin'alla nostra Età, egli ha continuato per quasi fedici Secoli la Religione Cristiana in una maniera molto più gloriosa. Nel qual ultimo tempo fono accadute infinite mutazioni nell'Imperio Romano, e in ogni altro Regno attorno di noi; come ognun sa, e può vedere in tutte le Istorie. E pure la Successione della Chiesa Cattolica e de' fuoi Paftori, insieme coll'unione della Fede insegnata in essa, è stata conservata con istupendo miracolo tra detti disturbi, sconvolgimenti e rovine di Regni temporali: Il che mai non potea fuccedere, se non per la forza dell'onnipotente braccio del nostro Salvatore; specialmente se si considera la gran moltitudine di Eresie e di Sette, che di tempo in tempo sono insorte, e l' hanno impugnata, ma sempre in vano; non avendo potuto mai prevalere contro di essa. E tanto basta per questo primo e principal punto della forza e virtù della Successione Ecclesiastica.

11. Il secondo punto da considerarsi si è, che quan- Secondo pundo Lutero ebbe cominciato la fua nuova Religione, non to principale potendo allegare i fuoi feguaci in loro favore Successio- da considerarne di Vescovi, o di antichi Dottori, ed essendo su que- visibilità delsto punto molto incalzati dai Cattolici; egli divisò un la Chiefa. affai ridicolo e groffolano ripiego, con dire, che la vera Chicfa era invisibile agli occhi dell' uomo, e vedut. folamente da Iddio; e in confeguenza, non avea bifogno d' una Successione visibile. E questo suo ripiego si scuopre da ciò che egli scrisse contro Erasmo \*, e contro Caterino \*, e nel suo empio Trattato de abroganda lib. de fere. Miffa privata , di abolire la Messa privata : nel quale arbitravendo conferito coll'istesso Demonio (come ei confes- Carbar, pari. fa di propria bocca) domanda risolutamente: Chi mai 1. può mostrarci la Chiesa, poiche ella è segreta, ed è da To. I. cre-

\* In defenf. \* Lib. contra

eredersi solamente in ispirito? Al che se uno opponesso S. Agostino , che dice : digito ostendimus Ecclesiam , noi August. traff. mostriamo la Chiesa a dito: Non avrebbe Lutero, a in ap. Toon. vostro giudizio, un buon contrapposto?

\* Cup.de Con-

ciliis .

Il simile su tenuto da Brenzio \* per qualche tempo, come apparisce nella sua confessione di Vittemberga , e da alcuni altri di quella Setta . Ma questa. opinione di Lutero non durò molto a piacere ai suoi se-

guaci : Perche Filippo Melantone \* fuo discepolo principale, poco dopo infegnò il contrario, cioè, che la Chiecom. loco 12. de Etclef. sa era visibile anche agli occhi degli uomini. E i Mad-

\* Cin. 1. lib- deburgefi \* nella loro Istoria tengon l'istesso, dichiarando per tutto effer la Chiefa un' adunanza visibile. I. cop. 4. La qual ritirata dei principali Luterani (essendo fatta

per una consulta tenuta tra loro sopra tal punto, co-\* Apol. 1 - me afferma Federigo Stafilo \* Configliere dell' Imperapart . 3 .. tore, che era stato uno di essi; ) forse su la cagione, che Calvino, venuto immediatamente dopo di loro, si

pose a difendere la stessa dottrina, dicendo: Nobis invisibilem, &c. Noi siamo costretti a creder la Chiesa es-Juff .. cap .. I. sere invisibile, e solamente veduta dagli occhi di Dio. 4. 2. Ecco che Calvina pone in questo punto la necessità di crederlo.

13. Le principali cagioni, per le quali i Capi Lute-Perché i Luterani laseia- rani si ritirarono dal riputare la Chiesa invisibile, sudoffo dell' invisibilità della Chiefa ..

rono il para- rono le chiare evidenze della Scrittura, dei Santi Padri , e del lume naturale contro il lor ridicolo e matto paradosso. Perehè essi non potendo allegare in tutta la Bibbia neppure un luogo, ove il nome di Chiesa sia applicato a un' adunanza invisibile; erano incalzati dai Cattolici con molti testi evidentissimi di Scrittura, nei quali è usato il detto nome per un'adunanza visibile: Come per esempio, nel libro dei Numeri: Cur eduxisti Ecclesiam Domini in solitudinem? Perchè hai condotto la

N.10. 20-Chiefa di Dio nel deserto ? E di nuovo, nel 3. librodei Re : Convertitque Rex fuciem fuam , & benedixit 3. Reg. 8.

am-

# Protestante . Part. II. Cap. I.

omni Ecclesia Ifrael; omnis enim Ecclesia Ifrael Stabat, &c. E il Re si voltò, e benedisse tutta la Chiesa d'Is- scritture per draele, perchè tutta era là presente, &c. I quali testi, della Chiefa, e molti altri fimili non si possono intendere in alcuna maniera di un' adunanza invisibile, ma bensì di una vitibile.

Evidenti

211

14. E molto più, se consideriamo il parlare di Criflo e dei suoi Apostoli nella nuova Legge, come quando ei disse : Die Ecclesia; Si Ecclesiam non audierit , &c. Mat. sh. Dillo alla Chiesa; e se egli non ascolta la Chiesa, &c. Ma se la Chiesa fosse invisibile, niuno potrebbe ricorrere a lei, nè ascoltarla. In oltre, esortando S. Paolo i principali Paftori dei Cristiani di Ffeso ad attender con diligenza al proprio ufizio, ei difse loro: In que Al. 20. vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei: Nel quale lo Spirito Santo vi ha posti Vescovi per governare la Chiefa di Dio. Ma come mai essendo essi perfone visibili, potean governare un'adunanza invisibile?

15. Di più, quando S. Paolo si parti con S. Barnaba di Antiochia per Gerusalemme , la Scrittura dice : Deducti funt ab Feclefia, &c. furono accompagnati nel 41.15.

loro viaggio dalla Chiesa di Antiochia: e quando giunsero a Geru/alemme (foggiunge la Scrittura) fuscepti funt ab AH. 18. Ecclesia; furono accolti di quella Chiesa: E ancor di più: ascendit Paulus & Salutavit Ecelesiam; andò là Paolo, e salutò la Chiesa. Tutti i quali detti non possono mai convenire a una Chiefa invisibile. E pure che quella fosse la vera Chiesa primitiva di Cristo, niuno lo può negare.

16. E finalmente, quando S. Paolo infegna a Timo- 1. Tim. 3. teo suo discepolo, quomodo oporteat conversari in domo Dei , que est Ecclesia , come si debba conversare nella casa di Dio, che è la Chiesa, columna & firmamen- Juid. tum veritatis, base e sostegno della verità; la sua istruzione sarebbe vana, se la Chiesa di Cristo fosse invisibile : Perchè come mai si può conversare in un'adu-Dd 2 nan-

manza, che non si vede, o non si conosce? come può la Chiesa esser base e sostegno della verità, per risolvere i dubbi, che possono accadere intorno alle Scritture, ai punti di Fede, e ai misteri della Religione; se ella è un' adunanza, che niuno vede, o discerne; nè sa dove, o in che modo, ricorrere a essa; nè quali persone in lei si contengono?

Ragioni evidenti. perchè la Chicla deve effer gifibile .

17. In fomma, per non istar più su questa materia, che in se stessa è così evidente, e così chiara alla ragion naturale; se la Chiesa di Cristo è un'adunanza. non di Angeli, o di Anime separate dai loro corpi; ma di varie persone in carne mortale, che debbono in essa, o governare, o esser governate; come possono esfer mai invisibili? E se devono comunicare insieme nei Sagramenti visibili, e specialmente in quei del Battesimo e dell' Eucaristia \*; se devono professare il nome di Crifo e la sua dottrina esternamente in faccia al mondo \*, ed essere ancora perseguitate e messe a morte per la medelima \*; fe tutti quelli, che non fon nella Chiefa, devono entrarvi, ed esservi accolti \*; e quei che vi sono, devon ricorrere nei loro dubbi alle sue decisioni, ed esser diretti e governati da lei; e finalmente ubbidirla fotto pena di dannazione : come mai si può far tutto questo, se ella è invisibile agli occhi degli uomini, e solamente veduta dagli occhi di Dio?

\* Marco ci er le im. Estel. 4. 1 . Petr. 3. \* Rom. 10. Luc. 12. I - Time 60 \* Mat. 5. Luc. 11. 700m-15-\* Mat. 28. t. Cor. 12. 1. Tim. 3. 0 5.

ri, sarebbe cosa da non finir mai e insieme superflua: Perchè tutti quanti quali sempre sono occupati in additare lo splendore, l'esterna grandezza e maestà della Chiefa di Cristo per tutto il mondo nei loro giorni. E Discorsi di per tutti essi può servire solamente S. Agostino, il quale si stende più d'ogni altro in questo argumento; mostrando come il piccolo sasso profetizzato da Daniele diventò uu gran monte, visibile a tutto il mondo: E che il Tabernacolo di Gestà Cristo (che è la fua Chie/a) su da lui posto nel Sole, per esser veduto da ciascheduno: E 47. O lib. 2.

Il citare in questo proposito i Padri e i Dotto-

S. Agoftino intorno all'effer la Chiefa vifibile . August. in pfulm. 44. 0

che

che la sua Chiesa è a guisa d'una Città, situata sulla cont. Petil. c. cinra d'un monte, la quale a niuno può essere ascosa: E altri discorsi simili a questi, fondati dal suddetto Dottore sopra evidenti Scritture; pe'i quali riman confutato, non folamente il primo ripiego di Lutero e di trast. r. 6 2. Calvino, che asserivano la Chiesa di Cristo essere invisibile; ma ancora il secondo dei più moderni Luterani: i quali sebben concedono (astretti dalle prove passate) esser la Chiesa un' adunanza visibile ; tuttavia negano esser quella Successione esterna e di Vescovi e di Concili, così illustri nella Chiesa di Dio, dal tempo degli Apostoli fino al nostro: ma anzi vogliono che tale adunanza fia di alcuni pochi dispregevoli e oscuri (che da loro fon chiamati gli Eletti ) vissuti nascosi di tempo in tempo nelle tenebre, e cogniti a pochi, oppure a niuno.

32. 0 104.1. 2. contr. Cre-Sco. c. 36. 0° 1. 4. cap. 58. in cp. Foan. O' c. 4. collat. 3. dici in Brevie-

Ma questo loro secondo ripiego è più matto del primo: Perchè, dove mai si cercheranno questi Elet- piego dei Luti nascosi, per trattare con essi, o pur ricevere i Sa-terani intorgramenti dalle loro mani ? come mai fi potranno cono- della Cniela. scere? come potrà uno fidarsi di loro? di dove hanno avuto la loro Origine e Antorità? che Successione portano avanti coll' impolizion delle mani, cominciata dagli Apostoli? non può ogni Setta d'Eretici con questo ripiego farsi Chiesa di Cristo? Onde non v'è bisogno di

Secondo ri-

parlar di vantaggio su questo punto. 20. Ci resta dunque a considerarne un altro, avanti Opinione del di cominciar l'esame della Successione della Chiesa del Volpe intor-Volpe: Perchè, avendo egli da una parte confiderato, che Lutero e Calvino la tenevano per invisibile; e dall' altra, che diversi Capi Luterani avean cambiato su que-Ro punto la loro opinione con afferirla visibile (specialmente Flacco Illirico, e i suoi compagni Maddeburgesi, che volcano seriverne tutta l'Istoria nelle loro Centurie, ed ei seguitarli a passo a passo nei suoi Atti e Ricordi) il pover' nomo si trovava perplesso al maggior segno: sità del Polperche da una parte il lasciar Lucero (ma specialmente pe.

no alta vera-Chicfa .

Calvino ) gli pareva assai duro; e dall'altra, il non seguitare i Maddeburgesi, che dovean essere i suoi Maeitri, gli rincresceva. Ma sopratutto si vedeva imbrogliato per ragione della stessa materia: Perchè, se la Chiesa di Cristo, secondo Lutero, era invisibile; come mai poteva il Volpe, o la cricca Maddeburgese scriver di essa una sì lunga Istoria ? Onde glosando Flacco Illirico la. genealogia, che fa S. Masteo nel suo Vangelo, della

Illyricus 21 ff. vera Chiefa fin dal principio, così dice: Oftendit ift 1. in Miss cop.1. feries Ecclesiam O Religionem veram habere certas historias sue originis & progressus: Questa serie dimostra. aver la vera Chiesa e Religione astorie certe del suo

principio e progresso.

21. Così scrisse Flacco Illirico , perchè egli e i suoi compagni stavano allora per metter mano (come si è detto) alle loro Istorie, nominate Centurie; il che non poteano realmente fare, tenendo che la Chiesa fosse invilibile. Nè ancora il Volpe potea cominciare un sì grosso Volume con questa opinione: Onde, dopo aver molto fantasticato, ei scappa fuora con questo ripiego, per l' addietro non mai udito; affermando che la Chiefa di Cri-

fa invisibile e visible.

go del Volpe flo è insieme visibile ed invisibile, cioè, visibile ad alchefala Chie- cuni, e invisibile ad altri; visibile a quelli che sono in essa, e invisibile a quelli che son suora di essa. Voi udirete le sue proprie parole.

Benche non sia la Chiesa di Dio (dice egli) Polpe nellas [ua protesta al- cost invisibile, che niuno possa vederla; contuttociò non è la Chiefa e In- ancora cost visibile, che possa vedersi da ogni occhio mon-zbilterra· dano: Perchè appunto com è la natura della Verità, cost è la condizione della vera Chiefa, che comunemente non è veduta se non da quelli, che sono suoi membri; e per-

ciò quei che vogliono che la detta Chiefa sia visibile a qualunque occhio, sembran definire la Sinagoga del mondo, anzi che la Chiefa spirituale di Dio.

23. Così dice il Volpe. Dal che voi vedete, che egli fa la Chiefa visibile, solamente a quelli che sono in esta: Invenzione (a mio parere) nuova di zecca, e propria del capo del Volpe; il quale si sa che su stemperato molti anni prima che egli morisse: Perchè, se egli non burla, o equivoca (intendendo una Chiesa che sia visibile internamente per via di fede, e un'altra che sia visibile esternamente agli occhi carnali; ) ma intende finceramente, come egli dovrebbe, e come porta la Controversia, una Chiesa visibile all'occhio dell' uomo; allora è solenne pazzia il dire, che la vera Chiefa non può effer veduta in questo mondo se non da quelli , che sono suoi membri : Perchè certamente deono vederla, sì i suoi Nemici, come i suoi Figliuoli; gli uni per impugnarla e combatterla, e gli altri per riconoscerla ed ubbidirla. Ed io vorrei (per grazia d'esempio) domandare al Volpe, se Erode e Nerone, che perseguitarono la Chiesa visibile di Gesti Cristo, erano membri di detta Chiesa? Perchè, se essi non erano; dunque, secondo il suo detto, non potean vederla, e per conseguenza non perseguitarla.

24. Anche il paragone, che egli sa tra la Verità e la vera Chiesa, non tiene: Perchè la Verità è una cosa spirituale, solamente visibile all'Intelletto; ma la Chiesa essendo composta di persone sensibili, può vedersi dall' occhio carnale: sebbene la sua verità (cioè, se questa, o quell'adunanza sia la Chiesa di Gesti Cristo) è materia dell'Intelletto, confermataci dagli argumenti addotti di fopra, e da molti altri. Onde benche i suddetti persecutori, Erode e Nerone (per grazia d'esempio) non Come vedono vedevano la verità di quella Chiesa che perseguitava- i nemici e i no, in rifguardo alla fua dottrina: (perchè altrimenti perfecutori la non l'avrebbon forse perseguitata:) nientedimeno essi ve- vera Chiesa. devano e conoscevano, che quella era la Chiesa visibile di Gesti Crillo, cioè, un' adunanza, che professava il suo Nome e la sua Dottrina : Anzi essi potevan conoscere divantaggio, che quella era la sua vera Chiesa; poichè ella fu cominciata vitibilmente e evidentemente

da

da Lui medelimo e dai suoi Apostoli nei loro giorni, e così profeguita senza interruzione. E se di più avesser o saputo (come noi sappiamo), che egli avea promesso di discadenta e conservarla sin' alla sine del Mondo: allora essi doveno, o dubitare della fedeltà della supromessa, o del suo potere effettuar la medessima, oppur credere che questa sua Chicsa non potea mancare: del che dubitando i Protessani, convien loro ancor dubitare dell'una, o dell'altra di queste due così; cioò o della potenza, o della sedeltà del nostro Salvatore in adempiere la sua promessa. E questa è la forza della Successione, anche appresso il Nemici e agl'Infedeli.
25. Ma ora passima ol punto principale, che ci sia-

mo proposti nel principio di questo Capitolo, che è la Successione della Chiefa Protesiante, promessa dal Vespe proposti nei soi della fui dissipportato della fui dissipportato di considerato di consid

me ei l'adempia in tutto il suo Libro, lo vedremo appresso nella sua ampla dichiarazione; sebbene in parte possimos forgere il suo disegno, da quel ch'ei protesta alla Chiesa Inglese avanti il principio della sua Isto-

Tia, in queste parole.

Difegao del 20 so ho intrapreso (dice egli) la presente Isloria, Voler cella affinche i, sicome sin ora altri Sertitori bamo impiegata in a Froetla al loro saita in esaltare la chiefa di Roma, così apparisa in questa monera il ritratto d'ambedue le Chiefe, ma specialmente di quella di Cristo, pomera, oppressi per e perseguitata: La quale benche sia stata per tanto sempo calpostata dai suoi nemici, disprezzata nel Mondo, trascurata nella sissi ne anta pena visibile e cognita agis occit mordani; contuttociò ella èstata la sola vera Chiefe

fa di Dio, nella quale fin qui egli ha operato potentemente nel prefervarla in tutte l'esfreme sue affizioni; con tinnamente facendo sorgere di tempo in tempo fedeli oninistri, che hanno sempre conservato alcune scintille di ve-

ra

ra Dottrina e Religione. E poiché la vera Chiesa di Dio ordinariamente non va sola, ma è accompagnata da qualche altra Chiesa, o Cappella del Diavolo, per esser di quella e invidiata e dissigurata; è necessario che ognumo veda la disserva che vè tra loro, e si deserva la suc-

seffione della vera Chiefa dal tempo degli Apostoli, &c. Noi quì vediamo distesamente il disegno del Volpe . In primo luogo egli intende di contraddire tutti quanti i paffati Scrittori, che han celebrato la grandezza e la gloria della Chiesa di Roma, da lui chiamata Cappella del Diavolo. E in questo egli dee contraddire tutti quanti gli antichi Padri per diverse centinaja d'anni dopo gli Apostoli; come S. Irenco, Tertulliano, S. Agostino, Ottato, ed altri Scrittori, che hanno mostrato la continuazione della vera Chiesa di Gesul Cristo per la ferie non mai interrotta dei Vescovi succeduti nella Chiesa di Roma, come di sopra avete sentito. E in secondo luogo, intende il Volpe di moftrare un'altra Chiesa Criftiana, per l'addietro calpestata e oppressa, disprezzata nel Mondo, trascurata nelle Istorie, e appena visibile, o conosciuta: La quale (a suo giudizio) è la fola vera Chiefa di Crifto, che ha conservato alcune scintille di vera Dottrina e Religione. Egli non dice che sia vero tutto ciò che ella tiene, ne che in essa sia stata insegnata tutta la dottrina di Gesti Criflo; ma solamente alcune scintille di vera dottrina. E di più egli promette di cominciare la Successione di questa sua Chiesa dai propri giorni degli Apo-

28. Questa è la promessa che sa il Vospe, e noi l'accettiamo: E quantunque non metta il conto di mossirare una Chiesa, oscura, nassosa, e caspessa in mossi Fià, e che solo ritene alcune simille di vera Datrina e Religione; perchè ogni Setta de Eresia, che totalmente non nega Cristo, sa appunto l'istesso; contutociò l'esamineremo (per quanto miscrabile e pezzente To.1.

E e cl-

Stoli .

ella sia) con riandare tutte le Età dagli Apostoli fin' al dì d'oggi; seguitando quell'istessa distribuzione di tempi, che offerva il Volpe nella sua Istoria: cioè, da Criflo fin' a Costantino , che son 300. anni : da Costantino fin' a S. Gregorio, che sono altrettanti : dai nostri Apostoli, S. Gregorio e S. Agostino fin' alla Conquista, 400. e più anni: dalla Conquista fin' a Viclesso, altri 300. da Vicleffo fin' a Lutero, 240. da Lutero fin' al di d'oggi, poco meno di 100. E in tutta questa varietà di tempi esamineremo brevemente, se vi su, o no, la Chiesa del Volpe? che continuazione, o successione può avere avuto? in che luogo, in che tempo, e da quali persone fu cominciata, continuata, e riconosciuta? di dove ebbe la sua dottrina, che articoli tenne, e con che unione e conformità con se medesima, o colla Cattolica Chiefa Romana? La qual Chiefa avendo io mostrato nella prima parte di questo Libro, che fu cominciata da Gesti Cristo e dai suoi Apostoli, e conservata visibilmente d'allora in poi per una continua Successione di Vescovi, di Prelati, Governatori e Professori di essa; tutto questo ci potrà dare una certa e sicura notizia dell' opposta Chiesa del Volpe, di cui adesso noi siam per trattare .

Di che cosa fi dee trattare intorno alla Chiesa del Volpe -



## SI ESAMINA DISTINTAMENTE

la Successione della Chiesa del Volpe, in Inghilterra, o altrove, pe' i primi 300. anni dopo Cristo; cioè, fin' al tempo dell' Imperator Costantino; e se allora vi fu nel Mondo una tal Chiesa, e in quali persone?

### CAP. II.

Hi vorrà porsi a considerare la proporzione dell' Istoria del Volpe dell'ultima edizione, forse la I troverà la più grande di mole di quante fin quì fiano uscite alla luce nella nostra favella Inglese; e senza forse la più salsa in sostanza di quante mai siano state scritte in qualunque altra lingua. Ella occupa sopra 1000, carte del più largo foglio, che fin' ora sia stato veduto; e in ogni carta vi fono quattro grandi colonne : E pure se di tante carte si considera quante egli n' ha spese nel raccontare la successione e i fatti di tut- libro del Volta la Chiesa, o sua, o nostra, pe' i primi 1000. an- pe. ni dopo Criflo; elle fono, secondo il suo conto, solamente 64; cioè, appena la terza parte di quelle che ha speso negli ultimi 500. anni.

2. E di più, se si esamina il contenuto delle suddette 64. carte; nemmeno 4. di esse appartengono a quella materia, di cui egli dovea trattare (che è la Successione visibile della sua Chiesa) come brevemente io 1060. anni in mostrerò, dividendo i 1060 anni, che passaron da Cri- quattro parti fto fin' a Guglielmo il Conquistatore in quattro parti, se- principali. condo l'ordine tenuto dal Volpe nel detto suo Libro; cioè, la prima da Cristo fin' a Costantino, che contiene 300. anni: la seconda, da Costantino fin' alla Converfio-

fione del Re Etelberto per le prediche del nostro Apostolo S. Agostino, che contiene altri 300. anni: la terza , da Etelberto e da altri 6. Re d'Inghilterra , che regnarono insieme con lui, fin' al Re Egberto primo Monarca della Nazione Inglese, che contiene 200. e più anni : e la quarta , dal Re Egberto fin' a Guglielmo il

Conquistatore, che ne contiene altrettanti. Adeffo seguitiamo il Volpe per tutte queste Età e

divisioni di tempi, e vediamo di qual buca, o di qual caverna vuol cavar fuora la fua nafcofa e calpestata Chiefa, differente dalla visibile Chiesa Romana; eppur dotata di tempo in tempo d'alcune scintille di verità; che I primi 200. egli promette di descrivere dal tempo degli Apostoli fin' anni da Crifto fin' a Coftonal nostro. Ora, nei primi 300. anni da Cristo fin' a Costantino, dove che ogni altro Scrittore Ecclesiastico, A1.2.2.4.06. e specialmente S. Luca nei suoi Atti, descrive il prin-Eufeb. lib. 1. cipio visibile della Chiesa di Cristo dai suoi Apostoli e Di-C 2 biffor Ecckf.per tosum. scepoli; il loro vigore per la venuta dello Spirito Santo; la conversione di tanti Infedeli per le loro predi-

che; i loro frequenti e strepitosi Miracoli; e perciò il

maraviglioso stabilimento e accrescimento della detta-Chiesa per tutto il Mondo, e la continuazione della medefima nelle Età susseguenti per un' ordinata Successione di Vescovi (ma specialmente di quei di Roma, come. Supra cap. 8.

avanti s'è dichiarato, e apertamente si può vedere negli scritti di S. Dionisio l'Arcopagita, di Flavio Giuseppe, di S. Giustino, di Egesippo, di S. Clemente, di S. Ireneo, di Tersulliano, di Origene, di Giulio Affricano, di S. Cipriano, di Eusebio, e di molti altri di quelle Età:) il Volpe non segue un tal' ordine nemmen per ombra, nè sa menzione alcuna di Successione di Vescovi de lla sua Chiefa, ovvero della nostra; ma solamente (per ispendere il tempo, ed empier de' fogli ) va traducendo da Eusebio e da altri Autori i Martiri di quei che soffrirono per la Fede Cristiana nelle 10. persecuzioni ge-

Impresa impertinente del Volpe .

tino .

nerali di quei primi 3. Secoli: mostrando ancora i det-

ti Martiri in diverse immagini, non per altro (a mio giudizio) che per trattenere il suo Leggitore con qualche firano e dilettofo spettacolo: e così congiunger in apprello i suoi Martiri Protestanti con quei della Chiesa primitiva; acciocche il semplice Leggitore, essendo le inmagini in qualche modo confimili, sia da quelle indotto a pensare, non esservi gran differenza, o nel-

le loro persone, o nella causa del loro soffrire.

Ma io domando qui al Volpe , a che propolito Ragioni peregli pone tutti quei Martiri della primitiva Chiesa nel- chegliantichi la sua Istoria? Sono eglino suoi, o nostri ? perchè d' ambidue non possono mai effer Martiri, cioè, Testimoni; essendo noi di una Fede diversa: Perchè noi per di quella del la nostra parte tenghiamo fermamente con S. Atanasio \* che chiunque non crede tutti i punti della Fede Cattolica interamente, perirà in eterno. Se egli dice, che sono fuoi Martiri, dee provare che in ogni articolo essi er ano della fua Fede, e non della nostra. E per esaminare di che Fede erano, se della nostra, oppur della sua, si possono fare diverse ristessioni : Cioè, inprimo luogo, chi di noi gli onora più? Noi altri Cattolici ne facciamo commemorazione : Noi offerviamo i loro giorni festivi, come ognun sa: Noi gli ponghiamo Martiri, nel nostro Calendario e Martirologio Ecclesiastico: Noi conferviamo le loro Reliquie: Noi veneriamo i loro Sepolcri: Noi gl'invochiamo, perchè preghino in Cielo per noi, come regnanti in fomma gloria con Gesul Crifo: Le quali cose son rigettate dai Protestanti; anzi il Volpe nominatamente ha escluso quasi tutti i detti Martiri dei primi 3. Secoli dal Calendario della sua Chiesa, per dar luogo a Gio: Vicleffo, a Gio: Uffe, a Martin Lutero, e ad altri simili Compagnoni, come si può vedere nelle prime pagine del suo libro : Il che è se- pio del suo Vogno, che noi gli stimiamo assai più di loro; lo cha lume. non faremmo, se non sostimo persuasi, che essi erano della nostra Fede, e non di quella dei Protestanti, in qua-

Martiri erano della nostra... Chiefa e non Volpe .

\* Nifi integram inviolatamque fervaverit abfques dubio in eternum peribis .

Chi onora più gli antichi

Vedi il Calendario del Volpe nel princiqualunque punto di Controversia che verte tra Noi. 5. Di più, la Chiesa visibile Cristiana dei primi 3. Secoli, nei quali i detti Martiri soffriron la morte, non gli avrebbe mai registrati per Santi, nè ammessi nel numero dei veri Martiri, se in tutti i punti non fossero stati della sua Fede e comunione; siccome non ammise tutti gli altri di varie Sette, specialmente de' Marcionisti e de' Montanisti , che furono molti , e si gloriavano del Martirio; e in esso, del divino ajuto, non meno, ma molto più dei veri Cattolici; come Apollina-

Cup. 5.

Seconda ra-

mo libro dell' Istoria Ecclesiastica ) attesta amplamente. Anzi, i detti Eretici, e specialmente dell'ultima sorta. eran sì pronti a soffrire il Martirio, che tenevano non esser lecito il suggire in tempo di persecuzione; co-Tertuil. lib.de me si vede in Tertulliano, che difese lo stesso, dopo fuga in perfe- effer caduto in quell' Erefia . S. Cipriano inveifce fovente contro i Martiri de' Novaziaini, e S. Epifanio conpanar. beref. tro quelli degli Eufemiti, soprannominati Murtiriani per

re antichissimo Vescovo (riferito da Eusebio nel suo pri-

la moltitudine dei lor falsi Martiri : e S. Agostino non August-contra meno acremente detesta quelli dei Donatisti, che piutlitteras Peti- tosto che non esser Martiri, eran pronti ad uccidersi C contra 2. da se medesimi. Tutti questi suron rigettati dalla Chiespistolam Gau- sa Cattolica (sebben mostrarono di morire per Cristo) densii 1.2.c.16 perchè non convenivano seco in tutti i punti di Fede: · O alibi . onde possiamo inferire, che avendo tenuto la detta Chie-Martiri ere-

tici .

sa Cattolica di quei tempi (e di tutti gli altri sussegnenti) quei Martiri mentovati di sopra delle prime dieci persecuzioni, per veri Martiri; è indubitato, che convenivano pienamente con essa: Dal che io n'inferisco di nuovo, che la Fede di quei primi 3. Secoli avendo continuato negli altri 3. susseguenti, e in conseguenza nei tempi appresso fin' ai nostri ( come di sopra è stato provato \*) ed essendo la Chiesa di Roma tenuta per Capo della suddetta Chiesa Cattolica; non potevan mai essere i detti antichi Martiri della Fede del Volpe: e in con-

\* Supra c.5.6.

fe-

feguenza son da lui riferiti suor di proposito, e solamente per non avere altra cofa da dire, o per mostrare di trattar nel suo Libro di qualche pia cosa.

6. Di più, se volessimo cominciare a ristettere su i Terza ragiodetti, o su i fatti di quegli antichi Martiri, ancora esi- ne. ftenti nelle loro Istorie, noi potremmo presto discernere che Fede essi professavano, e se furon Martiri del Volpe, o nostri: Come per esempio, in quella risposta che fece l'Apostolo S. Andrea al Romano Proconsole, che l'efortava a facrificare agl' Idoli ; dicendo al medefimo: Ego omnipotenti Deo , qui unus & verus est, immolo quotidie, &c. ,, Ogni giorno io facrifico all' Onnipotente, che è l'unico e vero Iddio, non carne n di tori , o fangue di capri , ma l' Agnello immaco-29 lato fopra l'Altare; la cui carne mangiata che l'han- franco, l. con-" no tutti i Fedeli , l'istesso Agnello sacrificato, resta 25 vivo ed intero come prima. Voi vedete, che il parlare di questo sant' uomo non è da Martire Protestante.

Anche il parlare di S. Lorenzo, che foffiì in Roma fotto Valeriano nell'istesso anno che S. Cipriano soffri in Cartagine; il parlare (dico) che egli fece a Papa Sisto, Vescovo di Roma, di cui era Diacono, nel vederlo condurre al martirio, che seguì tre giorni prima del suo, mostra chiaramente che egli non era Protestante, ma piuttosto schietto Papista; come si vede in S. Ambrogio, in S. Agostino ed in altri Scrittori. Cum videret Laurentius (dice Ambrogio) Syxtum episcopum Oficior. a.41. fuum ad martyrium duci, flere capit, &c. Vedendo Lo- 6 lib.2. c.28. renzo condurre al martirio il suo Vescovo Sillo, cominciò a piangere, non pel dolore della fua morte, mu & ferm. de perchè egli restava indietro: onde dissegli esclamando: Santi;, , O Padre, dove andate fenza il vostro figlio? ove vi , affrettate, o Sacerdote fanto, fenza il vostro Diacono? Voi non fuste mai solito a offerire il Sacrifizio sen-22 Za Ministro. Che cosa v'è dispiaciuta in me? forse m'avete conosciuto per pusillanime? provate, vi pre-

Vedi l' istoria della fua paffione fcritta dalla Chiefa d' Acaja , citata da Remigio in pfulm. 21. c da Lantra Berengar. e da S. Bernard. ferm. de S. Andrea , & da molti altri. S. Lorenzo .

Ambroflib. 1. August. traff. 27. in Foan.

22 go2

, go, se vi siete scelto un Ministro idoneo, a cui commenteste il dispensare ai Fedeli il Sangue del nostro Signore: e poiche non m'avete negato l'estroi compagno nell'amministrare i Santi Sagramenti, nonmi negate l'essera ancora nello spargere il sangue insseme con voi.

S. Lorenzo
parla come un puro Papila.

8. În questa guisa parlò S. Lorenzo del suo usizio di Diacono nel dispensar dall' Altare il Sangue di Cristo, e nel ministrare al suo Vescovo mentre offeriva il divino Sacrisizio: Il qual modo di parlare è molto diferente da quello che usano i Protessami. Ma se consideriamo quel che disse il Tiranno a S. Lorenzo (riserito da Aurelio Prudenzio più di 1200. anni sono;) obbiettando ai Sacerdoti Cristiani il sacristare che esti sacevano in vasi d'oro, e il dispensare il Sangue di Cristo nostro Salvatore in coppe d'argento, e limili; facilmente vedremo di che Fede era quesso Martire.

Prudene. in bymu. de San-Bo Laurentio. Hune effe voftris Orgits
Moremque & arten proditum eft;
Hane disciplinam federit,
Libent ut auro Ansifiies
Argenteis [spois ferunt
Fumare facrum Sanguinem,
Auroque nollurnis facris,
Aflare fixes tereos, &c.

"Noi fappiamo (dise il Tiranno) esser questo il co" flume e il modo delle vostre Feste, e la disciplina
" della vostra Chiefa, che i vostri Vescovi facciano il
" Sacrifizio in vasi d'oro. Sappiamo ancora che suma
" il facro Sangue in coppe d'argento, e che nelle vo" stre funzioni notturne vi sono dei ceri su candellieri
" d'oro, &c. E tanto basti circa S. Lurenze; il cui perfecutore ha parlato da perfetto Praessfante; il che è un
chiaro argumento, che il Santo Martire non era tale.

9. Censiderando in appresso il glorioso Vescovo e

Mar-

Martire S. Cipriano , il quale soffrì sotto il medesimo Pont. Diac. in Imperatore, e nell'istesso anno che soffrì il Papa S. Si- vis. Cyprian. fo e S. Lorenzo (come apparisce dall' Istoria di Ponzio Pepistola 28. fuo Diacono, che visse con lui ) Noi abbiam mostra- dell'istesso s. to nella prima parte di questo Libro, che i Maddebur- Ciprians supra geff \* riprendono acremente il detto Santo Vescovo su P. 1. 6.6. questo punto del Sacrifizio, perche egli dice: Sacer- cap. 4. dotem vice Christi fungi, & Deo Patri facrificium offerre: che il Sacerdote fa le veci di Crifto, e offerisce Sa- epif. s. critizio a Dio Padre. Dimodochè noi abbiamo qui tre Sacerdoti facrificatori (che è adesso il maggior delitto, Anichi marobbiettato ai Preti Cattolici in Inghilterra) e insieme tici Sacerdoti. un Diacono, che ministra alla Messa, e tutti quattro gloriosissimi Martiri, dentro i primi 3. Secoli; cioè, l'Apostolo S. Andrea , per sua propria confessione ; il Papa S. Siffo, Vescovo di Roma, per testimonianza di S. Lorenzo; S. Cipriano, Vescovo di Cartagine per accusazione de' Maddeburgesi; e S. Lorenzo Diacono, per attestato d' Aurelio Prudenzio, di S. Ambrogio, e d'altri Scrittori. E il passare avanti in questo esame sarebbe cosa da non finir mai (perchè gli esempi sono infiniti; ) onde termineremo con questi già detti, essendo essi sufficienti a mostrare, quanto poco sa a propofito del Volpe, l'aver egli riferito in quella sua così ampla Istoria tutti i Martiri delle prime dieci persecuzioni, mentre quelli sono sì opposti ai suoi moderni Martiri Protestanti .

10. Ma che diremo del suo dovere? che era d'esporre (come voi sapete) a tenore della sua promessa, una continua Successione (per quei primi 3. Secoli) della sua povera, oppressa, perseguitata, eppure unica vera Chiefa (come egli la chiama) di Gesul Crifto, appena cognita, o visibile agli occhi degli uomini, &c. Questo (io dico) egli dovea moltrarci; perchè noi non troviamo in quei primi 3. Secoli, se non una sola Chiesa Cristiana: la quale, benchè fosse perseguitata, non To.1. CIA

Statos gloriofo. Cattolica fotto C.flantino . Euf. b. 1. 4. de

Chiefe in Rode Coftunsino -

vi, ma visibile a tutto il Mondo. E nel fine dei detti 3. Secoli (cioè, fotto l'Imperator Costantino, e Papa della Chiefa Silvestro Vescovo di Roma ) la medesima arrivò a essere sì magnifica e sì gloriosa, che tutto il mondo ne rimase stupito: Il che apparisce da quel che raccontavita Coffanti- no gli Scrittori Ecclesialtici delle azioni del detto Coflantino, e specialmente Eusebio, che ne scrisse quattro interi libri: (il quale Imperatore fu un degnissimo Cristiano.) E tra gli altri punti della sua piissima divozione, scrivono questo, che egli fabbricò dentro la stefma fabbricate fa Città di Roma quattro nobili Chiese; nella fondazione d'una delle quali portò la terra colle proprie mani, e poi adornolle con fagre immagini, e dotò le medelime di ricche possessioni, apparati e ornamenti Eccletiastici , e di preziosi vasellamenti consagnati al divino fervizio: dedicando una di quelle (che era il proprio suo palazzo di Laterano ) al nostro Salvatore e a S. Gio: Battifta: l'altra a S. Pietro , la terza a S. Paolo, e la quarta a S. Lorenzo; le quali fin' al dì d'oggi reflano in piedi: E la ttessa miniera di fabbricarle coi Ioro Altari, Fonti, Pitture, e altre simili antichità, mostrano bene senza i libri degli Scrittori, che sorta di Fede era allora in uso . Questa dunque era la visibile Chiesa Cristiana

di quei giorni, sì gloriosa e sì rinomata, quanto mai si può immaginare. Della qual Chiesa uno scrisse in-\* Juhus Fir- quel tempo al medesimo Costantino in questa guisa : \* Quis locus in terra eft, Ore. Che lungo fi trova in tutta micus I. ad Imper. de abol. la terra, che non abbia ricevuto la Fede di Gesul Crifto, o dove il Sole si leva, o dove egli tramonta; dove s'alza il polo australe, o dove il boreale? tutto è ripieno della maestà di questo Dio. Lo stesso scrive Ottato con queste parole: Concedite Deo, Oc. " Conce-, dete questo a Gestl Cristo che è Dio, che il suo giar-

Idol.

men.

a dino s'è dilatato per tutto il Mondo. Potete voi negar-

#### Protestante. Part. II. Cap. II. 227

3 garli adesso, che i suoi Cristiani posseggono l'Orien-, te , e l' Occidente , e l' Austro , e il Settentrione , come pur le Provincie d'innumerabili Isole? E il me- Basil. epist.72. desimo viene affermato da S. Basilio e da S. Ilario. Que- 675. sta dunque era in quei giorni la grandezza della Chiefa Hitur. L. 6. de Cattolica: e di essa furon tenuti per Capi supremi (in tutto il corso di quei 3. Secoli) i Papi e Vescovi della Città di Roma, come apparisce dalla loro successiva serie , descritta da S. Ireneo \* , da Tertulliano , e da al- \* Supra 4.4. tri di sopra citati; e in detta Chiesa era creduto che 67. vi folse ogni Cattolica Verità, e niuna fuori di essa. Ora essendo così, io vorrei sapere, qual povera, oscura, e conculcata Chiefa, negletta nel Mondo, trascurata nelle Istorie, e appena visibile o conosciuta (eppnr sola vera Chiesa di Dio ) può il Volpe trovarci in quei primi 3. Secoli? tanto più ch' ei dice, dovere ella esser disserente dalla Chiefa di Roma (da lui tenuta per Cappella del Diavolo) e dover discendere da i giorni degli Apofloli, e sempre tenere alcune scintille di vera dottrina.

12. Per prova di che egli non mentova neppure Ofcura e meun uomo, una donna, o un ragazzo, che fosse di quel- taffica Chiela sua Chiesa in tutto il corso di quel 3. Secolo. È in conseguenza ci tira ad immaginare, o a cercare, chi erano quelli che componevano quella oscura sua Chiesa, differente e opposta alla Chiesa Romana. Ed io non trovo altri, se non gli Eretici di quei primi 3. Secoli; ai quali può benissimo convenire la descrizione della sua Chiefa . Perchè in primo luogo, niuno negherà, che sebben quegli Eretici eran numerosi; come Simon Mago ed i suoi seguaci , i Niccolaiti , i Cerintiani , gli Ebio- cipali dei priniti, i Menandriani, i Saturniani, nella prima Età: i Basilidiani, gli Gnoslici, i Cerdonisti, i Marcionisti, i Valentiniani, gli Eneratiti, i Montanisti, e diversi altri , nella seconda Età: siccome ancora gli Elcesti , i Novaziani, i Sabelliani, i Manichei, e molti altri più,

Ff 2

Eretici prinmi 3. Secoli .

no i loro feguaci, le loro Chiefe, le loro Affemble sotto il nome di Popolo eletto, di Cristiani riformati, e di maggior perfezione di tutti gli altri; contuttociò in rifguardo alla gloriofa Chiefa Cattolica, che rifplendeva per tutto il mondo, erano appunto come il Volpe Come gli an- descrive il suo popolo , cioè , una povera , oppressa , e

eran perfeguiati.

tichi Eretici perfeguitata Chiefa, Oc. Oppressi dalla forza della verità, e perseguitati dai famosi scritti dei Dottori Cattolici. Siccome fecero (immediatamente dopo gli Apoftoli ) S. Ignazio , S. Policarpo , S. Giustino Martire , S. Dionisio di Corinto , S. Irenco , S. Clemente Alessandrino , Tertulliano , Origene , S. Cipriano , Ammonio , Panfilo, Arnobio, ed altri. Furono ancora perfeguitati per tutto il mondo dalle Scomuniche e spirituali Cenfure di tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica; ma specialmente dai Papi di Roma, da S. Pietro fin' a S Silvestro; i quali surono 33., e tutti quanti Martiri; e ciascuno di essi condanno gli Eretici del suo tempo.

13. Questa nuova Chiesa scomunicata dei detti Eretici aveva ancora l'altra qualità, attribuita parimente dal Volpe alla sua Chiesa; cioè, che essi eran negletti nel mondo Cattolico, e non riguardati nelle Istorie; perchè in quelle v'eran nominati, folamente per loro vergogna e condannazione. Non mancava loro anche la pe-

ci convengono nultima particolarità; cioè, che effi erano appena visidel Volpe .

colla Chicfa bili , o conosciuti , rispetto alla nota Chiesa Cattolica. Le quali adunanze e bulicami di Eretici (per quanto fosfero divisi tra loro) continuarono per verità dai giorni degli Apostoli, ma per interrotta successione di tempi; gli uni sorgendo, e gli altri cadendo. E finalmente, essi avevano anche l'ultima proprietà, specificata Aug. lib. 2. dal Volpe; cioc, di tenere alcune scintille di vera dotqual. Evang. trina o religione : Perchè (come scrive S. Agostino)

66p. 40.

nulla falsa doctrina est, que aliqua vera non intermisceat: Non v'è alcuna falsa dottrina, nella quale non vi sia mischiata qualche verità. E questo è proprio delle le Erefie; perchè altrimenti, se i loro seguaci non avessero alcuni punti di vera dottrina, essi sarebbero piuttosto Apostati , che propriamente Eretici : Perchè gli Apostati negano affatto la dottrina di Cristo; ma gli Eretici in parte l'ammettono, e in parte la negano.

14. Circa il qual punto degli antichi Eretici , e del- Punto notabila loro affinità coi Protestanti dei nostri giorni, è da le. notarli, che per quanto alcuni nostri Scrittori moderni (specialmente il Predicante O. E.) si affatichino a ciarlare in contrario; contuttociò non troverete mai alcuna dottrina in controversia, e tenuta da Noi nel giorno d'oggi contro i Protestanti, che sia stata tenuta dagli antichi Eretici in quel fenfo, che Noi la tenghiamo: e molto meno condannata in esso per eresia dall'antica Chiefa, o da alcun Padre della medefima. E dall' altra parte voi troverete diverse dottrine, tenute da loro (cioè, dagli Eretici dei primi 3. Secoli) e condannate in loro dalla Chiesa per eresie, che i Protestanti tengono adesso nell'istesso senso, che le tenevano i detti Eretici : E per eresie Noi ora le condanniamo in essi, come l'antica Chiesa le condannò in quelli. Come per esempio, la dottrina dei Seudoapostoli; i quali tenevano esser sufficiente per la salute la sola Fede senza le Opere: Contro la quale, ci dice S. Azoftino, che furono scrit- fide Coper. c. te le Epistole di S. Giacomo, di S. Giuda, di S. Pietro, e di S. Giovanni .

Aug. lib. de 14.0 de meico bapi. cap. 10.

15. Ancor la dottrina, che S. Ignazio riferifee di alcuni Eretici del fuo tempo, qui non confitebantur Eucharistiam esse carnem Salvatoris Nostri Jesu Christi, que dial. 3. pro peccatis nostris passa est: i quali non confessavano che l'Eucaristia fosse la carne di Gesal Cristo Salvator Nostro, che soffrì pe' i nostri peccati. Quell'altra dottrina parimente, che rapporta Teodoreto dei Novaziani : His, qui Theod. lib. 3. ab infis tinguntur, facrum c'arifma non prabent; quocir- bares fabulas. ca eos, qui ex hac bæresi corpori Ecclesiæ conjunguntur, cap. 35. benedicti Patres ungi juscirunt : A quelli, che son bat-

teftanti .

Antiche ere- tezzati da loro (cioè a dire, dai Novaziani) essi non dansie adesso for- no il Sagro Crisma; perciò chi partivasi da quell' Eresia nute dai Pro- per effer congiunto alla Chiefa Cattolica, comandarono quei Santi Padri che fusse unto col detto crisma.

16. Cornello ancora, Vescovo di Roma si dolse, che Novato e i Novaziani non ricevessero il Sagramento della Confermazione: Onde parlando al detto Novato, così gli Cornel Papa diffe: Qui sigillo Domini ab Episcopo non signatus fuit:

apud Euleb. lib. 6. biftor. cup. 35.

quomodo (quefo) Sanctum Spiritum adeptus eft? Chi non fu segnato dal Vescovo col sigillo del Signore; come ha ottenuto (a vostro giudizio) lo Spirito Santo? I medesimi Eretici negavano ancora nei Sacerdoti la Facoltà d'affolvere dai peccati, come pure la Confessione e la Soddisfazione; conforme rimproverò loro, per testimonianza di S. Cipriano, il fopraddetto Papa Cornelio. E finalmente

Cypr. lib. 4. epift. 2.

per non inoltrarci di vantaggio dentro questi 3. Secoli, obbiettò S. Girolamo ai Manichei per eresia il negare il libero Arbitrio, dicendo di loro: Maniehaorum dogma est hominum damnare naturam, & liberum auferre arbitrium: E' dottrina de' Manichei il condannare la natura dell' uomo, e toglier via il libero Arbitrio. Così disse S. Girolamo: e lo stesso è ancora attestato espressamente da S. Grifostomo, e da S. Agostino. E sebbene i detti Manichei tennero forse questa dottrina sopra un fondamento, differente da quello dei Protestanti; contuttociò essi convengono nell' ifteffa erefia.

proem. dialog. contra Pelag. Chrifaft. bom. 43. in Foam. Aug. lib. contra Manich.O. epift. 28.

> 17. Queste dunque son cose evidenti, nè da alcuno si può negare, che tali opinioni sian tenute nel giorno d' oggi dai Protestanti nelle stesse parole, nell'istesso senso e significato, che le tennero i sopraccitati antichi Eretici; nel quale esse furono condannate e scomunicate dalla nota Chiesa Cattolica di que' primi Secoli.

Antiche erefie fraudolentemente obbiettate ai Cuttulici .

Ma ora, quando al contrario alcuni Settari del nostro tempo (per coprire questa loro ferita) fanno la. scimia con obbiettarci, che Noi tenghiamo alcuni errori già condannati (o piuttosto qualche loro ombra, o similitudi-

#### Protestante. Part. II. Cap. II. 2 ? I

tudine) sempre voi troverete nelle loro obbiezioni una di queste 2. frodi, o falsità ; cioè, o che essi ci obbiettano quel che in verità noi non tenghiamo in alcuna maniera, o almeno in quel fenfo, in cui ce l'obbiettano; o che la cosa non è in se stessa realmente errore, ne mai su tenuta, o condannata per tale nel senso e significato, in cui noi la tenghiamo; quantunque ella possa avere qualche piccolafomiglianza esterna con quella che era veramente errore : Come per esempio, ci obbietta il Predicante O. E., che Prima fraude. noi feguitiamo due antiche erefie; l'una degli Angelici, qui Angelos adorabant, che adoravano gli Angeli, come dice S. Agostino; e l'altra delle Colliridiane (così chiamate alcune donne Eretiche da Collyra, parola greca fignificante una focaccia triangolare, che esse offerivano infacrifizio alla Beata Vergine Nostra Signora.) Ma noi neghiamo assolutamente in ambidue questi esempj, di convenire in dottrina, o in pratica, coi detti Eretici: Perchè noi non adoriamo gli Angeli, o altri Santi con culto divino, nè offeriamo facrifizio alla Madre di Dio; ma folo a lui, sebbene anche in onore di sua Madre, e di altri Santi da esso glorificati. E questa nostra dottrina esiste in tutti i nostri libri: onde si trova qui manifestamente la prima fraude dei nostri Avversari, che è di obbiettarci quel che noi non facciamo.

Aug. baref.

D. Thomas 2.

2. q.85. ort.2.

Apparisce ancora l'altra sor fraude, o falsità, Seconda fraunell'affermare, che la dottrina, che noi pratichiamo in questo proposito circa l'onorare gli Angeli e i Santi, sia stata tenuta anticamente per errore, o condannata per tale dalla primitiva Chiefa Cattolica, o dai Dottori di essa. Il vero si è, che i Maddeburgesi non si vergognano di notarla in Origene per errore: Invocandos Angelos Origenes Cent. 3. cap. 4. putavit. Stimò Origene di doversi invocare gli Angeli. E 6 5. de Anpoi di nuovo: Hanc formam invocandi Angelos proponis: Ve- Enechiel. ni Angele, suscipe conversum ab errore pristino, Oc. Ed egli propone questa maniera di pregare gli Angeli: Vieni Angelo, ricevi quello che ha lasciato i suoi passati errori, &c.

20. Ma

Ma io vorrei che i Maddeburgesi, o i lor partigiani mi mostrassero, in qual tempo, o in qual luogo questa sentenza di Origene su condannata dall'antica Chiesa per errore, come furono altre sue dottrine: Ma assolutamente non posson mostrarmelo; il che è un argumento speciale contro di loro: Perchè i Padri di quel tempo, vigilanti custodi della Chiesa, che notarono e condannarono altre sue opinioni erronee, avrebbon notato e condannato anche questa, se in quei giorni ella sosse stata tenuta per tale. Ci dicano ancora i Maddeburgefi, se non tennero gli altri Padri (anzi i maggiori della Chiesa di Dio) dopo Origene la stessa dottrina? lo fon sicuro che nella se-

Circa l'onorare e invocare gli Angeli.

> guente loro Centuria essi condannano in specie S. Efrem e S. Ilario per questa dottrina dell'invocare gli Angeli, nell' istesso senso, che la tenne Origene. E poi di nuovo,

Cent. 3. cap. 4.

nella 3.ª Centuria essi riprendono espressamente per l'invocazione degli altri Santi (che è la medefima controversia) i più gravi Dottori della nostra Chiesa, cioè, S. Atanafio , S. Bafilio , S. Gregorio Nazianzeno , S. Ambrogio, S. Epifanio, S. Ifrem, e Prudenzio; citando le lor proprie parole, e condannando in tal proposito la loro dottrina. Onde, se questa fosse un' Eresia, tutti quei Padri sarebbono Eretici: Il pensar la qual cosa, e molto più il dirla è un'enorme bestemmia. E tanto basti per la prima obbiezione circa l'onorare gli Angeli e i Santi; nella quale, come voi vedete, folamente calunniano i Protestanti il nostro operare.

Epiph. 1. 3. tows 2. Heref. 78. 6 79.

Quanto poi alle Colliridiane, che erano certe donne nella Tracia (come dice S. Epifanio) le quali onoravano la Beata Vergine come Dea, offerendole facrifizio: Chi vorrà leggere il detto Padre, che ha scritto il loro fantastico e matto errore; troverà che egli tratta diffusamente a questo proposito di due cose. La prima si è, che

Circa l'erefia diane.

sebbene la Beata Vergine, per il privilegio d' aver genedelle Colliri- rato il Salvatore del Mondo, è da effere altamente onorata; contuttociò non ultra decorum (come fono le sue

pa-

parole;) cioè a dire, non più di quello che sia decente, oppure oltre i limiti d'una creatura; perchè ella non è Iddio, sebbene è Madre di Dio: e in conseguenza, quelde donne Traci operavano pazzamente ed empiamente, in

offerirle quel pubblico facrifizio.

22. La seconda si è, che quantunque avessero offerto quel loro facrifizio a Dio medefimo; contuttociò l'avrebbero fatto illecitamente: Perchè mai non fu ordinato (dice egli) nella Legge vecchia, o nella nuova, che le donne sacrificassero, ma i soli uomini, e quelli Sacerdoti. E questo argumento S. Epifanio lo proseguisce assai amplamente; provando che nella nuova Legge e nella Chiefa Cristiana i soli Apostoli, ed altri Sacerdoti succeduti a nio intorno al loro per l'imposizione delle mani, avevan l'autorità di facrificare: ma non le donne, e nemmeno la stessa Madre di Gesti Cristo, che avrebbe dovuto avere quel privilegio fopra ogni altra donna, se qualcheduna del suo sesso soste stata annuessa a sacrificare. E dopo la Vergine Nostra Signora egli aggiunge quelle che seguono: Fuerunt (dico egli ) quatuor filia Philippo Evangelista prophetantes , sed non facrificantes, Oc. Ebbe Filippo l' Evangelista quattro figliuole, che profetavano, ma non offerivano facrifizio. E di nuovo: Et ministrarum quidem Diaconissarum appellatarum ordo est in Ecclesia: sed non ad sacrificandum, Oc. Diaconifis indiguit Ecclefiasticus ordo, nusquam autem eas presbyteras, aut facrificulas constituit, Oc. Unde igitur bic rursus mulierum fastus, & insania muliebris? Vi è un ordine di donne (dice egli ) nella Chiesa Cristiana, chiamate Diaconesse; ma non già per sacrificare. L'ordine Ecclesiastico (da principio) ebbe bisogno di quelle Diaconesse, ma però non le ordinò mai Sacerdotesse, o Sacrificatrici, &c. E donde è venuta ora di nuovo nella Chiefa questa superbia e pazzia donnesca di arrogarsi l'usi-

Offervate. questo discorlo di S. Epifafacrificare nella nuova leg-

Ibid. baref

zio di facrificare. 23. Dal qual discorso voi potete facilmente vedere. qual fu la vera erelia condannata in quelle donne Colliri-To. 1. dia-

diane; cioè, colere Sanctos ultra modum & decorum, co-

vedete che il Volpe non ha descritto alcuna Successione della sua Chiesa, o in Uomini, o in Dottrina. Perchè, quanto agli Uomini (cioè, ai Vescovi, Pastori e Dottori,

me son le parole di S. Epifanio; l'onorare i Santi suor di misura e oltre il decoro, e sopra l'essere di creature: il che è vietato dalla Chiesa di Dio, ma non l'onorarli come fuoi servi, e lui stesso in loro. Vedrete ancora in quel S. Padre, che opinione e che uso v'era nei suoi giorni del facrifizio Criftiano; e come quello era negato alledonne , e praticato solamente dai Preti: il che non si vuol sentire dai nostri Settarj in alcuna maniera . E qui noi termineremo i primi 3. Secoli dopo Cristo; nei quali voi

Criftiano .

жi.

visibile della Chiefa nei primi 300.an-

succeduti gli uni agli altri, dagli Apostoli in giù ) essi su-Successione rono tutti quanti dalla visibil Chiefa Romana; e così tutti gli altri Cristiani (eccettuati gli Eretici nominati di sopra.) E della detta Chiesa Romana furono i Capi supremi . da S. Pietro fin' a S. Silvestro , 33. Papi (come di sopra è stato già detto) tutti Martiri, e Testimoni della stessa Fede . E in altre Cattedre Patriarcali, ove gli Apoftoli avean seduto la prima volta (come Antiochia, Gerufalemme , Aleffandria , e fimili) vi fuccederono altri fanti Vescovi, come ancora in infiniti altri luoghi. Talmentechè nel tempo di Costantino, che visse nel fine di quei primi 3. Secoli, e fu il primo Imperator Cristiano, che professo la Fede di Cristo pubblicamente, la sopraddetta Chiefa Romana era sì vasta, che nel primo Concilio tenuto in Nicea vi si trovarono adunati insieme 3 18. Vescovi dei primari, e i più di loro folamente dell' Asia. Dal che si vede, quanto illustre e gloriosa era in quel tempo la detta Chiesa e Religione Cattolica .

Sommario di quel che è stato detto finquì .

24. Dalla qual cosa io n'inferifeo evidentemente, o che l'ofcura e conculcata Chiefa del Volpe, e appena visibile agli occhi del Mondo (come egli dice) in quei tempi onninamente non elisteva, o altrimenti era nascosa solamente in alcuni dei suddetti Eretici. Perchè, se egli dice, che che la grande e illustre Chiesa Romana in quel tempo era sua; come dunque la chiama ofcura e appena visibile agli occhi del mondo? E in oltre ho mostrato di sopra \*, che i Vescovi, i Dottori, i Martiri, e i Capi supremi della suddetta gran Chiesa Romana erano opposti, e in Fede, e in Dottrina, a lui ed alla sua Chiesa: E questo per confessione de' suoi propri Dottori Maddeburgesi; i quali riprendono e condannano i Padri del secondo e del terzo Secolo, perchè tengono varie dottrine principali contro di loro, e in nostro favore. Ed ho anche mostrato, che la detta gran Chiefa Cattolica aveva in se ogni verità , e non alcune sole scintille, come dice il Volpe della sua Chiesa: E che ella ebbe una continua successione di veri Dottori senza interruzione, e non alcuni di tempo in tempo; de' quali il Volpe sembra esser contento per la continuazione

della sua povera ofcura Chiefa.

E finalmente, se vergognandosi della sua prima definizione d'un' ofcura e conculcata Chiefa, e d'alcune scintille di vera dottrina insegnata in essa, ei la lasciasse, e prendesse l'illustre e visibil Chiesa dei primi 3. Secoli, pe. dicendo che ella era sua; (il che s'è mostrato con molti argumenti, come avete veduto, che ei non può farlo; ) mi contento d'ammettere per qualche tempo una sì ridicola pretensione, con patto però ch' ei la mantenga, e che vada innanzi nelle Età seguenti con questa visibile ed illustre Chiesa, e non la renunzi per tornar di nuovo alla sua nascosa. E se egli sa questo, noi abbiamo ora in piedi ( per confessione d'ambedue le parti ) una vera Chiesa vifibile e illuftre, che dee durare fin' alla fine del mondo; Perchè ella non può perire, come di sopra io ho dimoftrato \*: Onde adesso dobbiam seguitarla di Età in Età \* Part. 1.6.8. fin' ai nostri giorni ne' seguenti Capitoli; nei quali vedremo, chi si tiene in lei, e chi sugge da lei, chi la segue cossantemente, e chi l'abbandona. Perchè ora essendo ella così notoria, illustre e potente, come confessano ambedue le parti (se il Volpe dice davvero, che è ancora sua Gg 2 Chie-

Conclusione di questo Ca-

Part. 1. cap. 5. 6 6.

pitolo con un\* offerta al Vol-

Chiefa) non è possibile, che ella si perda, si ritiri, o svanica. Ma dato per impossibile, che ciò seguisse, tutto il mondo dee vedere, in qual modo, in qual tempo, in qual luogo, e da quali persone soste cagionato un si grande accidente. Nè può il Valpe e i suoi seguaci, essendo adesso in questa Chiefa (a tenore della sua pretensione) sarsi trovare da qui avanti suori di esta, e non coll'uscire del suo grembo per apostasia, o per eresia. Ponghiamoci dunque a esaminar questo punto nelle Età suf-seguenti.

PROSEGUIMENTO DELLA STESSA materia, cioè, della Successione della Chiefa Cattolica, e della Protestante per altri 3. Secoli, che è da Papa Silvestro e il Gran Costantino, fin' a Papa Gregorio il Grande e Maurizio Imperatore; e in quel tempo ove stava nascosa la Chiesa del Volpe.

### CAP. III.

I Padri ancora e i Dottori di questi 3. Secoli, sì Greci , come Latini , furon uomini eccellentissimi ; e fembra, che in detto tempo quel che mancò alla Chiesa Cattolica di onore e di gloria del Martirio, fosse supplito dall'eccellenza della Dottrina: Come per esempio, nel 4.º Secolo dopo Cristo (che è il primo dei secondi 3. Secoli ) fiorirono Eufebio , Lattanzio , Reticio , Gio- Padri, Dottovenco, Atanasio, Ilario, Ottato, Climaco, Basilio, Na- ri e Concilj, dei secondi z. zianzeno, Ambrogio, Prudenzio, Girolamo, Grifostomo, Secoli dopo Fpifanio, Cirillo, e diversi altri. Nel 5.º Secolo, S. Ago- Cristo. stino , Possidonio , Sulpizio , Orosio , Cassiano , Prospero , Vincenzio Lirinense, Fulgenzio, e molti altri. E nel 6.º Secolo, Caffiodoro, Emisseno, Procopio, Fortunato, Venanzio, Evagrio, Gregorio Turonense, e Gregorio il Grande: Tutti i quali riempierono il Mondo dei loro eccellenti libri, e Greci e Latini: Oltre a molti Concili, tenuti nel corso di questi 3. Secoli; cinque dei quali furon generali; il 1.º di Nicea, il 2.º di Costantinopoli, il 3.º di Efeso, il 4.º di Calcedonia (in cui intervennero 630. Vescovi) e il 5.º di Costantinopoli la seconda volta. Ma i Nazionali e i Provinciali, si ha che giunsero al numero di 70.

La qual copia di Testimonj mostra la forza e l'unità della Fede Cattolica: cioè, che quei Padri, Dottori e Papi convenendo insieme per tutto il Mondo in una medesi- pe non trova ma Religione, e quella continuando di Secolo in Secolo con rispettevole Autorità e Maestà; non solamente si sottomisero ad essa tutti gli Ecclesiastici e tutti gli altri Crifliani di qualunque Nazione, ma ancora tutti i Principi o Re temporali (eccettuati quelli che furon notati di qualche erelia, come alcuni Imperatori d'Oriente.) Onde questa visibile ed illustre Chiesa Romana divenne si grande, universale e notoria, che al Volpe è affatto impossibile il trovare un' ofcura e afcofa Chiefa, che porti il titolo di Cristiana in questi 3. Secoli, e pur sia diversa dalla detta visibile ed illustre Chiesa Romana, da lui chiamata Cappella del Diavolo. E tanto più gli sarà impossibile, perchè

In queffi 3. Secoli il Volun buco per la fita povera 🗢 ofcura Chiefa.

chè l'esterna gloria della medesima crebbe assai più in questo tempo che nei 3. Secoli precedenti, nei quali ella soffrì una continua persecuzione.

Fretici dei secondi a.Secoli dopo Crifto.

L'Eresie ancora e le Sette di questi 3. Secoli (essendo state sopra il numero di 50.) furon ribattute dai suddetti Padri, Dottori, e Concilj più fortemente, che per l'addietro; perchè essendo liberi dalla detta persecuzione, ebbero più comodo di attendere a quelle. I principali Eretici del 4.º Secolo furono gli Arriani, i Meleziani, i Donatisti, i Novaziani, i Macedoniani, i Luciferiani, gli Aeriani, gli Eunomiani, gli Apollinaristi, gli Eziani, i Priscillianisti, i Gioviniani, i Vigilanziani, le Colliridia ne, gli Elvidiani, gli Antemariani, ed altri fimili. Nel 5.º Secolo furono i Pelagiani, i Nefloriani, gli Eutichiani, e altre simili fecce . E nel 6.º Secolo furono i Severiani, i Monoteliti, i Crifoliti, gli Agnoiti, i Saducei, i Teopafebiti, ed altri di simil razza. Delle quali Sinagogbe di Spiriti perfidi, che succederono gli uni agli altri in diversi tempi, luoghi, e paesi, e si opposero malignamente dai loro ofcuri angoli alla chiara e risplendente luce della suddetta Chiefa Cattolica, se il Volpe vuol formare la sua povera e pezzente Chiesa (che ancora ei tiene per la sola vera Chiesa di Dio) conculcata e oppressa (come egli dice) e apia Inglese pag. pena visibile agli occhi del Mondo, ei può farlo comodamen-

Nella fua protelta alla Chie.

te e probabilmente : Perchè quelli in verità furono oppressi e conculcati dalla contraria Chiefa Romana: E nientedimeno continuarono (come egli ricerca per la Successione della fua Chiefa) e sorsero su di tempo in tempo (sebben non con ordine successivo di Dottrina e di Vescovi, come è stato detto .) Anzi essi ebbero ancora l'altra qualità , molto propria della sua Chiesa; cioè, che sempre tennero colle loro eresie alcune scintille di vera Dottrina e Religione: Dimodochè, in rifguardo al disprezzo e all'oscurità, come ancora alle dette scintille di vera dottrina, può il Volpe facilmente unire con essi la sua povera e oscura Chiesa.

Egli può ancora unirsi con loro in alcune dottrine par-

particolari, che essi tenevano come proprie eresie, con- Comunicaziodannate in quei giorni dalla Chiefa Romana, e oggidì te- ne di dottrina nute da lui e dalla sua Chiesa nell'istesse parole, nell'istesso tra i Prosessanfenso e significato, che eran tenute dai detti Eretici. Co- ii egli Eretime in specie, egli può unirsi coi Donatisti, i quali asseri- 3. Secoli dopo vano effer eglino la fola Chiefa , e chiamavan Cattedra di pe- Grifto . stilenza (come pur la chiamano i moderni Settarj) la Succeffione dei Vefcovi nella Chiefa di Roma: E di più, che tutta la Chiefa, a riferva di loro, aveva errato, Oc. Il che è ancora la cantilena ordinaria de' Protellanti. Anzi, se volete vedere, quanto Effi e quei Donatifli sono stretti parenti in Costumi, in Dottrina, e in Fede; leggete Ottato, S. Agoflino, e altri Scrittori, che obbiettarono contro di haref. her.69. loro i seguenti satti : cioc, che gesturono ai cani il Sagramento dell'Eucaristia; rovinaron gli Altari, ruppero i Calici e gli venderono ; ficagliarono un vafo di facro Crifina per le finestre fuor della Chiefa; rafaron la testa ai Sacerdoti , per toglier via la loro unzione; tiraron le Monache fuor dei

loro conventi , contaminarono i facri arredi della Chiefa , Oc. E se il Volpe e i suoi seguaci non s'uniscono coi detti Eretici in questi punti , lo giudichi pure ogni Leggitore . 6. Egli può altresì unirsi con gli Eunomiani nella loro Fede senza le Opere; i quali affermavano (come dice August. bares. S. Agostino) quod nibil cuiquam obesset quorumlibet perpe- 14. tratio ac perseverantia peccatorum, si bujus, que ab illis docebatur, fidei particeps effet : Che il commettere e perseverare in qualunque grave peccato, non poteva offender colui, che era partecipe della loro Fede. Può ancora unirsi coi Novaziani, in negare alla Chiefa la facoltà di perdona- ir 3. ad Simre i peccati. Può unirsi con gli Aeriani, i quali stimava- pron. no (come dice il prefato Dottore) non oportere orare, vel August-beres. oblationem offerre pro mortuis: non doversi pregare, o fa- 53. re obblazioni per i defunti : E di più ; che le feste solenni non si dovevano ordinar dalla Chiesa: ma che ognuno potea digiunare quando egli voleva, per tema di non parer d'ef-

fere fotto la Legge, O.c.

ei dei secondi

Aug. lib. de

Optatus 1. 2. idem l. 6.

Aug. bæref. 82. Hieron. lib. contr. Jovin.

7. E Gioniniano, che ſegui in appresso, viene accurato dal detto Padre, e da S. Girolamo (i quali scrissero contro di lui) d'aver tenuto, Che tutti i precati erano ugua-lidavanti a Dio; she l'assemble da certi cibi era cosa superifua; che il Matrimonio era uguale in ouore e in merito alla prosessa Virginità delle Monache. E gli stessi loggiungono che il detto Eretico era stato cagione, che in Roma alcune di loro s'eran maritate; e sinalmente, che egli affermava, che il premio in Cielo era uguale in tutti. E non è questa la dottrina e la pratica oggidi corrente tra i Protessanti. Ma andiamo innanzi. Egli può unirsi con gli Elvidani, o Antimariani, in impugnare la Benta Vergine, e in uguagliare il Matrimonio alla Virginità: E molto più con Virilavaria, in impugnare la vita culpe desili Ecclessa.

Hieron. lib. contr. Vigilant.

con Vigilanzio, in impugnare la vita celibe degli Eccleiaflici, il venerare i Martiri ai loro sepoleri, l'uso delle salcolo nella Chiesa in tempo di giorno, l'invocazione dei Santi, il voto di Povertà, e cose simili.

8. Io non voglio passar più oltre, perchè questo ba-

fta per vedere con chi comunicava la Chiefa del Valpe inquetti 3. Secoli, se colla nota Chiefa Cattolica di Gettà Criflo, oppure colle oscure adunanze e Sinagoghe di quegli Eretic perseguitati e oppressi dalla detta Chiefa. E perchè il colle questo proposito è reo appresso se festo, egli pro-

Povero ripiego del Volpe.

fegue la sua Istoria nell'istessa maniera: imperocche avendo promesso un Libro a parte di queste 3, Età, sotto queso, so titolo: 2.º libro, che contiene altri 300. anni dopo Criso, sc. e non trovando sussiciene materia per il detto

r orbs hor.

2.º libro, come egli trovò per il 1.º, col raccontare i Martiri di quei tempi: che ripiego credete voi ch'ei prenda per offuscar la vilta dei suoi Leggitori, e per parere di narra qualche cosa in proseguimento della sua. Istoria? Voi l'udirete in brevi parole; e dalla presente sua surberia voi imparerete a conoscer costui, e le sue falla-

Ripiego del cie per il tempo avvenire.

Volpe per empiere il fine fe condo libro. ve 5. fole carte: piccol volume, direte voi, per si grande

e co-

## Protestante . Part. II. Cap. III.

e copioso argumento. E quelche è più, di quelle 5. carte ei ne spende 2. in raccontar delle favole intorno alle cose fuccedute fotto il Re Lucio e Papa Eleuterio più di 100.an- An.160. ni addietro: e in conseguenza, per ordine e di Tempo e d'Istoria, dovea dirle nel suo primo Libro. E poi le altre 3. carte egli le impiega in raccontare l'ingresso dei Sassons in Inghilterra intorno all'anno del Signore 449.; e la successione dei lor Re pagani fin' alla venuta di S. Agostino. Quanto poi alla gloriosa Chiesa Cristiana per il corso di 300. anni (cioè a dire, da Papa Silvestro e Costantino, fin' a Papa Gregorio il Grande e Maurizio Imperatore; nei quali ella fiorì molto più che nei primi 3. Secoli) noi troviamo 5. sole carte destinate per la sua descrizione, e appena ne parlano 3. soli versi. Dalla qual cosa voi potete conoscere, quanto poca parte il Volpe è persuaso d'avere in questi 3. Secoli, per la sua povera e oscura Chiesa. Potete ancora confiderare, come egli opera da galantuomo, e come mantiene la promessa ch'ei fa nella prima pagina della sua Istoria; ove dice di voler descrivere amplamente tutto il Volpenes sitecorso della sua Chiesa dall'età primitiva sin' agli ultimi nofiri tempi, e.c. Del che fin' ora (come voi vedete) non ha detto niente, o amplamente, o succintamente; cioè, del corso di qualche Chiesa, generale o particolare, domestica o forestiera, buona o cattiva, vera o fassa, sua o nostra. Perchè dei primi 300. anni egli ha scritto unicamente le dieci pubbliche persecuzioni, come vedette; e dei 300 suffeguenti, ci non iscrive niente affatto.

lo dei fuot Asei e Kicora'i .

10. La qual mancanza (se da voi si considera bene) è un' aperta confessione della sua debolezza e povertà: Poichè sono questi 3. Secoli (cioè, il 4.º, il 5.º, e il 6.º) i più abbondanti di materia, che si possan trovare nella Chiefa di Cristo fin dal principio. E questo il Volpe potea vederlo dalle Centurie dei suoi Maestri Maddeburgesi; i quali si stendono in queste 3. Età molto più che nelle passate; forzati a ciò dall'abbondanza della materia, benchè tutta. contro di loro, come avanti s'è già notato, e apparirà To. 1. an-

anche in appresso. Della qual cosa avvedutosi il Volpe, stimò meglio di schivare con un furbo silenzio l'inconveniente di trattare un'Istoria, sì apertamente a lui contraria. La qual furberia nientedimeno (o piutto to fuga ) ogni Leggitore di mediocre intelletto facilmente la vode : Perchè egli (secondo l'argumento del suo Libro, e la promessa ch'ei fa nella presazione) dovea mostrarci, che la Fede Brittanna in questi 3. Secosi , innanzi la venuta di Sant? Agostino, cra per lui e per la sua Chiesa, e non per Noi; anzi diversa (come ha detto più volte) dalla Fede Romana introdotta quà dal suddetto Santo . E giusto questo era il proprio luogo di provare un tal punto, se lo stesso fosse stato provabile: E dove che nella sua protesta, posta in testa alla Chie- fronte del suo Volume, egli afferisce (come già udiste) che i principali Dottori Brittanni di quei tempi , innauzi l'ingresso di S-Agostino in Inghilterra (come Fatidio, Niniano, Patrizio, Dubrizio, Congello, David, Afaffo, Gil-

Nella fua proia Ingicie pag-

Diche cola dovea traitare il Volpe nel fuo fecondo libro , e nei fecap. 5.

da, e altri nominati avanti) furon veri Predicatori, ed insegnaron la parola di Dio, consorme alla Fede dei Protestanti, e in conseguenza eran della Chiesa e Religione del Volpe; egli doveva provarlo quì dai loro Scritti, Azioni, e Ricordi; ficcome io nella prima Parte ho moftrato il contrario con queste sorte di argumenti e di prove. Manel vedere la difficoltà e il pericolo di questa impresa, egli ni dopo Crife. non ha voluto entrarvi, nè impegnarsi a disendere, o a Supra part to giustificare: alcuna cosa, contuttochè da lui promessa e protestata nei preambuli e prefazioni della sua Istoria. E

le ragioni di tutto questo son le seguenti .

11. In primo luogo, perchè toccante la Chiesa Brittanna di questi 3. Secoli , ei non aveva per verità altro da scrivere o riferire, se non quello che sarebbe stato manifestamente contro di lui, se l'avesse scritto o riferito, o fosse disceso alle particolarità : Perchè (conforme udiste in vari luoghi di questo Trattato), siccome la prima Fede dei Brittanni venne di Roma, e perciò divennero membri della Chiefa Romana fin dal principio; così rimafero uniti col-

## Protestante. Part. II. Cap. III.

colla medefima in ogni punto di Religione e di Fede (eccettuati alcuni abusi , introdotti in una parte di loro , verfo il fine di questi 3. Secoli) fin' alla Conversione dei Saffoni Inglesi per opera di S. Agostino alla medesima Religione Romana. Il qual punto resta provato si evidentemente da Perchè il Vottanti fegni, argumenti e dimostrazioni, che poca speran- pe non iscrive za potea avere il Volpe nell'entrare in fimil discorso : E in confeguenza, febben nel principio egli avea promesso di trattare della Chiefa Brittanna; nientedimeno venendo poi ali 3. Secoli. al luogo e al tempo, in cui egli doveva farlo, giudicò meglio lasciarla passare senza parlarne, che porti in intrigo col farne qualche menzione. E tanto basti pel suo silenzio circa alla Chiefa dei Brittanni in questi 3. Secoli.

niente della-Chiefs Britsanna in que-

12. Quanto poi alla Chiefa Cristiana universale, sebben quei tempi somministravano abbondante materia (come è stato già detto; ) contuttociò essendo ella totalmente contro di lui, fimò più proprio il non ingerirsene: E tanto più, perchè avea veduto il miserabile stato, in cui s'eran gettati i fuoi Maestri Maddeburgesi nella loro 4.º 5.º e 6.º Centuria, col riferire troppo amplamente le dottrine e gli atti di quelle 3. Età contro se stessi e la lor Religione: essendo costretti a impiegare una gran parte delle loro fatiche, non tanto in narrare quel che fu scritto e tenuto dai Padri di quei 3. Secoli, quanto in rispondervi e confutarlo, e in mostrare che i detti Padri non dovevano esser creduti in quelle materie. Il qual disturbo, il Volpe da furbo par fuo, l' ha schivato coll'arte del silenzio. Ora in questo luogo, solamente per grazia d' esempio, e per darvi un faggio dell' indegno procedere dei suddetti Maddeburgesi in tutto il corso della loro Istoria (dalla quale ha preso il Volpe le parti principali della sua ) io voglio farvi vedere alcuni punti, eftratti dalla 4.º loro Centuria, dedicata alla Maesta di Elifabetta presente Regina d'Ingbilterra, con una fiera invertiva (come innanzi ho moltrato) usata da essi nella medesima contro i Calvinisti. La cap. 3. 6 suqual Centuria contiene i 4. Secoli che passarono dopo cap. 6.

Hh 2

Incontro 2. pra pars. 1.

Cri-

Crifto, e il primo dei 3. che adello abbiamo tra mano da Costantino in giù; le cui carte in foglio ascendono loppe il numero di 400., e a più del doppio le 2. Centurie seguenti: dove che il Volpe non ha spelo 4. carte intere in

tutti questi 3. Secoli, come già udiste.

Softanza en metodo delle Centuric Maddekurgefi -

E affinchè voi possiate comprendere come questa Centuria de' Maddeburgesi viene a far da se sola un sì gran volume, dovete sapere primieramente che ella è divisa in molti lunghi Capi di diverse materie: Come per esempio, del propagamento della Fede Cristiana in quell' Età, e. dello stato della medesima in tutti i Pacsi, Regni, e Nazioni: la qual materia, come voi vedete, è molto ampla, abbracciando le Istorie di tutti quanti gli Scrittori Ecclesiastici. Poi in appresso, delle Persecuzioni, Turbolenze, e Discordie che succederono, come ancora della Pace seguita, e Tranquillità : poi della Dottrina, buona o cattiva : poi delle Eresie : poi de' Riti e delle Cirimonie: poi del Governo Ecclesiastico: poi delle Scisme: poi de' Sinodi e de' Concilj: poi de' Vescovi, Pastori, e Dottori, e delle loro vite, libri, ed azioni: poi degli Eretici, e del loro principio e fine: poi de' Martiri: poi de' Miracoli : e poi ancora dei Governi Pagani, e d'altri punti di simil natura, capaci, come voi vedete, di lunghi discorsi . E tutto questo ho stimato bene di significarlo, affinche quelli che non hanno letto le dette Centurie, possano sapere in generale che materie vi sono trattate, e e il metodo usato in quelle dai loro Scrittori.

14. In fecondo luogo dovete sapere, che vi sono intiti que l'api diverse cose, non controverse tra i Cattalliti e i Protessanti; ma comuni a Noi e a Loro, almeno in qualche parte. Vi sono altre cose, da Essi affermate, e da Noi negate; o da Essi negate, e da Noi affermate. Vi sono ancora alcune altre cose, nelle quali sebbene i Cattalliti e i Protessanti non convengono pienamente, o nella partica, o nella dottrina; tuttavia una Setta dei loro disterice da Noi più, o meno d'un'altra. E in questi 3, ge-

## Protestante. Part. II. Cap. III.

neri vi porterò alcuni brevi esempi del procedere dei Maddeburgesi in questa 4.º Età; mostrandovi insieme di passaggio il lor proprio attestato dell' eccellente sapere dei Dottori di esta in queste parole: Habuit bac atas , si qua un- Cent.4. 109-4: quam alia, plurimos prastantes & illustres Doctores, ut pag. 199. Arnobium, Laciantium, Orc. Ebbe questa Età (quanto tori della 4. mai altra) molti eccellenti e famoli Dottori; come Ar- Età lodati dai nobio, Lattanzio, Eusebio, Atanasio, Ilario, Vittorino, Maddeburges Basilio , Nazianzeno , Ambrogio , Prudenzio , Epifanio , Teofilo . Girolamo , Faustino , Didima , Efremo , Ottato , e diversi altri; dai quali noi mostreremo, qual' era la forma della Dottrina Cristiana praticata in quel tempo.

Ecco qui l' attestato, che fanno i Maddeburges dei famoli Dottori e Maestri della Chiesa di Cristo in questa Età. Ora, esfendo eglino così dotti, e sì ben dotati del suo spirito per guidare la sua Chiesa; è egli probabile ( a vostro giudizio) che questi 4. Tedeschi di Maddeburgo, cioè , Illirico , Vigando , Giudice , e Fabro , giungano poi a condannarli tutti , come ignoranti e mancanti di fpirito, quando essi parlano contro di loro? Assolutamente non possono farlo senza taccia di temerità e di sfacciataggine; e non devono esser creduti da alcuna persona di sano giudizio, se essi lo fanno. Esaminiamo dunque un pò

questo punto.

16. Nel loro Capitolo della Dottrina, quando essi parlan di Dio e della Santissima Trinità, delle tre persone, delle due nature e volontà di Criffo, e di altre fomiglianti materie (nelle quali non differiamo da loro) essi allegano tutti quei Padri abbondantemente, e non è maraviglia: Perchè, fin tanto che quelli infegnano alcune Dottrine non controverse, esti hanno tutte le Opere dei medefimi a lor favore. Ma quando toccano qualche punto in controversia tra Noi e Loro, la rompono subito coi detti. Padri, perchè tengono contro di loro: Come per esempio, in un paragrafo del detto Capitolo della Dottrin L. Circa il libe-(il quale tratta del libero Arbitrio) essi cominciano in ro Arbitrio.

Ceut. 4. psg. questo modo. De libero Arbitrio qua commode & tolerabilitra a Dostoribus bujus atatis tradita videntur, ssc babent: ,, Quelle cose che ci sembrano essere state comoda3, mente e tollerabilmente insegnate dai Dottori di questa
3, Età circa il libero Arbitrio, sono queste che seguono.
Nel qual luogo essi censurano primieramente (come vedrete) tutti i Dottori di questa Età, da essi di sopra tanto
essaltati; come se quelli avessero insegnato molte cose in-

Ibid.pag.287.

comode e intollerabili circa il libero Arbitrio. Siccome in fatti in un altro Capitolo intitolato: Declinamento dell'auvera Dottrina, contenente le opinioni incomode e gli errori dei detti Dottri: essi parlano più apertamente in questa maniera: Patres ommes firrè bujus etati de libero Arbitrio consulo loguuntur, de contra manifissa Scriptura Sansia tessimonia: "Quasi tutti i Padri di questa Età parlano del libero Arbitrio consulamente, e contro le chiare te"fitmonianze della Sagra Scrittura: E per prova di questo, essimonian particolarmente Lartanzio, Atansso, Bassio, Nazianzano, Episano, Girosamo, e Gregorio Nissono condannandogli tutti, perchè non negano inseme con loro il libero Arbitrio nell'uomo, dopo la sua caduta.

Circa la... Penitenza . Cent. 4. psg.

231.

17. Di nuovo nell'istesso Capitolo della Dostrina, e nel paragraso, de Pænitentia, esti cominciano in questaguis: Destrina de Panitentia, sut gravis per se se, o magni est momenti, sita sait sensiter & frigide (quantumus quidame est friptit ejus videre est) quemadmodum d'in supertoribus seculis, trassauam videas ab hac astate: Nos igitur es que de bac parte mediocriter & reste, & utiliter dista est videntum; recitabimun: "La dottrina della Pennitenza, siccome in se stella è una grave materia, e di grande importanza; così la vediamo trattata da quen ta esta di come pure dalle Età precedenti) assai legger; mente e freddamente, come ognun può vedere dai suoi se sitti ancora estistenti. Noi adunque reciteremo quelpus così di questa materia, e che ci sembrano dette da, quei Padri medioremente, settamente, e duttmente.

Vedete adesso il loro giudizio e la loro censura su tutti i Padri, non folamente di questa Età, ma ancora delle passate da Cristo in poi; come se quelli avessero scritto leggermente su questa materia e freddamente. E ancor di più in un altro Capitolo del declinamento della Dottrina efficiono: Panitentiam bac atas (ut fere & fuperiores) Canta. cop.4. neque rette definit, neque partes ejus fatis explicavit: imò nec de fide (necessaria Panitentia parte) propemodum aliquid haber . ,, Questa 4.\* Età (siccome ancora le precedenti ) non ha definito rettamente la Penitenza, nè 5) spiegato a bastanza le parti di essa; anzi non ha detto , quali niente della Fede, parte necessaria della Penias tenza.

18. In questo modo esti condannano arditamente. tutte le Età dopo Crisso, non eccettuando nemmen quella degli stessi Apostoli. E chi può soffrire una maldicenza così iniqua? come se quei Padri non avessero fatto alcuna menzione della Fede, oppure escludessero la medesima, quando prescrivono alla Penitenza il digiuno, l'orazione, il dolore e le lagrime? dovecchè egli è evidente an-- che ai ragazzi, che niuno può far queste cose senza prima aver Fede, e credere in quello, che egli cerca di pacificare e di piacergli. Io non dico niente delle calunnie e intollerabili ingiurie, che essi fanno a quei Santi Padri fenza causa veruna, se si esaminassero le loro parole: Come per esempio, nell'istesso Capitolo essi condannano S. Efremo, quali che depravi la Penitenza, ed escluda la Epbr. L. 2. de Fede dalla medefima, perchè egli dice: Per lacrymas bu- compunitione jus breuissimi temporis peccata (Deus) dimittit, Oc. Et cum fanaverit, mercedem conferet lacrymarum. , Iddio 23. ci perdona (dice questo Santo) i nostri peccati per le lagrine, che noi spargiamo in questo breve tempo della nostra vita: e dopo averci egli sanati ci darà il premio delle nostre lagrime. E chi non vede, che quefto Padre suppone la Fede in quelli che piangono? e inconfeguenza non foggiace all' iniqua impoftura dei Mad-

cordis cap. 3-

deburgest, i quali affermano che egli l'esclude. Ma essi lo trattano in questa maniera, siccome ancora tutti gli altri Padri, quando gli citano, per rigettare le loro sentenze; allegandogli per ordinario con qualche calunnia. Ma andiamo avanti.

Circa l'Encariftia .

Hih h 4. 60

Trinitate .

Quando costoro vengono a parlare della dottrina del Sagramento dell' Eucaristia, e insieme della presenza reale (perchè questo punto lo tengon con Noi contro i Cal-Ambr. lib. 4. vinisti e i Sagramentari) essi citano i detti dei Padri abbonde Sacramie. 4. dantemente : Come per esempio, queste parole di S. Ambrogio: Didicisti, quia quod accipis, corpus Christi est: Tu hai imparato, che quello che tu ricevi, è il corpo di Cristo. E di nuovo: Bibi sanguinem e Christo, idque in veritate, non in umbra aut similitudine: Io ho bevuto il Sangue di Crisso, e quello in verità, non in ombra, o similitudine. E il detto ancora di S. Ilario: Si vere verbum caro factum elt, & nos verè verbum carnem cibo dominico fumimus: Se il verbo di Dio s'è veramente fatto carne; dunque noi riceviamo veramente la carne del Verbo nella comunione . E di più, essi allegano S. Girolamo, Arnobio, Giovenco, ed altri Padri di quello Secolo, che hanno fimili testimonianze, per conferma di tal verità: Le quali sembrano loro prove sì forti e sì evidenti contro la dottrina dei Calvinisti e degli Zuingliani, che asseriscono il contrario; che essi tengono per ciechi ostinati quei che resistono alle medesime: E ciò fanno, perchè a loro piace questa dottrina. Ma se passiamo un poco più oltre, a considerare la proprietà di questo Sagramento, stimato ancora Sagrifizio, e così attestato da quei Padri medesimi, che afferman la presenza reale; allora i nostri buoni Maddeburgest, che di sopra gli lodarono tanto, gli piantano francamente, e pongon le loro sentenze nell'altro Capitolo delle opinioni incomode; stimandoli shaglije sentimenti erronei . Incommode dictum est (dicono esti) quod citatur ex Athanasii libello , Oc. , Fu detto incomodamente da , Atanafio nel fuo libro dell' immagine di Gestl Crifto;

, do-

#### Protestante . Part. II. Cap. III. 249

, dove egli nega espressamente, che vi sia restata in quen sto mondo qualche parte del Sangue e della Carne di 2. Criflo, se non quella che si sa ogni giorno spiritualmente dalle mani dei Sacerdoti fopra l' Altare. E una nuova frase appresso di loro è anche quella del Nazianzeno, quando egli dice: Mox incruensi Sacrificii oblatione manus orat. 1. in Jucommaculat : Macchiò fubito le sue mani coll' oblazione del Sacrifizio incruento. Di nuovo, essi riprendono S. Ambrogio , perchè usa queste parole : Missam facere , offerre Ambr. lib s. Sacrificium: Dir Mella, offerir Sacrifizio. Riprendono cap. 33. ancora S. Gregorio Niffeno; perchè insegna la trasmutazione, o transultanziazione : Dei verbo fantificatum panem, in Dei verbi corpus credimus immutari: , Noi crediamo , che il pane santificato dalla parola di Dio, sia cambia-, to dalla stessa parola di Dio nel corpo del figliuolo di , Dio.

Nazianza

Sarebbe impresa troppo lunga il riferire tutte le dottrine in controversia, per le quali i Maddeburgesi con- Cent 4- Arg. dannano i Padri di questa Età, che così altamente com- 2924 mendaron di sopra. Perchè circa la Giustificazione per la fola Fede, nominaramente essi condannano Lattanzio, Nilo , Cromazio , S. Ffrem , e S. Girolamo . E per qual caufa? perchè egli dice : Non sufficie murum habere fidei , nisi Hier. in cap. ipsa fides bonis operibus confirmetur: Non basta avere il 3. ad Galasniuro della Fede, se la stessa Fede non è confermata dalle buone Opere: Il qual punto voi l'udifie ancora approva-

to nella prima Parte dal medesimo Cavaliere Hastingo. Essi condannano l'istesso Lassanzio, e insieme cap. 16. con lui S. Gregorio Niffeno, S. Ilario, S. Nazianzeno, S. Ambrogio, S. Ffrem, e Teofilo Aleffandrino; perchè (a loro giudizio) attribuiscono troppo alle buone Opere; ma frecialmente alle Volontarie. Inter omnia opera (di- Throphil Alecono esti ) electitiis plurimum bac atas tribuit. Sic enim wand. lib. 3ait Theophilus: hi qui jejunia, ideft, Angelicam conver- de Pafibase. fationem in terris imitantur, per continentiam brevi 6. parvo labore, magna sibi & aterna conciliant pramia.

To. 1.

Incontro 2.

, Tra

" Tra tutte le opere (dicono i Maddeburgesi) questa Eta attribuice troppo alle Volontarie, ovvero elettive; , perchè Teofilo Arcivescovo d' Alessandria così dice: n Quelli che praticano il digiuno, cioè, un' Angelica conversazione sopra la terra, con questa piccola e bre-

ve fatica di astinenza si guadagnano un grande ed eterno premio.

294. Hlorin pful. 113.

22. Circa poi la Soddisfuzione, essi condannano S. Ila-Cent. 4. pag. rio, perchè scrive su queste parole del Salmista: I miei occhi hanno sparso un fonte di acque, Oc. E nel modo seguente: Hec penitentie vox eft, lacrymis orare, lacrymis ingemiscere: Questa è la voce della Penitenza, pregar con lagrime, gemer con lagrime. E di nuovo: Hac venia peccati eft, fontem fletus flere, & largo lacrymarum. I Padri son imbre madesieri: Questo è il perdono del peccato, pian-

condannati dat Prot. Ranti pet diverte dottrine che essi tengono controdi loro -

gere con un fonte di pianto, e bagnarsi con gran pioggia di lagrime. Ciò dispiaceva grandemente a que' buoni compagnoni Tedeschi, che avean più genio a bagnarsi con una botte di vino: Ma S. Ilario era d'altro parere.

Nazian- orate in Bafil. Cyprian. Ambrof. 1. de in Laurent. Vincent. 6 Coffian. de compunit.

cordis c. 13.

299.

Io non istarò a riferir qui altre controversie, perchè ciò sarebbe uno stancare il Lettore. Imperocchè, Incurnat. Ba- circa l'invocare e pregare i Santi; essi condannano specialfil. oratin 40. mente S. Atanafio, perchè egli prega la Beata Vergine Martyr-Greg. Nostra Signora: E S. Basilio, perchè prega i Santi 40. Martiri : E S. Gregorio Nazianzeno , perche prega S. Ba-Idem orat. in filio già passato all'eterna vita, come pure S. Cipriano dopo il martirio. Condannano ancora S. Ambrogio, perche prega i Santi Apostoli , Pietro e Andrea , e la Beata Pruden bymn. Vergine . Condannan Prudenzio , perchè prega S. Lorenzo S. Vincenzio, e S. Calhano: Condannano ancora S. Epifanio, perchè dice che le orazioni dei vivi ajutano i mor-Epiph.bar.75 ti: E finalmente S. Efrem, perchè dice, che i Santi in Ephrem lib. 1. cielo pregan per quelli che sono in terra .

Quanto poi alla Tradizione non scritta, essi condannano a uno a uno tutti i Padri di questa Età; recitan-Cent. 4. pag. do le loro sentenze, e poi rigettandole. Essi condannano

Spc-

## Protestante. Part. II. Cap. III.

specialmente Lattanzio, Aurelio, Prudenzio, e S. Girolamo, perchè tengono il Purgatorio: E S. Epifanio, perchè afferma che la Chiesa di Dio non permette che alcun Cont. 4. pog. prenda moglie dopo che è Prete: Et bec certe fantta Del 303. Ecclesia cum sinceritate observat : E certamente la santa Epiph. som. 1. Chiefa di Dio (dice il fuddetto S. Padre) offerva quest' lib. 2. uso con sincerità. E ora basti quel che s'è detto circa il folo Capitolo della Dottrina; avendo ancora saltato in-

quello per brevità molte altre cose.

25. Ma se inoltre volessi passare ad altri Capitoli (specialmente a quello dei Riti e delle Cirimonie, che in ordine è il loro sesto) non ci sarebbe da finir mai : Perchè nell' istesso primo paragrafo circa i Riti e le Cirimonie appartenenti al sacro servizio della Chiesa, e alle adunanze pubbliche dei Fedeli (il qual paragrafo è uno dei 20. molto lunghi, contenuti nel detto Capitolo ) essi notano i seguenti Riti; i quali mostrano apertamente, che la-Religione di noi altri Cattolici, e non la loro, era in uso in questo 4.º Secolo: Come per esempio, il fabbricarsi le Chiese in onore dei Santi da Costantino e da altri nel prin- Cent.4. cap d. cipio del detto Secolo; e il dedicarle ai medefini Santi, pus. 407. au. come attesta Eusebio ed altri Scrittori: Le loro dediche 10. 14. e confagrazioni, e i giorni di quelle fantificati e tenuti festivi con gran solennità, come apparisce in S. Atanasio, Aiban. e in diversi altri: Il servizio divino usato in quel tempo Socrat. Ele 50 nelle Chiese a mezza notte, come si ha da S. Basilio e da ego. 22. altri Autori: Gli Altari fabbricati in esse pel Sacrifizio Theod. Iib. 5. Cristiano, come attesta Socrate, Sozomeno, Teodoreto, cap. 18. ed altri : La spiegazione dell' Altare, fatta da Ottato : Socom. lib. 6. Quid est Altare, nisi sedes corporis & sanguinis Christi? cap. 6. Che cofa è l' Altare, fe non la Sede del corpo e del fan- Eufeb. 1. 4. de gue di Gesti Cristo? Le immagini ancora, collocate e di- vita Constantipinte nelle Chiese, come afferisce Sozomeno, Eusebio, Opt. 1. 2. coned Ottato, e diversi altri : Le candele di cera, e le lam- tra Parmen. pade aocefe, poste nelle Chiese da Gostantino, come scri- sin Configuition ve Eusebio: Le vigilie, usate dai Fedeli nelle feste della pag. 410.

Chie-

60p- 16.

Chiesa, per attestato di S. Bafilio, di Teodoreto e di altri: Zozim. L.4. L'uso in quei giorni delle Litanie, riferito dai detti Autori, e da diversi altri.

26. Di tali Riti e Cirimonie Cattoliche io ne tralascio molte altre più, notate dai Maddeburgesi nel sopraddetto lor primo paragrafo. Ma se da queste io volessi passare a molti altri capi, trattati da loro: Come per esempio, intorno alla pratica del Battesimo, e all'amministrazione d'altri Sagramenti, ed al Sacrifizio; intorno ai Digiuni, alle Feste, ai Matrimoni, al seppellire i Morti, all' onorare i sepoleri dei Martiri, alla consegrazione di Religiosi e di Monache, e ad altri punti (trattati quì dai Maddeburgesi diffusamente, e da loro citati nei Padri e nella Chiefa di questo Secolo contro se stessi ) basterebbero a fare un Libro a parte. Come per esempio; essi ci dicono, che chi voleva esser battezzato, dovea digiunare

Cent. 4. Dag.

tanti giorni innanzi e pentirsi dei suoi peccati ; doveva esfere apparecchiato con esorcismi, e dire: Abrenuntio tibi 218-119-120. Satana, & emnibus operibus tuis: doveva esfere immerso tre volte nell' acqua, e poi unto col Sagro Crisma, ed avere in mano una candela accesa. Circa il Sagramento dell' Eucaristia, essi ci mostrano come era solito amministrarsi, ed esser mandato (quando l'occasione si presentava) da un luogo a un altro: Quanto spesso, e con qual riverenza e preparamento di orazioni e di vigilie si dovea ricevere: Come si soleva portare agl' infermi, e come gli stessi, prima di riceverlo, dovean confessare pubblicamente esser quello il vero Corpo e Sangue di Cristo: E che grandi miracoli fuccedevano per prova e confermazione della verità della presenza reale. Queste cose, equasi infinite altre consimili provano i detti Maddeburgesi diffusamente effere state in uso in questa 4.º Età, per attestato dei principali Dottori della medesima.

Pag. 431. 432-435-

> 27. Perciò io lascio considerare al Lettore, che razza di gente son questi Luterani; i quali ricordano tante importanti testimonianze contro se stessi: E poi , dopo averle

#### Protestante . Part. II. Cap. III.

allegate, le rigettano tutte con questo puro ripiego; dicendo che esse erano Cirimonie Ebraiche, ovvero Pagane, introdotte dai Padri per superstizione, e perciò da non esser considerate: E questo credono che sia sufficiente per rigettarle. Come per esempio, allorche parlano Antica offerdel digiuno di quella Età, che cibi mangiavano, e con vanza dei diquanto rigore si astenevano, e quanto tempo; questi giuni. buoni compagnoni Tedeschi così scrivono: Jejunia observalle religiolius quidem, sed superstitiosius, quam superioribus faculis, bujus atatis Christianos historia testantur, Oc. " Le Istorie ci attestano, che i Cristiani di questo " Secolo offervavano i digiuni più religiofamente, anzi più superstizios mente, che nei Secoli precedenti, pern chè le umane Tradizioni erano affai moltiplicate: Ed 2) Epifanio dice, che il digiuno del Mercoledì e del Venerdi era offervato in quello tempo, come una tradin zione degli Apostoli: Ma noi non troviamo una simil 3, cosa nelle loro Opere. Così dicono questi Tedeschi; i quali forse non digiunarono mai in vita loro, ne mai s' astennero per devozione da qualche boccone di buona vivanda, a cui potessero attaccare il dente. E tanto basti circa coftoro; perchè non fon degni che si spenda più tempo in confutarli. Ora, da questi pochi esempi, che ho estratti da due soli Capitoli dei detti Tedeschi sulla 4.º Età, voi vedete quanto posso raccorre dalle loro Centurie di questi 3. Secoli (da Costantino fin' a S. Gregoria) fe io volessi scorrerle tutte .

Ma adesso il Lettore facilmente mi domanderà: donde viene, che il Volpe avendo assegnato un Libro di- Volpe pag-95. ffinto (cioè il 2.º dei suoi Atti e Ricordi) alle 3. Età dopo Costantino (così è il suo titolo) non dice poi niente degli affari Ecclefiaffici delle medefime? Al che io rifpondo, che questo è un altro de' suoi furbi ripieghi; cioè, di promettere e non mantenere, e di fare una cosa in vece d'un' altra: Perchè, vedendo egli di non avere in questi 3. Secoli alcuna materia pel suo proposito (come già ho mo-

libro di mate-

mostrato) passa furtivamente a un altro argumento, da Come il Vol- lui non promesso nel titolo del suo Libro, cioè, ad alpe riempie il cune cose, accadute ne' 2. Secoli appresso nella nostra. tuo fecondo Chiesa Inglese, dal tempo di S. Agostino e del Re Etelberrie fuor del 10, fin' a quello del Re Egberto, primo nostro Monarca suo proposito. intorno all'anno 800. di Gristo. Ma perchè questi 2. Secoli (cioè, il 7.º e l'8.º) contengono i tempi della nostra Chiesa primitiva Inglese, io stimo meglio trattar di essa distintamente nel seguente Capitolo: essendo bastante quel che ho già detto a dimostrare, che il Volpe ne' secondi 3. Secoli ha avuto così poco luogo per la sua povera e ofcura Chiefa, come nei 3. primi.

> COME PASSARON LE COSE nella Chiesa di Cristo in Inghilterra e fuor d'Inghilterra, durante il tempo da Papa Gregorio ed Etelberto Re di Canturbia, fino al Re Egberto primo nostro Monarca, che è lo [pazio di 200. anni.

#### CAP. IV.

ne di tempi dal Re Esel- 1 berto an. 600. berte an. 800.

EGUE ora in ordine la 3.º Parte, o divisione di tempi, assegnata dal Volpe nel principio dei suoi Atti e Ricordi; della quale ei promise di trattare con distinfin' al Re Eg. zione nel profeguimento della fua Istoria. E per verità questa Parte dovrebbe esser più copiosa dell'altre; perchè ella contiene il tempo della nostra Chiesa primitiva Inglese; cioè, i suoi primi 2. Secoli da S. Agostino in giù. Ma il Volpe non avendo trovato in queste 2. Età quasi alcuna cofa, confacente al suo Eretico genio, neppure la nostra Conversione dal Paganesimo alla Fede Cristiana.; egli le ha sfuggite nel fine del fuo detto 2.º Libro insieme coi fecondi 3. Secoli dopo Cristo, da Costantino fin' a Papa Gre-

Gregorio (come di sopra s'è dimostrato:) dimodochè ha rinchiufo gli Atti di 500 anni, che furono i più celebri e i più glorioli, che mai succedessero nella Chiesa di Dio ( o si riguardi l'universale, o la particolare della nostra I/ola ) in 34. fole pagine, la minor parte delle quali appartiene all' Istoria Ecclesiastica di quei tempi. Dovecche, quando egli arriva a trattar degli Atti di Gio: Vicleffo, di Gio: Hulle, di Girolamo di Praga, e d'altri si fatti miferabili Eretici, totalmente indegni che si parli di loro, egli scrive interi Volumi e centinaja di carte; ma di quei 200. anni della nostra primitiva Chiesa, dei Padri, dei Dottori, e dei Santi di essa, egli scrive pochissimo e con fommo disprezzo . E pure non gli mancavano diversi Autori, che gli porgessero in questo proposito sufficiente materia; poichè S. Beda (che visse nei primi 100. anni di detta Chiesa ) ha lasciato cinque Libri interi degli Atti di quella; oltre a vari altri Scrittori, che succederono dopo di lui , come il Goffelino , il Malmesburi , il Vefini+ fter , &c.

Perchè toca ca il Volpe si leggiermente questi 200.

Ma il vero si è, che vedendo il Volpe esser quei tempi totalmente contro di lui , e che moltrano (fpe- te scrivere del cialmente agl' Inglesi) più chiaramente dei passati (se ciò Volpe in quepuò esfere ) la verità della Cattolica Religione Romana, non ha avuto enore di trattarne molto; ma ha procurato di sfuggirli col filenzio più destramente ch' egli ha potuto, e di screditare alcuni loro Atti con gli scherni e con falsificarli, come voi in appresso vedrete. Perciò io ho stimato bene di trattare in un Cipitolo a parte di queste z. Età, e così mostrarvi tutto quello, che accadde in esse (sebbene assai brevemente ) e come il Volpe si porta in riferircele .

Diprezzanfti 200. anni .

3. Ora in primo luogo, se si considera la Chiesa Cri- Papi e Impestana universale in questi 2. Secoli (che sono il 700. e ratori di quel' 800. di Cristo ) noi troviamo aver seduto nella Sede Romana 33. Papi da Gregorio I. fin' a Leone III.; e nel Trono dell' Imperio d' Oriente (essendo già perito quello ď'Oc→

d'Occidente) aver regnato 20. Imperatori, un dopo l'altro, da Maurizio a Costantino VI. ed Irene sua Madre: nel cui tempo Carlo Magno di Francia fu fatto Imperatore dell'Occidente dal detto Papa Leone III.: E durante il corso di questi 2. Secoli, la detta Chiesa universale fiorì grandemente in uomini dotti e in fanti Vescovi; i primarj dei quali furono S. Isidoro Arcivescovo di Siviglia, Sofronio , Leonzio , Teodoro Arcivescovo di Canturbia , il 200. Venerabil Beda , Gio: Damafceno , Paolo Diacono , Alcuino

Li Dottori di questi

patriotto nostro, Usuardo, ed altri.

Concili gene-

Questo tempo ebbe ancora molti dotti Concili; 2. dei quali furon generali , cioè , il 3.º di Costantinopoli , ed il 2.º di Nicea; ove restarono condannati tutti gli Ere-

quafto tempo.

tici di quei giorni; cioè, gli Armeni, i Giacobici, i Monoteliti, i Neofoniti, i Lampeziani, gli Agnichiti, gl' Iconomachi, o Rompitori d' immagini, ed altri fimili. Oltre a tutto quello, si aggiunse alla grandezza di questa

terra .

Conversione Chiesa la conversione di molti paesi dal Paganesimo alla. dell' Ingbil- Fede Cristiana: Tra i quali possianio contare principalmente la nostra Ingbilterra, come anche in appresso, per mezzo suo, diverse Provincie della bassa ed alta Germania. E questo, quanto al progresso della Chiesa Cattolica in generale, piantata da Criflo, e discesa per successione dai suoi Apostoli .

5. Ma se adesso vogliamo parlare della Chiesa Inglese in particolare, che fu piantata in questo tempo, e inserita nella Chiefa Cattolica generale, come membro di quel gran corpo, é come nuova figliuola subordinata alla Madre; noi vedremo corrispondere ad essa il suo avanza-Aumento e mento: Cioè, che ella crebbe grandemente in queste 2. progresso del- Età, e in numero, e in dottrina, e in bontà di vita: La

laccalefa pri- qual cosa è confessata dall' istesso Volpe; perchè, dopo mitiva Inglefe

in questo tem- aver parlato della Conversione dei 7. Regni dei Salloni Inglesi dentro il corso di questo tempo, egli pone nel fine di tutti diverse tavole. În una di esse vi si contano 17. Arcivescovi di Canturbia da Agostino fin' a Celnoto, che viffe

## Protestante. Part. II. Cap. IV.

visse col Re Egberto primo nostro Monarca: in un' altra 30. Chiefe Cattedrali, Monasteri, e Badie, fabbricate e riccamente dotate dai Cristiani Re Ingles, dalle Regine e dai Vescovi di quei tempi: e in una terza 9. Re, oltre a molti de' principali Signori, si uomini, come donne, che lasciate le delizie del mondo e i propri Stati temporali, entrarono in Religione per servire Iddio più esattamente. Le quali cose il Volpe è costretto a narrarle contro se stesso, e non trova in questi 2. Secoli, specialmente qui in Ingbilterra, neppure un foi uomo (e molto meno qualche adunanza) fu cui egli ardifea di metter le

6. E qui il Lettore deve offervare, e Noi di nuovo

mani per fabbricarvi la sua ascosa Chiesa.

dobbiamo ripetere quel che di fopra abbiamo notato; cioè, che il Volpe trova questi 2. Secoli della nostra Chiesa Inglese così sterili di materia pel suo proposito, che spende in esti solamente 8. carte, e quelle piuttosto inburlare e schernire la predetta nostra Chiesa, ed i suoi principali Softegni, che in iscrivere un' Istoria Ecclesiaflica: Onde ordinariamente voi troverete sulle testate delle sue pagine questi titoli: Arrivo d' Agostino in Canturbia: Papa Gregorio, il più vile, e il più buono: Agostino superbo: Fatsi miracoli: Teste rasate: Nascica di Beda: e timili. Dell' Istoria del qual Santo (cioc, di S. Be- primitiva Inda) egli ne fa così poca stima, che recitando nell' istesso luogo una lettera, che serisse un sant' uomo, chiamato Ceolfredo, Abate di Scirvino nella Nortumbria, a Naitono Re dei Pitti ( riferita dal detto S. Beda ) ci così dice : La copia della qual lettera, come è in Beda, io l'ho annessa, non perchè ella contenga in se qualche buona regione; ma solamente per divertire il Lettore con qualche tràstullo, nel fargli vedere la folle ignoranza di quell' Età Monacale, &c. Dal qual parlare noi possiamo conoscere il disegno di questo Volpe surbamente faceto nei suoi Atti e Ricordi; che è di screditare questi 2. Secoli, e tutta la. nostra primitiva Chiesa.

Schernitrice ifteria del Volpe intorno alla Chiefa glefc.pag.107-

113.0% Bed. 1. 1. blfor- c. 21-

Volpe page

To. 1.

Ma pure, affinchè in esso resti avverato il detto di

Mat. 18.

6. 5.

Bed. I. 4. bift.

Malm de geft. Ponto Angle le 10.

Volpe pag.

312. col. 2.#.

del Volpe .

Cristo: Ex ore tuo te judico , ferve nequam : Servo iniquo, io ti giudico di tua propria bocca: riporterò quì due Sinodi Nazionali, tenuti nell' Inghilterra in queste 2. Età da due famoli Arcivescovi di Canturbia; cioè, l'uno da Teodoro nell' anno di Cristo 680., riferito da S. Beda; e l'altro da S. Cutberto nell' anno 747., riferito da Guglielmo Malmesburi dopo la morte di S. Beda; ambidue ricordati dal Volpe: E dai decreti di questi due Sinodi voi vedrete, fe quelle Età erano così ignoranti, come il Volpe le fa . Dal primo Sinodo tenuto a Tetforda , il Volpe raccoglie dieci decreti in queste parole.

1.º Che il giorno di Pasqua fusse osservato uniformemente per tutto il Regno in un giorno certo, Videlicet

prima quartadecima luna mensis primi .

Decreti d'un 2.º Che niun Vescovo s'ingerisse nella diocesi d'un altro. Sinodo Ingle-3.º Che i Monaster j consugrati a Dio, sussero esenti dal-Se anno Domila giurifdizione dei Vescovi . ui 680. eftratti dalla Storia

4.º Che i Monaci non dovessero andare da un Monastero all'altro senza licenza del loro Abate; e che offervassero la fleffa ubbidienza, che effi promifero nel lor primo ingreffo

nella Religione.

5.º Che niun Ecclesiastico dovesse lasciare il suo proprio Vescovo, ed esfere accolto senza sue lettere commendatizie in un altro luogo .

6.º Che i Vescovi e gli Ecclesiastici forastieri venendo nel Regno, si contentassero di quegli atti d'ospitalità, che sarebbero toro offerti; e non dovessero ingerirsi nel distretto di qualunque Vefcovo, fenza fua special permissione.

.7.º Che i Sinodi provinciali fossero tenuti dentro il Re-

gno, almeno una volta l'anno .

8.º Che niun Vescovo dovesse preferirsi a un altro, ma osservare il tempo della sua consagrazione.

9.º Che il numero dei Vescovi fosse accresciuto a misura

che crescevano i popoli .

10.º Che non si ammettesse alcun Matrimonio, se non quelquello che fosse lecito: nè si sosse alcun Incesso: Nè alcuno losciasse la propria maglie per qualunque causa, eccettaatà quella della sarnicazione, secondo la regola del Vangelo. È questi sono i principali decreti del primo Sinodo, &c.

9. Dal secondo Sinodo, che su tenuto vicino a un. luogo, detto Clonisco, il Volpe raccoglie 31. decreto, co-

me in apppresso.

1.º Che i Vescovi attendessero con più diligenza al loro usizio, e ammonissero il popolo dei suoi disetti.

2.º Che tra loro vivessero concordemense, benche si tro-

vassero in luoghi diversi.

3.º Che ogni Vescovo visitasse una volta l'anno tutte les parrocchie della sua diocess.

4° Che ammonisse gli Abați e i Monaci nel suo tenitorio di viver regolarmente : e che i Prelati non opprimessero i loro inferiori, ma gli amassero.

5.º Che facessero nati quei Monasterj, che erano eccupati dai Secolari, e non si potevano allora togliere dalle lor mani, per vivere in quelli regolarmente.

6.º Che niuno fosse ammesso agli Ordini sacri, avanti

l'esame della sua vita.

7.º Che i Preti non s'ingerifiero negli affari fecolarefehi. 8.º Che non pigliafiero alcun danaro per battezzare gli, infanti.

9.° Che nei Monasterj si leggesse più spesso la Sagra-

Scrittura.

10.° Che infegnasiero il Pater nostro e il Credo in lingua volgare.

11.º Che praticassero nel loro ministero un rito uniforme.

12.º Che cantafiero in Chiefa con voce modefla.

13.º Che si celebrassero tutte le seste in un istesso tempo.
14.º Che la Domenica sosse santificata con riverenza.

15.º Che ogni glorno fosero osservate le 7. Ore canoniche.

16.º Che uon si ommettesiero le Rogazioni maggiari en minori.

Volpe pag. 115. col. 1. num. 84.

Decreti d'un fecondo Sinodo estratti dalla Storia del Volpe- Anno Domini 747.

K k 2 17.° Che

17.º Che si osiervasiero le due feste di S. Gregorio e di S. Agostino nostri protettori .

18.º Che fi ofiervafie il digiuno delle quattro Tempora. 19.º Che i Monaci e le Monache andassero vestiti religio-

Samente .

20.º Che i Vefcovi invigitafiero all' ofiervanza di questi decreti.

21º Che gli Ecclesiastici si guardassero dall'ubriachezza. 22º Che la comunione non fosse negletta dagli Ecclesia-

Mici .

23.º Che lo stesso si facesse dai Secolari nei tempi dovuti. 24° Che ciascuno fosse ben provato, avanti d'entrare in Ordine religiofo.

25.º Che le limofine non si trascurassero.

26.º Che i Vescovi notificassero al popolo questi decreti .

27º Estrattaron del merito della limofina.

23.º Trattaron del merito di cantare i Salmi. 29° Che le congregazioni si stabilissero secondo la forza dei loro beni .

30.º Che i Monaci non abitafsero tra i Secolari .

31.º Che si facesiero pubbliche preci pe' i Re, e pe' i Principi.

Di questi decreti formati tra i Vescovi in questa maniera (conchiude il Volpe) l' Arcivescovo Cutherto ne mando la copia a Bonifazio (altrimenti nominato Venfrido, nativo Inglese) che in quel tempo era Arcivescovo di Magonza, e dipoi fu fatte martire, come lo chiamano le Istorie Papiste.

10. Fin qui ho stimato bene il riferire colle stesse parole del Volpe i decreti di questi due Sinodi delle prime 2. Età della nostra Chiesa; dai quali potete vedere, o fare almeno qualche congettura della dottrina e della pietà di quei tempi, che il Volpe procura per ogni via di porli in disprezzo. Il qual punto della loro dottrina e religiofa follecitudine nel governare la nostra Chiesa primitiva Inglese, sarebbe apparso molto più chiaro dai detti Si-

#### Protestante. Part. II. Cap. IV. 261

Sinodi, se questo bugiardo Scrittore non avesse usato le sue solite surberie volpine di falificare e d'ommettere fraudolentemente alcune altre cose, che egli doveva quì riferire. E per meglio intendere le già riferite, io dirò brevemente due o tre parole: perchè sarebbe un non finir mai , il voler feguirare questo furbo Volpe in tutte le fue tracce, rivolte, e raggiri.

Ingannevo li raggiri del

Volpe . Ora, quanto al primo Sinodo, tenuto da Teodoro Arcivescovo di Canturbia, e riferito da S. Beda-; ( perchè folo di questo io voglio trattare per brevità, affin di mostrarvi quanto poco ci possiamo fidare del Volos nel rimanente di quel che egli scrive; ) dovete offervare i punti quì appresso. In primo luogo, dove egli dice questo Sinodo su tenuto nell' anno di Cristo 650. e per lo stello cita S. Beda nel suo margine, ei lo falsifica aperta- Bed. L. 4. c. 5. mente; perchè le parole del desto Santo son le seguenti: Facta est bac Synodus ab incarnatione Domini sexcentesimo septuagesimo tertio; quo anno Rex Cantuariorum Egbertus, mense Julio obierat, Oc.: Quelto Sinodo fu fatto nell' anno 673. dopo l'incarnizione del Signore; nel qual anno morì Feberto Re di Canturbia nel mese di Luglio. E di nuovo egli attefta il medefimo in altre parole nell' ifteffo capitolo, dicendo: Questo Sinodo fu adunato il di 24. Bed. ibid. di Settembre nel 3.º anno del regno di Egfredo Re di Nortumbria: il quale cominciò a regnare, secondo la Storia di Giovanni Stoo, nell' anno di Cristo 670. Le quali cose benchè il Volpe le abbia vedute; contuttociò egli riferifce, Volontari er-

come detto da Beda, che quel Sinodo fu tenuto nell' anno rori del Voldi Cristo 680. Seconderiamente, il Volpe ferive del luogo del detto Sinodo in questa maniera: Fu tenuto nel tempo di questo Teodero un Sinodo provinciale a Tetforda, mentovata nella Storia di Beda. Ma chi vorrà leggere l'iltello S. Beda, vi troverà queste proprie par le: in loco qui dicitur Bed. 1. 4. c. 5.

Herudfrod: in un luogo chiamato Herudfrod; adello Herforda, come attesta il Cambdeno nella sua descrizione

del-

della detta Provincia; citando ancora l'isfesso Sinodo in S. Beda, tenuto a Herudfrod: Onde mi maraviglio, come mai sia venuto Tetforda in capo a questo matto del Volpe.

13. Ma segue adesso in terzo luogo una più maliziosa falsificazione nel citare i decreti di questo Sinodo, dei quali appena ne risferisce uno senza alterarlo; come ognun può vedere, se vuol riscontrarli coll'originale dello stesso Seda. Di dieci che sono, io toccherò per brevità il primo e l'ultimo; perchè in questi mostra il Volpe più malizia, che in tutti gli altri, che io lascio passare.

Folpe pog.

Il primo decreto di questo Sinodo su (dice il Volpe ) che la festa di Pasqua fusse osiervata uniformemente per tutto il Regno in un giorno certo, videlicet prima quartadecima luna mensis primi: Cioè a dire, nella prima. quartadecima luna, ovvero giorno decimoquarto della luna del primo mese, cioè, di Marzo: che è appunto, come l'osservano gli Ebrei, contro il costume della Chiesa Romana; ed è un'antica Eresia, condannata dalla detta Chiefa, come udiste amplamente in alcuni Capitoli della prima Parte di questo Trattato. E qui dovete notare, che il Volpe fa dire al detto decreto, che la decimaquarta luna, ovvero giorno della luna di Marzo (che questa è la frase dell' Ecclesiastica calcolazione, il dir luna prima, luna secunda, luna tertia, per il primo, o secondo, o terzo giorno della luna) deve esser certamente osservata; dimodochè non si possa alterare, nè osservar la Pasqua in qualunque altro giorno: Nel che sta la formalità dell' antico errore, come abbiamo già dichiarato; perchè pone la necessità di osservare l'antica Legge data agli Ebrei, c perciò evacua la grazia di Cristo, e distrugge il Vangelo, come già udiste. Ora, essendo così, è egli da credersi, che tutta la Chiesa d' Inghilterra fosse portata a decretare in un pubblico Sinodo un sì fatto errore, e che S. Beda in particolare volesse riferirlo con approvazione, quando ei tanto lo disapprova in alcuni Brittanni, come ho mostrato in alcuni Capitoli della prima Parte.

Supra cap. 2.

15. Ma

## Protestante. Part. II. Cap. IV. 263

Ma ora vediamo come ei riferisce questo Decreto Sinodale, falsificato dal Volpe. Primum Capitulum (dice bifi. cap. 5-S. Beda, riferendo le proprie parole di tal Decreto) ut fanctum diem Pafchæ in communi omnes fervemus , Dominica post lunam decimam quartam primi mensis: , Il primo , Articolo dei nostri decreti (dice il Sinodo) fi è, che noi offerviamo tutti quanti il fanto giorno di Pafqua nella Domenica dopo la luna decima quarta del primo mefe.

16. Così dice il detto Decreto, riferito da S. Beda sinceramente, tutto contrario a quello, che il Volpe ha ri- ficato malizioferito innanzi; in cui ha levato, ed ha aggiunto, senza vergogna e fenza coscienza, quelle parole, che ha stimate più proprie, per far parere che quei Padri avefsero parlato (come egli vorrebbe) a favor d'un errore già condannato. A tal effetto egli ha levato dal loro Decreto la parola Dominica, che guasta, o accomoda tutto il senfo. E di più, v' ha aggiunto di suo queste parole in un giorno certo, che non son nel Decreto; avendo con esse al Decreto d' voluto dire, che questo giorno decimoquarto si deve offervare con tal certezza, che non si possa in alcuna maniera alterare, ovver differiro alla Domenica; ma debbaoffervarsi, come una Festa immobile: il che è conforme al sentimento di Martin Lutero, come innanzi ho mo- Sup.c. 3. strato. E tanto basti circa il primo Decreto.

S. Beda fallisamente dal Volpe .

Maliziofo procedere del Volpe intorno offervar lau Pafqua, fco-

Nell'ultimo poi non usa il Volpe meno frode e malizia, che nel primo: Perchè vorrebbe questo surbo sfacciato fare apparire, che i Padri di quel Sinodo avelsero favorito la dottrina e la pratica dei Protestanti in ripudiare le loro mogli per la causa della fornicazione, o pigliarne altre . E a tal' effetto egli cita il Decreto in queste parole: Decimo: Che niuno lasci la propria moglie per alcuna caufa, tolta quella della fornicazione, fecondo la 113. regola del Vangelo: É qui finisce, come se il Sinodo non avesse detto niente di più, nè aggiunto altra cautela, o spiegazione del suo sentimento. Dal che appunto ne segui-

guirebbe (come inferiscono i Protestanti) che un uomo, potendo lasciare la propria moglie per la causa della fornicazione, e non essendo obbligato a vivere non ammogliato, se non ha il dono della continenza, può lecitamnte pigliare altra moglie: Come si pratica oggidì in Inghilterra dai Protestanti . Ma sappia il Lettore, che appresso le dette parole Sinodali, recitate dal Volpe, immediatagliare un'al- mente ne seguono altre in quel Decreto, che guastano affatto il suo disegno volpino. Ed ecco qui come stanno

Circa il pitra moglie vivente la pri-

pug. 227.

infieme. Bed. 1. 4. c. 5.

Nullus conjugem propriam, nifi (at fanctum. £8. Evangelium docet ) fornicationis causa relinquat . Quod si qui/quam propriam expulerit conjugem legitimo fibi matrimonio conjunctam, si Christianus esse rette voluerit, nulli alteri copuletur: sed ità permaneat, aut propria reconcilietur conjugi. , Niuno lasci la propria moglie, se non » per causa di fornicazione, come c'insegna il fanto 29 Evangelio. E se taluno discacciasse la propria moglie, ,, a lui congiunta con legittimo matrimonio, fe egli vuol effer vero Cristiano, non ne pigli un'altra; ma re-29 fti così, o si riconcili colla propria moglie.

19. Ecco qui la fedeltà del Volpe nelle fue relazioni. Quello Decreto (come voi vedete) stabilisce due cose: La prima, che niuno può lasciare la propria moglie, se non pel percato della fornicazione da lei commello: La seconda, che essendosi separa o da quella, non può per qualunque causa pigliarne un' altra: ma deve restar continente, o riconciliarli colla propria moglie. E questa era allora la dottrina della Chiefa Cattolica, ed è al presente; la quale il Volpe volca nascondere ai Protestanti, e far loro credere, che la Chiefa primitiva Inglese era a favor loro e della lor pratica di oggidì. Ma il povero Volpe, quando è seguitato, resta preso nei suoi raggiri; sebbene è impossibile pigliarlo in tutti, per il lor numero quasi infinito: Onde questi due esempj saranno bastevoli a mostrare la sua malizia nel falsificare .

20. Adef-

# Protestante. Part. II. Cap. IV.

Adesso ci resta a dire due, o tre parole della furberia delle sue ommissioni; tacendo egli a bello studio nella sua Istoria quelle cose, che potrebbero apportar credito e riputazione alla nostra Chiesa primitiva Inglese; la quale ei cerca per ogni via di farla ridicola e dispregievole: Come per esempio; egli ommette il numero e la qualità dei Prelati e degli Uomini dotti, che allora fiorivano, e che furon presenti nei detti due Sinodi; le lor ragioni, i loro argumenti, ed altre fimili circoftanze, ricordate in parte da S. Beda e da altri Autori in diverse occafioni, e in parte narrate nelle prefazioni degli stessi Sinodi; nel primo dei quali l'Arcivescovo di Canturbia, Teodoro, cominciò a parlare in questa maniera.

Maliziofe ommiffioui

21. In nomine Domini Dei, & Salvatoris Jesu Christi, &c. Nel nome del Signore Iddio e di Gesù Salvatore, che regna in eterno e governa la sua santa Chiesa: E au lui piaciuto che noi ci aduniamo, secondo il rito dei venerandi Canoni della Chiesa Cattolica, per trattare dei necesiarj e premurosi affari della nostra Chiesa Inglese. Per- Sinodo tenuen ciò adunati insieme nel di 24. del mese di Settembre, Indi- a Herusfres zione prima, nel luogo nominato Herudfrod, lo Teodoro an. 673. (benche indegno) dalla Sede Apostolica fatto Vescovo della Chiefa di Canturbia, ed i Vefcovi compagni e fratelli nofiri , il Reverendiffimo Bisi , Vefcovo degli Angeli orientali, e il nostro fratello e consacerdote Vilfredo Vescovo dei Nortumbri, presente per i suoi Legati; presenti ancora i nostri fratelli e confacerdoti, Puta Vefcovo del Castello di Kent, comunemente chiamato Rofester ; Eleuterio Vescovo de ? Sassoni occidentali, e insieme Vilsredo Vescovo dei Mersi; e ciascuno assis secondo il suo grado, io dissi loro: Carissimi fratelli, lo vi prego per amor di Gesul Sulvator nostro, che noi trattiamo qui tutti insieme delle materie appartenenti alla nostra Fede, affinche le cose, che furon definite e decretate dagli antichi Santi Padri intorno alla medesima.

siano da noi conservate incorrotte, O.c. Questa è una parte della prefazione del primo To. I. SiSinodo, di cui il Volpe riferi gli antedetti Decreti corrottamente, come udifte di fopra. E nelle stesse prescione vi si score una più seria gravità di quella, che il Volpe dimostra di riconoscere oggidi in Ingbilterra. E di nuovo 7. anni dopo il presato Sinodo, il detto Teodoro ne sece un altro, che è taciuto dal Volpe, ma vien rissisti da S. Rada con constanza la

riferito da S. Beda con queste parole.

comincia così.

23. His temporibus audient Theodorus, fr. In quei tempi fentendo Teodoro effer la Chiefa di Costantinopoli tempi fentendo Teodoro effer la Chiefa di Costantinopoli tempi fentendo Teodoro effer la Chiefa di Costantinopoli tempi gava due Nature in Cristo, o ester la sua carre come la no-treo data. Îsta pa de Nature in Cristo, o ester la sua carre come la no-treo data. Îsta pa de Nature in Cristo, o ester la sua carre come la no-treo data. Îsta pa de Nature in Cristo, o ester la sua carre come la no-treo data carre come da no-treo de dell'Arci. quali aveva giurisdizione, continuasfero libere da tal er-Secondo Sino- rore, aduno un Sinodo di parecchi Vescovi molto dotti e do dell'Arci. di venerabili Sacerdoti; e a venedo trovato, dopo aver fat-vescovo. Treo diligente ricerca, che tutti quanti convenivan nella.

Fede Cattolica, e is simo bene per istruzione e rimembran-za dei Posteri, di senerali in una lettra Sinodale, che

Nel Nome di Gisù Cristo Salvator Noltro, regnando pilifimi nostri Principi e Signori, Egircdo Re de Nortumbri, nell'anno 10.º dei Juo regno, il di 15. vannti le calende del mese di Ottobre, Indizione 8.; ed Etcliccho Re dei Merli nell'anno 6.º del fuo regno; e Adolfo Re degli Angli otientali nell'anno 7.º del fuo regno; e Teodoro per la grazia di Dio Arcivesso della Città di Canturbia nell'anno 7.º del fuo regno; e Teodoro per la grazia di Dio Arcivesso della Città di Canturbia e Primate dell'Isla della Brettagna, presedendo al Sinodo, insieme coi Vescovi della selfaro Evangelio essendo con lui molti venerabili Sacrotori, e il farco Evangelio essendo gosto davanti a lora in un luogo, in lingua Sallona detto Hednil 3. dopo aver trattato dello materic perimenti alla Chiesa, essi piegarona la vera Fede Catolica in quella maniera.

24. Sicut Dominus noster Jesus &c. Siccome Gest Nofiro Signore, vestito della nostra carne insegnò ai suoi Discepoti, che lo videro personalmente, e udirono i suoi discorse,

#### Protestante . Part . II. Cap. IV. 267

e siccome il Simbolo degli Apostoli, e tutti i Concilj univerfali , e tutto il corpo dei Santi Padri e Dottori della Chiesa Cattolica Infegnarono a Noi; così Noi, feguitando i lor paffi piamente e cattolicamente in conformità della loro dottrina decretare ne-(inspirata dal Ciclo) professiamo e crediamo, e costantemente gli antichi Siconfessiono secondo la Fede dei detti Padri e Dottori, che il li conforme ai Padre, e il Figliuolo, e lo Spirito Santo fon veramente e loro Astenati. propriamente una Trinità confustanziale in unità , e un' unità in Trinità , Oc. Parimente Noi riceviamo i 5. facri Concili universali, che furono fatti dai Santi Padri nostri Antenati; ciod, il primo di Nicea \* di 318. Vescovi, contro Anno 325. Arrio e la sua empia dottrina; il primo di Coltantinopoli \* di 150. Vescovi , contro l'eresia di Macedonio ; quello di Efefo \* di 200. Vescovi, contro Nestorio e i suoi errori; quello \* Anno 428. di Calcedonia \* di 230. Vescovi , contro Eutichio e i suoi \* Anuo 457. falfi dogmi; e il fecondo di Costantinopoli \* di 165. Vefcovi \* Anno 132. contro vari Eretici ed Erefie , Oc. Noi riceviamo tutti questi Concili, e glorifichiamo Gesù Nostro Signore, come gli steffi lo glorisicarono; non aggiungendo, ne levando da quelli alcuna cosa. Noi ancora scomunichiamo e col cuore e colla bocca tutti coloro, che quei Padri scomunicarono; e riceviamo tutti quelli, che essi riceverono, Oc.

25. Ecco qui la maniera e la forma dei Concili Cattolici del tempo antico nella nostra Isola; nei quali si poneva prima il Vangelo nel mezzo, e in appresso, dopo un debito esame delle Sagre Scritture, consideravano quelche i Padri e i Concili più antichi avean determinato nella. Chiefa di Dio avanti di loro, cominciando da Cristo e dai suoi Apostoli; e in quello insistevano, convenendo tutti unanimamente, e scomunicando ogni nuova dottrina disferente, o contraria, ed ogni suo Autore. E con questi mezzi , e coll'affiftenza dello Spirito Santo promesso da Cristo alla sua Chiesa, ella ha continuato sempre la stessa per 1600.anni \*: Dove che i Settarj, mancando loro questa pru- . Ora 1752. denza, umiltà, e subordinazione, ma specialmente la grazia di Dio, sono divisi e si distruggono tra loro medesimi. LI 2 26. Ma

Ma io non voglio passar più oltre in questo punto: quel che ho già detto essendo bastevole a mostrare, che in Inghilterra v'erano in quei tempi più uomini dotti della nostra primitiva Chiesa, di quei che il fanatico e bugiardo Volve vorrebbe far credere ai fuoi Leggitori . Il che re-Volpe pag. Ita ben confermato da quelche scrive Guglielmo Malmesburi (e si confessa ancora dal Volpe;) cioè, che essendo intimato subito dopo questo Sinodo, che abbiam mentovato, un Concilio generale in Costantinopoli della Chiesa Orien-

113.

li in Trullo .

Anno Domini tale ed Occidentale contro gli Eretici Monoteliti ( i quali negavano due distinte volontà in Cristo) il nostro Arcivesco-682. Concilio di Cestantinopo.

vo Teodoro, con altri Dottori del Clero Inglese, fu chiamato da Papa Agatone per effer uno dei suoi Legati nel detto Concilio; ove i Vescovi d'ambedue le Chiese al numero di 331., s'adunarono insieme per ordine del presato Agatone Vescovo di Roma, contro i Patriarchi di Antiochia, d'Alessandria, e di Costantinopoli; (il che mostra la gran potenza e autorità, che avevano in quei tempi i Vescovi Romani nella stessa Grecia;) trovandosi presente nel detto Concilio anche l'Imperator Costantino IV.

Ed in quello (come abbiam detto) v'intervenne il

Plating in vita Agath. PP. 1. 1. bift. Maim. l. 1. de 31. pop. 2 12.

nostro Teodoro Arcivescovo di Canturbia con vari altri Ve-Paul. Diac. scovi , nominati da Papa Agatone, come si vede nelle sue lettere al detto Concilio, citate da Guglielmo Malmesburi geft. Pont. Ar in queste parole : Sperabamus de Britannia Theodorum , Oc. , Noi speravamo d'aver di Brettagna il nostro fratello e , compagno Vescovo Teodoro, Primate di quella grand' Isola e Filosofo, insieme con altri, che fin' adesso non ,, fon quà giunti; e poi d'unirli alla nostra umileà : E per

Maha. ibid.

, questa cagione noi abbiamo fin' ora differito il Concilio. Vides quanti eum fecerit (loggiunge il Malmesburi) ut ejus expetiatione, universale Concilium differret. Voi vedete in quanta stima era questo Arcivescovo appresso Papa Agatone, che per aspettarlo, egli differiva un Concilio generale.

Così scrive il suddetto Autore. Dal che ogni uo-

mo

#### Protestante . Part. II. Cap. IV. 269

mo spassionato e di savio giudizio può vedere evidentemente, che questa Età della nostra Chiesa primitiva Inglese (che il Volpe per disprezzo così spesso la chiama ignorante e Monacale) non era sprovvista di persone di gran dottrina: e così ella ha continuato fin' ai nostri giorni, frustra circumtatrantibus hareticis (per usar le parole di S. Agosti- utilitate creno) latrando in vano d'ogn' intorno gli Eretici contro di essa: coi quali il Volpe ha stimato bene di latrar la sua parte, per non aver egli potuto trovare in quelle 2. Età qualche angolo per la sua Chiesa, suor che tra gli Eretici nominati di sopra; e così seguirà tanto più a latrare, quanto più scende alle Età susseguenti; finchè all'ultimo, abbandonata apertamente la Chiefa, egli cade in Apostasia, e si congiunge con gli Eretici condannati, nemici di essa: La quale fin qui egli ha voluto parere di seguitarla in qualche maniera, sebben pigramente e restando indietro, come stanco della sua compagnia; e mirando all'intorno, per qual via ei potesse lasciarla, e darsi alla fuga; come apparirà meglio da ciò che segue .

Aug. lib. de dendi cap. 17.

QUARTA PARTE, O DIVISIONE di tèmpo dal Re Egberto fin' a Guglielmo il Conquistatore, che contiene lo spazio di circa 260. anni: E come la Chiesa del Volpe se la passò in quei giorni; e se vi fu, o no, una Papessa Giovanna?

#### CAP. V.

Oi udiste di sopra, come il Volpe avendo promesso nel 2.º suo libro di trattar solamente di 300. anni, toccò gli atti di 500. in meno di 12. carte; mostrando in tal modo la poca materia, che egli aveva in 800. finº al tutti quei Secoli per la sua Chiesa. Ora l'altro suo libro è da

Quarta divifione di tem121.

da lui intitolato così: Terzo libro, che contiene i seguenti 200. anni, dal Regno del Re Egberto fin' a Guglielmo il Conauistatore. Così è il suo titolo. Eppure se si contano gli anni dal principio del Regno del Re Egberto (secondo Gio: Stoo, anno Domini 802.) ovvero 800. fecondo altri, fin' all'ingretto del Conquistatore, anno 1066.) noi vedremo effer 264. anni; e dalla morte del detto Re, folamente 234. Onde il nostro Volpe non è esatto in alcuna cosa, ma bugiardo e impostore in tutte. E questi 264 anni si posson contare per la quarta parte, o divisione di tempo da Criflo in giù; e adesso gli esamineremo con brevità, come i precedenti.

2. Ora in primo luogo, la Chiefa Romana univerfale continuò in questi Secoli come nei passati, per successione non mai interrotta dei suoi Vescovi e Governatori; non alterando cosa veruna nella Fede e nella Dottrina dei suoi Antenati . E per dir tutto sommariamente, nei detti 2. Secoli e mezzo governaron nella Sede Romana (come-Supremi e riconosciuti Pastori di questa gran Chiesa visibile) in circa 60. Papi, da Leone III., che coronò Carlo Magno (e così rimise l'Imperio d'Occidente) fin' al tempo d'Alessandro II., sotto cui il Duca Guglielmo di Normandia conquistò l'Inghilterra. E nel detto Imperio Occidentale regnarono circa 18. Imperatori, da Carlo Magno fino a Enrico IV .; e nell'Orientale circa 25. , da Niceforo I. fin' a Costantino X.; i quali Papi e Imperatori in quei giorni furon tutti d'un' istessa Fede. E sebbene la Sede Imperiale di Costantinopoli e la Chiesa Greca, coll'occasione della gara contro il nuovo Romano Imperio, cominciarono indi a non molto a fottrarre la loro ubbidienza dalla Chiefa Romana; e perciò caddero in diversi errori anche di dottrina, e finalmente furono date (come si vede da tutto il Mondo) in potere dei Turchi; contuttociò in questi Secoli ambedne le Chiese stavano unite, e v'era tra quelle la dovuta subordinazione. Il che apparisce manisestamente da quel Concilio generale, che fu tenuto in Costantino-

viii. Concilio generale .

271

poli (contro Focio, Patriarca di quella Città) ivi adunato per comando di Adriano II., Vescovo di Roma; concorrendo in quello anche Basilio Imperator Greco. Nel qual Anno Domini Concilio v'intervennero 300. Vescovi, e su confermato 870. dal suddetto Papa Adriano; essendo in ordine 1'8.º generale, e il 4.º di quelli, che furon tenuti in Costantinopoli. E qui è da notarfi, che gli 8. Concili generali, tenuti fin' a quell'ora nella Chiefa Cristiana (per il corso di 900, anni) cominciando dal primo di Nicea fin' al suddetto di Castantinopoli (dopo il quale seguì quello di Laterano nell'anno di Cristo 1115. sotto Papa Innocenzio III.) tutti quanti furono fatti nella Grecia, ma sempre per ordine dei Vescovi di Roma, che mandavano là i loro Legati, e poi confermavano essi medesimi i detti Concili; e senza la loro confermazione non eran tenuti nel Cristianesimo per legittimi: Il che è un grande argumento della grandezza e autorità della Chiefa di Roma.

3. Non è quì necessario che io parli degli Eretici di queste Età; perchè in fatti non ve ne surono di qualche nome : eccettuati gl'Iconoclasti , o spezzatori d'immagini; Ereste di quee i Berengari, o Sagramentari; i quali convenivan nelle fle Età. loro Erelie particolari coi Calvinisti dei nostri giorni; febben differenti in molte altre cole, come è il solito degli Eretici. La prima erefia fu cominciata prima d'allora da Leone III. , Imperatore di Costantinopoli , cognominato Isauro, circa l'anno di Cristo 750., come di sopra ho notato; e poi rinnovata da Claudio Turinese. La seconda su principiata 300. anni dopo da Berengario, circa l'anno di Crista 1050., e da lui abjurata, come in appresso si mostrerà. I principali Dottori, che difesero la vera Fede in queste Eta, furon Turpino, Eginardo, Haimo, Rabano, Padri e Dot-Frecolfo, Inemaro, Gio: Diacono, Remigio, Teofilatto, ed tori di queste altri nella nona Età . Nella seguente surono Odone , Reginone, Addone, Luitprando, Rabodio, Abbone Floriacenfe, ed altri. E nell'undecima mezza Età , Brucardo , Pietro Damiano , Lanfranco , e molti altri .

4. E

E questo era lo stato della Chiefa Cristiana univerfale in queste Età; a cui era conforme in ogni cosa, come figliuola alla propria Madre, la nostra Chiesa particolare Inglese: Il che in parte si può mostrare dalla continua Successione degli Arcivescovi in Ingbitterra, che furono Arcivescovi 16. da Celnoto, che visse nel tempo del Re Egberto, fin' a Stigando, che teneva la Sede di Canturbia, quando Guin queste Eia. glielmo il Conquistatore entrò in quest'Isola; febben dopo, ad istanza del detto Guglielmo, ei su deposto per ordine di Roma nell'anno di Cristo 1070., come offerva Gio: Stoo. ed altri Scrittori.

di Conturbia

Io tralascio per brevità la Successione di altri Ve-Re Ingleff in scovi in Inghilterra. I Re ancora, possessori di questa Coquesti sempi · rona , da Egberto sin' a Guglielmo il Conquistatore , che suron da 20. (se tra essi noi contiamo Canuto il Danese, e i suoi due figli;) tutti quanti, di qual Nazione, o Stato si fusfero, pienamente convennero nella Fede coi detti Arcivescovi ed altri Prelati della nostra Isola; e questi parimente colla Chiefa Romana universale, come apparisce dai loro Atti e Ricordi, e come confessa ancora il Volpe.

6. Ora essendo così, è difficile il dire, o l'immaginarsi, dove il Volpe possa trovare in queste Età una Chiesa Cristiana differente (benchè povera e oscura) per se e pe' i suoi compagni in Inghilterra, o suor d'Inghilterra. Ed assai più difficile è il figurarsi, come possa descrivere qualche visibile Continuazione della detta povera e oscura-Chiesa (conforme ei promise di fare) anche dal tempo degli Apoftoli fin' al nostro. Il suo solo rifugio alla sine deve Volpe in pro- effere (come di sopra ho notato) d'appigliarsi agli Eretici reft. ad Eccl. condannati in quei tempi, se egli ne trova alcuni pel suo Angl. pag. 10. proposito: il che ancora ei non osa di fare apertamente,

come avete veduto nelle Età paffate. Ma poi, quando vien più abbasso, cioè, dopo Papa Innocenzio III. e Gio-

vanni Viclesso, egli prende più animo; assermando che la nostra Chiesa è totalmente perita, e un visibile nuovo rampollo della sua è spuntato suora; cioè, tutti gli Eretitici condannati dalla nostra Chiesa, come vedrete distintamente, quando noi giungeremo a trattarne.

7. Nelle Età, di cui ora parliamo, egli non ofa di metter le mani su gl' Iconoclasti, nè sembra contarli per fuoi fratelli ; febben negli articoli principali delle loro Eresie convengon con lui, come è ben noto: Ed egli a fine d'avere in queste Età alcuni membri visibili della sua Chiefa, era obbligato ad unirsi con loro; ma il pover' uomo si vergognava di fabbricarla apertamente di Eretici così antichi ; febben poi , quando comincia a fabbricac davvero, e a raccogliere dei materiali, ei torna a prendere i Berengarj , che adello rigetta , come vedrete da qui avanti.

Ma ora forse mi domanderete: Se il Volpe non descrive in queste Età, come pure nelle passate, alcuna Successione della sua Chiesa, o della nostra; che sa dunque lo scimunito in tutto questo suo 3.º Libro? Al che io rispondo primieramente, che sebbene ei promette nel tito- tratta il Volpe lo, che questo Libro conterrà gli Atti di 300. anni, e. insieme tutto il corso visibile della Chiesa, O.c.; contuttociò egli ha folamente 17. carte : Lo che è poco più d' una carta per ogni 20. anni del corso di tutta la Chiesa. E per verità, chi sa sbrigare così presto un' Istoria Ecclefiastica, si può chiamare piuttosto Corriere, che Scritto-

Di che eofa in quelli 300.

273

re d' Istorie. 9. Anzi il Volpe è così invidioso dei famosi Atti della nostra Chiesa di quelle Età (specialmente di quei seguiti ne' paesi stranieri') che esso, o affatto gli tace, o sa di loro un' ingiuriofa menzione: Come per esempio, quando egli parla del Beato Vilfredo, famolissimo Santo della nostra Nazione (nominato poi Bonifazio) e tenuto da tutti gli Autori per Apostolo della Germania , perchè egli visa. principalmente convertì quei popoli alla Fede Cristiana, e dopo fu martirizzato dagl'Idolatri per la predicazione del Vangelo di Crisso con più di 50. compagni, la maggior parte di loro Inglesi: di quell'uomo (io dico) come pen- no 754 fate To. 1. M m

Martyrolog-Rom. s. Junii. Villeb. in ojus

Vicelius in. bagioleg-Epitome operam Bede au-

Adam Bremen. bift.Eccl. cup. 4.

fon le feguenti : Primus omnium Australes Germanie partes, Oc. , Il primo di tutti, che portò le parti australi n della Germania dall' Idolatria alla Fede Cristiana, fu , Vilfredo di nazione Inglese, vero filosofo di Gesal Cristo nostro Salvatore, e dopo per le sue virtù venne chianato Bonifazio, e fatto Arcivescovo di Magonza. E S. Bonifacio 3 febbene da diversi Autori si nominano alcuni altri, che , predicarono in varj luoghi avanti di lui; contuttociò questo grand' uomo (come un altro S. Paolo) ha supe-

Inglese Apo-Rolo della-Germania an-#0 750.

, rato tutti nella fatica del predicare, &c. Così scrive Adamo Bremense, Canonico Saffone

della prima Chiesa Metropolitana, che su eretta nella Sallonia dopo la conversione di quelle genti per le prediche degli Inglesi: mostrando egli in particolare con queste parole, che quei paesi furon convertiti da Predicatori della nostra Nazione; ma specialmente da 4. famosi, oltre 3. Villebordo modo zelanti di moltiplicare la Fede Cristiana, cioè, Vilanno 730. Ve lebordo, Villebaldo, Villeredo, e Villerico; i quali furon poi famoli Vescovi in quelle Provincie. Villebordo con 11. compagni fu mandato dall' Abate S. Egberto d' Inghilterra in Germania a convertire quei popoli, come attelta S. Beda, ed altri Autori dopo di lui; e poi da Papa Sergio II. fatto Vescovo d'Utrecht, ovvero Ultrajetto nella Frigia, e fu l'Apostolo di quel paese, come anche del Regno di Danimarca.

scoro di Verest. Bed. 1. 3. bift. 6.27. 0 1.5. Tritem. de viris illuft. 1. 3. 6. 137. S. Villebal-

do Vescovo d' Aifto an. 760. Democrit. 1. 2. de miffs in Casalog. Epifcop. de Aylto . Marcel. in vi-

ta S. Suneber -1i c. 6. 0 14. S. Villerede Vescovo di

Villebaldo fu Vescovo di Aisto nella Sassonia, ove II. egli convertì alla Fede Cristiana molte migliaja d' Idolatri; e fu canonizzato con giubilo universale di tutto quel paese da Papa Leone VII. nell'anno di Cristo 1004., conforme narrano diversi Autori.

S. Villeredo e S. Villerico furono ambidue Vescovi di Brema in Saffonia : Post passionem S. Bonifacii ( dice il fuddetto Autor Tedesco) Villeredus O ipse Angligen. ... , Brems an. 780 fervens amore martyrii , properavit in Frisiam , Oc. , Do-

, po

Adam. Bremenf. c. g. LI.

, po il martirio di S. Bonifazio, S. Villeredo ancor egli Inglese, bramando con grande ardore di esser martire, 3) s'affrettò di passare in Frisia, ove su l'altro martiriz-23 zato, &c. E poi egli mostra, come questo sant' uomo, dopo aver convertito molte migliaja d'Infedeli, fu mandato dall' Imperator Carlo Magno a predicare nelle parti Settentrionali della Saffonia: il che egli fece con gran fervore, finche Vindechino Tiranno idolatra di quel paese, movendo guerra contro Carlo, lo cacció via. Colla quale occasione si ritirò per due anni in Francia alla vita contemplativa; di dove egli fu di nuovo chiamato dal detto Carlo per esser Vescovo di Brema; nella qual carica egli visse e

morì santissimamente.

E appresso a lui succedè il suo discepolo Villerico; il quale menò nell'istessa carica una vita Apostolica per lo spazio di 50. anni , come attesta Adamo Bremense, Erpoldo Linderburgense, e diversi altri. Gli atti dunque di questi santi uomini, ed altri simili sarebbero stati materia propria da trattarfi dal Volpe nella fua Istoria Ecclesiastica di quelle Età : E senza dubbio ne avrebbe trattato, in Villericum. quando avesse potuto mostrare, che qualcuno dei detti fanti uomini, che operarono e vivi e morti infiniti miracoli ( come attestano i suddetti Autori ) fosse stato della sua Religione. Ma non potendo il Volpe sar questo, gli passa tutti sotto silenzio colle loro azioni, e solamente prende occasione di parlare spregevolmente di S. Bonifazio, come padre di tutti gli altri: Perchè, dopo aver ricordato quei 2. Sinodi, da noi mentovati nel precedente Capitolo, che furon tenuti in Inghilterra da Teodoro e da S. Cutberto, Arcivescovi di Canturbia, così egli scrive: Cutherto Arcivescovo di Canturbia mando la copia del suo Sinodo a Bonifazio, altrimenti nominato Vilfredo, di na- 115. zione Inglese, allora Arcivescovo di Magonza, e poi fatto martire, come lo chiamano le Istorie Papiste.

Ecco che il Volpe appena lo conta per martire, quantunque fusse stato fatto morire dagl'Idolatri per pre-Mm a di-

S. Viller3co Vescovo di Brema an. 790 Adam. brem. in bif. c. 12. Leopold. Lindenbur-in bift. Archiep. Brem.

Bid- col 2. num. 78.

dicare la Fede Cristiana. E poco dopo, volendo egli ricordare una sua pia lettera a Etelbaldo Re dei Mersi, in. cui riprendevalo della sua licenziosa vita; così scrive; lo be stimato questa lettera non indegna d'esser qui inserita, non per rispetto del suo Autore, ma perche forse dalla medesima si può ricavare qualche buona cosa per altri Principi, da effer veduta e considerata , Oc.

Pl Volpe proeura di fereditare S. Bonifa-

Voi vedete adesso la stima, che sa il Volpe di S. Bonifazio, di cui il Mondo Cristiano ha pensato parlato con sì gran riverenza per tante Età. Ma udiamo ancora, come ne parla l'ingiurioso Apostata Fra-

Al- 540

Balco . Vilfridus Bonifacius (dice egli ) claro Anglorum Script Britan. Janguine Londini natus, Oc. ,, Vilfredo ( nominato altresi Bonifazio ) nato in Londra di nobil sangue Ingle [6] n fi portò a Rome; ove provata da Gregorio II. la fua Fede, e veduta la grandezza del suo spirito, o piutn tofto della fua sfacciata fuperbia, lo stimò idoneo per i suoi affari; onde l'inviò in Germania con piena autorità a quei popoli barbari (come allora venivan chiamati) per forzarli a ricevere la sua Fede. Nè mai v'è Rato alcuno dalla nascita di Gristo in poi, che abbia. espresso più propriamente di lui la seconda bestia nell' Apocaliste; Perchè, essendo il Papa il grande Anticrin flo, egli fu il secondo, &c. Ei segnò col carattere del Papa centomila persone folamente in Baviera, aggiunn gendole al Regno di Anticristo più col timore, che

lare del Balca contro S. Bomifuzio -

> n da, ove niuna donna poteva entrare. 16. Voi qui vedete, che un dei rancori di Fra Bako contro i Monaci, si è, perchè escludon le donne dai. loro Monasteri. La qual cosa, siccome su santamente istituita dagli antichi Monaci: così se sosse frata ben offervata nel suo Monastero di Norvico, avrebbe sorse perseverato nello sfato di Monaco, che ei cominciò, nè si sarebbe addimesticato colla Dorotea, dalla quale ne su tratto fuora, come egli confessa di propria bocca, \* Ma può

, colla dottrina , &c. Egli fabbricò il Monastero di Ful-

fol. 245.

mai

mai darsi in tutto il mondo una lingua così sacrilega, come la sua, che osi parlare sì empiamente, come sa costui, d'un uomo Apoftolico così raro, e delle sue azioni; anzi della conversione d'infiniti Idolatri alla Fede Cristiana. e del loro battesimo, che da lui è chiamato carattere della bestia? Chi altri mai che una vera bestia, o un uomo bestiale parlerebbe così ? Se io allegassi le testimonianze di tutti quanti gli Autori antichi in lode e in ammirazione d' un così santo e zelante Martire, io opprimerei e il Volpe e il Baleo, folamente con gli stessi lor nomi ed autorità.

Ma ritornando di nuovo al Volpe, voi udiste quel che egli ommette della nostra Chiesa Inglese; di cui poteva diffusamente parlare nel trattar di quei tempi, e non toccarla sì leggermente. Voi quì forse domanderete, che cofa scrive della Chiesa Remana universale ? Per verità egli non tratta di alcuna cofa, che fia di momento, o coerente a quella. Sebbene, a fin d'introdurre nella. fua Istoria una favola assai impertinente, di cui desidera di parlare; cioè a dire, della Papessa Giovanna; egli stende una breve serie di alcuni Papi, ove sa succedere a Leone IV. Giovanni VIII., e dopo lui Benedetta III. , e in appresso Niccold I.: E questo Papa Giovanni VIII. (che fu tra Leone e Benedetto ) egli vuole chesia stato una donna, da lui chiamata Papessa Giovanna. Circa la favo-E sebbene le parole del Volpe son così pazze e così sacrile- la della Papesghe, come foglion effere in tali occasioni; contuttociò vo- se Giovanna. glio qui riferirle, affinche vediate che verità, o probabilità ha in se medesima, questa tanto divulgata e considerata finzione eretica.

E in appresse (dice il Volpe ) vien la meretrice di Babilonia, per divina permissione, nel suoi veri colori, e manifestamente senza alcuna inorpellatura, per farsi vedere al mondo. É ciò non in senso spirituale, ma litterale, e Papessa Gionella forma di meretrice: Perche dopo, queste Leone mentovato di fopra , procedendo i Cardinali alla confueta loro dal Volpe. elc-

Volpe pag. 124. Favola della wanna empiamente riferita elezione dopo la Messa dello Spirito Santo; u perpetua loro vergogna, e di quella Sede, in vece d'un uomo, elesiero Papa una meretrice , chiamata col nome di Giovanni VIII. la quale sede due anni e set mesi, Oc. Il proprio nome di

questa donna era Gilberta, &c.

19. Ecco che il Volpe fa una descrizione sì particolare di questa donna e della sua elezione, come se vi fosse stato presente, e avesse veduto succeder tutto. Ma supposto vero tutto ciò che egli ha scritto (come ben presto noi proveremo che è falso) supposto, io dico, che per errore una tal donna fosse stata eletta, che cosa ne sarebbe seguito? o che pregiudizio avrebbe portato alla Chiesa di Cristo? Muove ancora S. Agostino la stessa questione in un simil caso, allorchè dopo aver narrato i Papi di Roma, da Cristo fin' ai suoi giorni (cioè, da S. Pietro fin' a August. ep Papa Anastasio) fa questa domanda: Si guisquam traditor per illa tempora subrepsisset ? Se in quei tempi fi fosse intruso qualche traditore tra i detti Papi, che cosa ne sarebbe seguito? E poi subito egli risponde: Nibil prajudicaret Ecclesia & innocentibus Christianis: Non porterebbe alcun pregiudizio alla Chiesa e agl' innocenti Cristiani: El'istesso rispondo io nel detto caso: Perchè io domando al Volpe; se immediatamente dopo gli Apostoli ( quando ei confessa che la Chiesa di Roma era in quel tempo la vera Chiesa di Gesal Crisso) qualche donna, o ermafrodito, o qualche altro, non battezzato, o non-

Sacerdote ( e in conseguenza non capace di tal dignità )

si sosse intruso per errore degli uomini in quell' ufizio di Supremo Pastore (il che siccome può accadere per umana fragilità, così ancora ci afficuriamo che la Divina Provvidenza non permetterà mai che ciò accada in sì alto posto della sua Chiesa; ) ma se sosse accaduto, avrebbe egli pregiudicato a quella sua antica Chiesa ? o pur fattala Meretrice di Babilonia, come esso conchiude di questa fua presente Chiesa? Io penso che egli non osa di affer-

165. ad literas cujusdams Donutifia .

Se vi fosse stata la Papellas Giovanna non avrebbe pregiudicato alla Chiefa.

> marlo, perchè è evidente che ciò sarebbe una manifesta ca

cavillazione. L'unico inconveniente di quel caso (se fosse accaduto) sarebbe stato, che in quel tempo la Chiesa restava priva d'un vero Capo; come le accade quando muore un Papa, finchè un altro non viene eletto. E qualunque inconveniente, che si possa pensare in questo caso, è sempre meno contro di Noi, che contro i suoi Protestanti; Perchè ammette la loro Chiesa, o Uomo, o Donna, per fuo legittimo e Supremo Capo: il che non fi fa dalla nostra Chiesa. Qui adunque si vede la pazzia del Volpe nell' addurre ed incalzare un simil punto contro di Noi.

Ma io domando di nuovo a questo sciocco, che ripete si spesso nella sua descrizione la parola Meretrice , come cosa di sno gran piacere: se quella, usata da S. Gio: nell' Apecalisse, cioè, Meretrix Babylon, su intesa di una persona particolare, come l'applica il suo matto capo; o piuttosto di una Città, o moltitudine di persone? Se vuol rispondere qualche cosa, egli dee concedere la seconda: Perchè la visione chiaramente descrive la Città di Roma situata sopra sette colli, che uccise i Fedeli di Cristo col martirio, e infettò il mondo colla varietà e confusione delle sue Idolatrie. La qual sentenza non essendo applicabile alla Congregazione, o Chiefa Cristiana di quei giorni (che era fanta, come confessa ancora il Vol- era Roma perpe;) ma piuttosto allo stato e condizione di Roma sotto secutice sotto quegli Imperatori idolatri, che affliggevano i Cristiani, gl'Imperatori e forzavangli all' Idolatria (del quale stato su predetto, pagani. che prestamente sarebbe distrutto dalla potenza di Gesti Cristo, come poi s'è visto adempito:) tutto questo, io dico, posto insieme e considerato; è cosa ridicola e da mentecatto, l'applicare tal profezia della Meretrice di Babilonia (come fa il Volpe) a qualche Papa particolare, o sia Giovanni, o Giovanna, o Gilberta, se nel mondo v'è mai stata una simil persona.

Ma il vero si è, che questa Istoria della Papesia. Giovanna è una mera favola, conosciuta ancora per tale dalla parte più dotta dei Protestanti; ma da loro lasciata

correre, per ingannare con essa il mondo, in mancanza di altra materia. Se voi ora mi domandate, come ebbe principio, ed ha continuato nella bocca degli uomini per tanto tempo? Io vi rispondo: o per semplicità, o per malizia, o per ambedue. Per semplicità, ella par cominciata dal suo primo riportatore Martino Polono, uomo assai semplice (come apparisce da molte altre sue relazioni favolose) che visse in circa 200. anni fa, e più di 400., dopo che si dice che tal cosa fusse accaduta. È contuttociò non la dà per vera, ma con questa limitazione (ut afierisur, come si dice;) onde egli mostra d'averla avuta, non da certo Autore, ma solamente dalla sama volgare;

della quale in appresso ne mostrerò l'occasione.

E tal favola essendo una volta messa in piede, è stata in parte continuata dalla semplicità dei moderni Scrittori, che l'hanno presa da Martino Polono, come il \* Vedi un' Platina e diversi altri \*; riferendola nientedimeno colla medesima restrizione (ut ajunt , come si dice;) e in parte dalla gara e malizia di quelli, che favorivano l'Impefta favola nelrio Tedesco contro il Papa, ed avean caro d'aver tal materia di qualche vergogna, per rinfacciarla alla Sede Romana: il qual capriccio, anche i nostri moderni Protestanta

hanno stimato bene di continuarlo.

Ma se noi andiamo ai più antichi Scrittori, a quelli che vissero nell' istesso tempo, o subito dopo il preteso successo (cioè a dire, con Leone IV., il quale tenne la Sede Romana 8. anni, 6. meli, e 3. giorni, dall'anno di Cristo 847. fin'all' 855., e con Papa Benedetto III., che gli succedette dopo la vacanza di pochi giorni , cioè, dall' 855. fin' all' anno 858.; ) tali Scrittori ci dimostrano chiarissimamente, che questi Papi, ambidue Romani, sedettero immediatamente l'un dopo l'altro, senza esservi tra loro alcun Giovanni o Giovanna. Come per esempio, Anastasio Bibliotecario, Autore di grandissimo credito, che visse nel tempo d'ambidue questi Papi, e su presente alle loro elezioni, e ne serisse le particolarità, mostra tra gli

Principio della favola della Papelle Gioeaund. Martin. Polon. in vit Imperat. & Pontif. on. Christi 8550

smpla confu-

tazione di que-

le addizioni di Onofrio al Pla-

tina.

gli altri punti; che Leone IV. mort il di 16. avanti le calende d' Agosto, e che adunatosi sutto il Clero di Roma (egli vit. Leon. IV. non dice i Cardinali, come fa il Volpe, perchè allora questa elezione non era in uso ) elesie unanimamente Benedetto III. , Orc.

Ansflaf. in .

24. Così scrive il detto Anastasio; e con esso convengono gli Scrittori, che seguirono appresso di lui; come Audomaro , Luitprando , Reginone , Ermanno Contratto , la Pape fo Gio-Ottone Frinsegense , Lamberto Scanabergense , Corrado , vanna. l' Abate Uspergense, e diversi altri molto anteriori a Martino Polono; i quali pongon nelle loro cronologie Benedetto III. immediatamente dopo Leone IV., senza frammettervi altro uomo, o donna. E il medefimo scrive anche Adone, Vescovo di Vienna, che visse nei giorni dei detti Papi : Leone obeunte , Benediclus in Sede Apostolica consti- Alo in Chron. tuitur : Essendo morto Leone IV., fu posto nella Sede anno Domini Apostolica Benedetto III. E Giovanni VIII., essi lo pongono 4. Papi dopo Leone IV., cioè, appresso a Adriano II., e dicono ch'ei fu Romano, e regnò 10. anni diffintamente. Onde se i detti Scrittori sbagliassero in questo conto di Papi e di Anni, l'errore dovrebbe apparire nella cronologia. Anzi, non folamente gli Scrittori Latini, ma ancora i Cronisti Greci, come il Zonara, Cedreno, il Curopalata, ed altri, che scriffero innanzi al Polono diverse cose concernenti in quei giorni la Chiesa Latina; della quale non erano amici, e in conseguenza avrebbon gradito un tal vantaggio per obbiettarlo contro di essa; contuttociò non ne dicono niente : il che è un chiaro argumento, che non v'era in quel tempo una simil materia.

Antichi autori efcludenti

25. Ma oltre a queste autorità di Scrittori stranieri, io ho un' altra prova ( a mio giudizio ) di non piccol momento, nelle nostre antiche Istorie, scritte in lingua Latina da Guglielmo Malmesburi, da Arrigo Untintone, da Ruggiero Oudeno, da Florenzio Vigornese, e da Matteo Papessa Gio-Vesmister: de i quali i primi quattro, essendo vissuti 500. anni avanti, fon più antichi di Martino Polono; ed il quin-To. 1. Νn

Argumento preto dai noftri Istorici . distruttivo del. la favola duta vanna .

quinto soli 300., era suo contemporaneo: e niuno di loro sa alcuna menzione della Papesia Giovanna: il che avrebbono dovuto sare di buona ragione più di ogni altro; perchè essi convengono, che nel tempo di Lone 10., verso il sine della sua Sede, intorno all'anno di no-oftra salute 833., il Re Etelvosso mentovato di sopra, sigliuolo del Re Egberto, avendo posto in buon' ordine il Regno, e lasciato il governo di quello, nella sua assenza a Etelbasso suo figus significato di suo secondo e terzo fratello, Atelbrico e Atelredo, si mise inviaggio verso Roma, conducendo seco il siu quarto si qui o posi suo sono si suo si stetti i da quarto si peri suo e Merca (anch'egil poi si Redono i siuo fratelli) da

Andata del Re Etelvolfo e del Principe Alfredo a Roma.

viaggio verso Roma, conducendo seco il suo quarto figliuolo Alfredo (anch'egli poi Re dopo i suoi fratelli) da lui amato teneramente sopra tutti gli altri. E giunto a Roma, lo confegnò ancor molto giovane, fecondo il conto di Matteo Vesmister, nelle mani del detto Papa Leone IV., perehè fusse da lui istruito (come narra anche il Volpe:) e il detto Papa lo ricevè con gran cortelia, e. fu fuo Padrino nel Sagramento della Confermazione, e ritennelo seco. Ma quanto tempo questo Principe dimorasse in Roma dopo la partenza del Re suo Padre, benchè ciò non sia ricordato in particolare, nientedimeno è evidente ch'ei dimorovvi più anni; perchè ritornò più addottrinato, ed ancor meglio qualificato d'ogni altro Re Saffone avanti a lui; ed altresì, perchè non si trova alcun ricordo delle sue azioni in Ingbilterra, fin sotto il regno di Atelredo suo terzo fratello, nell'anno 871., alla famosa battaglia di Redingo nella Barchia contro i Danesi: ove egli trovandosi, ed essendo Luogotenente del Re-

Math. Veft. 849. Plorent. in. Chron. codem

fuo fratello, benchè allora ei non avesse che 22 anni (secondo il conto di Florenzio e di Matteo Vessinistre;) vedendo stringersi dall'armata nemica, ed il Re suo fratello trattenersi troppo in udir la Messa, le diede battaglia sebben in luogo assai svantaggioso; ma con tal valore, che riporto una segnalata e gloriosa vittoria, &c.

Gi liforici 26. Ma ritornando alla *Papefia Giovanna*, apparisce bero scrivo chiaro da ciò che si è detto, che vivendo allora in *Ro-*

ma

quando fu eletto Benedetto III., doveva conoscer la detta tro della Pa-Papelsa, se solse entrata ed avelse regnato due anni e pessa diovanmezzo tra quei due Papi (come vuole il Volpe.) E oltre fettata. a quelto, alcuni dei nostri antichi Istorici, in trattar di quei tempi sì particolarmente, come essi fanno, ne avrebbon fatta qualche menzione; specialmente se tal Papelsa fosse stata una donna Inglese, o chiamata Giovanni Anglo Marsin. Fo-( come dice il Polono, ovvero Anglico, come scrive il Pla- lon. 1. 4. de ting;) o se sosse nata ed allevata, o avesse studiato in Inghilterra (come divisano i Maddeburgesi e alcuni altri Joan. VIII. della lor setta; ) o se fosse andata quà e là pel mondo in compagnia di un Monaco Inglese del monastero di Fuld 1. (come pazzamente favoleggia il Volpe; ) è verifimile, se qualcuna di queste cose fusse stata vera, che il Principe Alfredo, o qualcheduno della fua Corte avrebbe conosciuto la detta Giovanna, o avuto seco amicizia, o col Monaco suo compagno; o ricevuto dalla medesima qualche favore particolare, quando giunse ad esser Papelsa: il che avrebbe meritato qualche memoria nelle nostre Istorie. Ma i nostri Istorici sopraccitati, non solamente non fanno menzione di detta donna, o d'altro Giovanni, o Giovanna Inglese, entrata fra Leone IV. e Benedetto III.; ma l'escludono espressamente, ponendo l'un dopo l'altro immediatamente, e assegnando a ciascuno di loro gli anni distinti, mentovati di sopra; cioè, 8. e 3. mesi a. Leone IV., e 2. e 6. meli a Benedetto III. Così fa il Malmesburi \* nella sua Cronologia, e Florenzio \* nelle sue Croniche, e Matteo Vesmister \* nella sua Istoria; le fest. Reg. & cui parole son le seguenti : Anno gratia offingentesimo Episcop. Anglquinquagesimo quinto Leone Papa defuncto, successis ei Be- an. 847. G nedictus, annis duobus, mensibus fex, & diebus decem. \* Florent in , Nell'anno di grazia 855. essendo morto Leone IV., gli Chron.an. 853. ,, fuccede Benedetto III., e fede due anni , fei meli , e . 8,8. Math. Veft. , dieci giorni , &c. il che concorda con gli altri anti- in Histor. chi Autori stranieri, mentovati di sopra : dimodochè

Nn 2

Pont. on. 85 5. Plusin. in.

27-

quì non vi resta, nè luogo, nè tempo, in cui possa la detta Giovanna, o Giovanni Anglo eller entrato tra quei due Papi.

E tutti questi Autori sopraccitati hanno scritto

(come ho mostrato) o anteriormente, o nel tempo medesimo di Martino Polono, tenuto per primo Scrittore di questa favola. E sebbene in alcune copie stampate delle Croniche di Mariano Scoto e di Sigeberto ( un po' più antichi del detto Polono vi è toccata in poche parole la detta favola, con questo solito fondamento (ut ferunt, come fi dice;) contuttociò nei manoscritti originali, trovati in Fiandra \* e in altri luoghi, non si vede tal cosa, ma. piuttofto il contrario; con diverse congetture e segni eviberto nel Monuffero Jemla- denti, che quelle parole, che ora si trovan nelle copie stampate, furono aggiunte dopo in Germania, ove stette l'Opera per molti anni, durante la contesa degl' Impera-

alla corrusione di Maria- tari Tedeschi contro i Papi e la Sede Romana.

28. Ma, oltre a tutto questo, c'è una prova, a mio no Scoto intal propofits vedi la Me- giudizio, più evidente di tutte l'altre fin qui allegate, trop. di Al- e più atta a distruggere la detta favola: E questa si è, che berto Cran- intorno a 170. anni dopo l'inventata elezione della Pape fzio an. 1574. sa Giovanna (cioè, nell'anno di Cristo 1020.) i Patriar-

chi e la Chiefa di Costantinopoli essendo in qualche discordia colla Sede Romana, Papa Leone IX. scriffe al Patriarca

Evidentifima Michele una lunga lettera, in cui riprendeva certi abusi prova contro di quella Chiesa; e tra gli altri, che si diceva che ella avesla favola della fe promoffo alcuni Eunuchi al Sacerdozio, e che da ciò ne souno .

folle nato un inconveniente molto maggiore, cioè, che una donna si fosse intrusa nella Sede Patriarcale : il che, per l'orrore del fatto, egli diceva non volerlo credere. Epifola Leon. Absit ut velimus credere quod publica fama non dubitat afserere, &c. Non sia mai vero, che noi crediamo quel che non dubita d'affermare la pubblica fama, cioè, che la. Chiefa di Constantinopoli col promovere alcuni Eunuchi al Sacerdozio (contro i Canoni del Concilio Niceno) abbia promotio anche una donna alla Sede Patriarcale; il che è

1X. cup. 5. 0 230

\* EARe Pori-

ginule di Sige-

cenfe in Fian-

dra. E circa

un fatto sì abominevole, che l'orrore di esso non ci permette di crederlo, &c.

29. Così scrisse Leone IX.; il che senza dubbio egli non avrebbe ofato di fare, se avesse potuto il Patriarca Michele ribbattere il fatto centro di lui, con dirgli, che quella era una mera calunnia, inventata da alcuni contra la Chiefa. di Costantinopoli; ma che una donna era veramente stata promossa nella Chiesa di Roma. Come mai avrebbe potuto replicare il Papa a questa risposta? onde apparisce evidentemente, che non v'era in quel tempo alcuna fama, o menzione, che una donna fosse stata Papessa nella Chiesa Romana: essendo accaduta la detta riprensione di Leone IX. 250. anni prima che scrivesse Martino Polono la sua Istoria. E questo disordine della Chiesa di Costantinopoli si crede probabilmente effere flato l'occasione della favola suscitata în appresso contro la Sede di Roma: Perchè essendo il detto Polono uomo assai semplice, e vissuto tanto tempo dopo ( come dissi di sopra; ) in udire una fama incerta d'una. Donna stata promossa al grado maggiore del Sacerdozio, egli potè attribuire a Roma quel che apparteneva a Costantinopoli: e ciò una volta da lui scritto, passò agli altri a na lui posteriori, e così è giunto ai nostri Eretici Protestanti.

gettura della prima origine di questa favola della Pa-

Finalmente, qualunque sia stata la prima occasione, o invenzione di questa favola, certo si è, che è una favola evidentissima: e quando mancassero altre provecontro di essa, nientedimeno la sua relazione ha in se tanta varietà, incongruenze, assurdità, e contrarietà, che ben si scuopre esser veramente una mera finzione, e un rumore di gente volgare senza fondamento; perche il Polono così comincia la sua narrativa: Post Leonem sedit loannes Mart. Polon. Anglus natione Margantinus: Dopo Leone sede Giovanni In- in vit. Imp. C glese di Nazione Margantino: Ma ove sia questo paese di Pontifian. 15 Marganza , niuno lo sa dire . E poi segue , que alibi legitur fuiffe Benedictus III.; la quale altrove si legge che fosso Benedetto III.; dimodochè egli fembra confonderla con Benedetto, ed assegnarle il medesimo tempo del suo regno,

cioè,

cioè, 2. anni e 5. mesi. E tuttavia egli dice subito dopo, che Benedetto era Romano, figliuol di Pratcolo, Oc.

31. Il Platina poi, che ha pigliato quelta favola dal Polono, a fine di renderla più probabile, comincia così: Plat. in vit. Ioannes Anglicus ex Maguntiaco oriundus, &c. Giovanni Inglese nato a Mugunziaco, &c. Ma come mai poteva esfere

Youn. 8.

10.

E:bliand. in tobusis Chronic.

124.

Questo si mostra eviden. temente dal Cedreno e dal Zinura nelle vite di Michele e di Teodofio Imperatori anno Christi 856.

Volpe ibid.

Giovanni Inglese, se egli era nato a Magunziaco? e dov'è questo Mugunziaco? e come s'accorda con Margantino, asserito dal Polono? Ma poi vengono i Maddeburgesi, \* e dicono il contrario, cioè, Moguntinus, oriundus ex Anglia, di Magonza in Germania , nato in Inghilterra . Eil Bibliandro (altro Settario Tedesco) di nuovo gli contraddice; affermando nelle sue Croniche, non esser nato in Ingbilterra, ma allevato e istruito là : E così voi vedete le loro varietà e contradizioni intorno alla fua nascita e al suo paese. Ma oltre a queste disconvenienze e contrarietà, ve ne sono infinite altre: Perche da alcuni si finge Gio:VIII. e da altri Gio: IX.; e il Volpe dice, che innanzi ii chiamava Gilberta, e che fu in Atene con un Monaco Inglese della Badia di Fulda, e là studiò in abito d'uomo; dove che è noto, che in quel tempo e molti anni prima, non v'era in Atene alcuna scuola \* . E se ella su educata in Ingbitterra (come afferma il Bibliandro) e dopo andò pel Mondo in compagnia d'un Monaco Inglese (come dice il Volpe) o se era figliuola d'un Prete Inglese (come divisano i Maddeburgesi; è verisimile che il Principe Alfredo, o alcuno della fua Corte, che allora risedeva in Roma (come ho detto di fopra) n'avrebbe avuto qualche cognizione, o almeno udito parlarne.

Ma il Volpe va più innanzi, e ci dà per cosa sicura, che i Cardinali dopo la morte di Leone IV. s'adunarono folennemente, e detta la messa dello Spirito Santo, procederono all'elezione, e promoffero Gilberta, Oc. Ma tutto questo è una sciocca e schernitrice menzogna; perche in quel tempo non s'aspettava ai Cardinali l'eleggere i Papi. E chi vorrà dare una breve occhiata al fudetto Anastasso Biblioteeario (che su presente all'elezione di Benedetto, e ne deferive le specialità) vi vedrà un altra maniera di eleggere Papi, ustata in quei giorni da tutto quanto il Clero di Rema. Vi vedrà ancora, che in quel tempo non costumavano di eleggere altri, che quelli che erano ben conosciuti e sperimentati, e vissuti il amaggior parto della lor vita in quella Città, ed avean dato soddissazione nei loro costunii, e si erano portati bene in altre cariche Ecclesiastiche di grado inseriore, loro addossa.

Antica circofpezione nell' eleggere i Papi.

34. Or tutto questo essendo così, ogni uomo di sano giudizio mi dica, come è possibile l'immaginarsi, che gli Ecclesiastici di quei tempi fossero così stolti, che eleggessero a un sì alto posto e dignità una persona non conosciuta; la cui patria e i cui parenti non eran noti, nè si aveva alcuna esperienza dei suoi costumi ; e molto più che volessero eleggere una tal persona, come si narra che fosse Gilberta, che era andata vagando pel mondo, come afferma il Volpe, in compagnia d'un Monaco? come poteva tutto questo restar celato? non vi su alcuno tra tanti accorti, che sospettasse, o dalla voce, o dal contegno, o da altre sueazioni, che ella fosse donna? come potè essere, che i suoi amanti non palefassero il suo inganno e la sua incontinenza? come mai potè passare pel Sacerdozio, e per altri Ordini, per tanti gradi e fottufizi, come dovevali, prima di giungere ad effer Papa, senza scoprirsi la sua impostura?

35. E finalmente (per non fermarmi di vantaggio fopra quefte improbabilità) la Papefia Giovanna, quando fu eletta, o era giovane, ovvero vecchia? fe era giovane, non fi ufiva d'eleggere i giovani al Papato, come apparific dal numero dei Papi, fuperiore a quello degl'Imperatori, che fuccedevano spelle volte nella lor gioventù. In oltre, è una cosà inverisimilissima, che tutto quanto il Clero Remano volesse eleggere al Papato una persona senza barba, e specialmente una straniera. Ma se era vecchia, quando su eletta; come partori pubblicamente in processione, come affermano i nostri Eretici? come non vedevano esser quella una Donna, o un Eunuco; poichè ella non avea barba

nella sua vecchiaja?

36. Di nuovo; come mai potè fiar gravida nove mesi in quella Città, e non esser da alcuno scoperta? come ardi ella andare in processione, sapendo d'esser si vicina al parto? Finalmente in questa sinzione vi son tante pazze improbabilità, e morali impossibilità (specialmente posta in confronto delle gravi tessimonianze di tanti Autori e Istorici antichi, poco innanzi da me citati) che niun uomo di mediocre giudizio è per darle sede. Onde quello che sin'ora ho detto, sarà sufficiente per la consurazione di questa savola ereticale; la quale, benché susse vera, non porterebbe (come già ho mostrato) alcun pregiudizio a noi altri Cattolità, che tenssimmo che niuna Donna, o cattiva, può esser Papa della nostra Chiesa.

SI CONTINUA LA NARRATIVA degli affari Ecclessassici in Inghilterra, durante questa 4.º parte, o divissone di tempo, e si scuopron le stolte impertinenze del Volpe.

### CAP. VI.

Pecchè census de la Contra de la Contra de la Storia del Volge: E dove che avanti Voi mi domandaste, che cosa faceva il povero stotio nel suo mandaste, che cosa faceva il povero stotio nel suo ministi ste la cosa contra del contra del contra del contra del cosa contra del cosa contra del cosa contra del cosa contra telle; non trattando niente di ciò che egli dovrebbe trattare, che è di corso successivo della sua Chiefa; ma parla solo di cose triviali e impertinenti, e per lo più non Ecclessatiche, ma temporali, da esser trovate in ogni Cronista; cio è, d'alcunti brani delle vite dei nostri Re

Tremeney Livingle

I n-

Inglesi, dal Re Egberto, Etelvolfo, Etelbaldo, Etelredo, Alfredo ed altri, fin' al Re Odoardo il Confessore, e così fin' a Guglielmo il Conquistatore; censurando nei detti Prin- Vedi il Volpe cipi (quando egli parla di materie Spirituali) la loro Fe- alla pag. 130. de, e le loro Opere religiose: Come per esempio, ei gli 131.0%. riprende, perchè fabbricarono tanti Conventi; e molto più, perchè tanti di essi, e dei loro figliuoli e figliuole 120. entrarono in quelli a professare la vita Monastica; perchè donarono tante terre e tanti privilegi alle Chiefe ed alle Badie; perche intrapresero dei Pellegrinaggi, e offerirono delle Limofine pei loro peccati, e ordinarono delle Messe da celebrarti dopo morte in fuffragio delle Anime loro: perchè credevano facilmente i Miracoli; perchè andavano a confessarsi, e s'umiliavano ai Sacerdoti; ed altre simili opere di pietà; le quali grandemente dispiacciono al Volpe .

Volpe pag.

E per mostrarvi alcuni esempi della sua empia cenfura ; egli comincia da Etelvolfo, figliuolo del Re Egberto, in cui dilapprova una pia donazione di terre, che in fua vita egli fece alla Chiefa, per pacificare tanto più presto lo sdegno di Dio, e così divertire l'inondazione e la fiera persecuzion dei Danesi, cominciata nel tempo del Re Egberto suo padre, e che ancora durava con desolazione di tutto il Regno. E queste sono le sue parole: Post multiplices tributationes ad affligendum u/que ad internecionem, Ego 2) Ethelvolfus Rex Orc. Dopo molte tribolazioni, che ci af-, fliggono fin' a darci la morte, lo Re Etelvolfo col parere n dei miei Vescovi e de' miei Nobili, ho pigliato quella unanime salutifera risoluzione di dare a Dio, e alla Bean ta Vergine, e a tutti i suoi Santi una parte di terran della mia eredità, per effer da loro posseduta per sem-, pre, &c. affinche preghino Iddio per noi con più fer-" vore, &c.

Donazione del Re Etch volfs anno 844 Volpe pag. Malm. lib. 2. de geffis Angl.

3. Così narra il Volpe: sebbene il Malmesburi riferisce lo stesso, ma più amplamente e diversamente; dicendoci, quali Vescovi furon presenti alla scrittura di tal donazio-

To. 1. ne; pe; cioè, il Vescovo Alstano di Scinborno (trasferito poi a Salisburi) ed il Vescovo Suitino di Vincestre : e quali Salmi e quante Messe surono ordinate dai detti Vescovi per il Re in considerazione di quella limosina, ed altre simili cose; le quali seguiron nell'anno di Cristo 844., e dispiacciono al Volpe eltremamente; perchè non fanno pel suo propolito, ma anzi svergognano la sua nuova Chiesa -

Folpe ibid. Donazion del Re Etelbullo . Malm. I. I.

Una consimile donazione (riferita da Guglielmo Malmesburi) narra il Volpe, che fu fatta da Etelbaldo Re dei Mersi alcuni anni prima della suddetta (cioè, intorno all'anno di Cristo 740.) ove dice il prefato Re : Ego Ethelbaldus Merciorum Rex pro amore caleftis patria, Oc. ,, Io

de geft. Reg. Anglo

TZOL

. Fielbaldo Re dei Mersi per amore della Patria celefte, e della falute dell'Anima mia, ho stimato bene il procurare diliberarla colle buone opere dai vincoli del pecca-3) to: onde, poiche Iddio per sua bontà e misericordia, p senza alcun mio merito precedente, m'ha dato il posn feilo di questo Regno; io volentieri di quel che m'ha andato a gli rendo di nuovo per via di limofine questo che 12 fegue, &c. 5. Così diffe quel pio Re; ed il Volpe al folito lo difap-

prova, e dice particolarmente, che due cose gli dispiacciono molto in queste donazioni fatte alle Chiese ed ai Monasteri: La prima, che i detti Re fabbricassero quei Monasterj di Monaci o di Monache, per vivere da se soli, fuor dello stato del santo matrimonio: E la seconda, che a quel loro zelo non era congiunta la cognizione del Vangelo di Cristo, specialmente nell'articolo della nostra Giustificazione

per la fede nel medesimo Cristo.

6. Ecco qui le due cose, nelle quali il Volpe ha che dire contro i Cristiani di quelle Età: In primo luogo, che tanti di loro professavan lo stato della Verginità e della-Continenza: In secondo luogo, che col fare tante buone opere, mancava loro la cognizione del Vangelo dei Protestanti, che giustifica per la sola Fede senza buone Opere. Ma ognuno di essi potrebbe rispondergli con S. Giacono:

#### P rotestante. Part. II. Cap. VI. 291

Tu bai la Fede, ed io bo le Opere; mostrami la tua Fede sen- yacob.2. za le Opere, ed io ti mostrerò la mia Fede colle mie Opere. E che quelle di quei buoni Cristiani procedessero da una Fede, contraria alla calunnia del Volpe, apparisce chiaro dalle pie parole del suddetto Re , dove egli dice : Poiche 1ddio per sua bonta e misericordia senza alcun mio merita precedente, m'ha dato il possessio di questo Regno, io volen-

tieri gli rendo di nuovo, Oc.

7. Ma il Volpe segue a schernire il Re Etelvolfo; dicendo, che quegli che una volta (in sua gioventù) era flato rin- 123. volto tra i Sacerdoti, era sempre divoto verso la Chiesa, O.c. E poi continua a dimostrare, come quel Re, dopo aver aggiustato gli affari del Regno, si portò a Roma, conducendo feco il suo piccolo figliuolo Alfredo, ove ei lo commise alla cura di Leone IV. . Risabbricò poi (dice il Volpe) Limasine e-. la Scuola Inglese, fondata prima dal Re Offa, poco innan- opere pie del zi divorata dal fuoco fotto il Re Egberto. Dono ancora. Re Eschadio. 300. Marche pagabili in Roma annualmente, da distribuirsi in questa maniera: 100. per mantenere i lumi della Basilica di S. Pietro; 100. per mantener quelli della Basilica di S. Paolo; e 100. da essere impiegate in altre opere pie a disposizione del Papa. Di tutto questo si burla il Volpe allegramente, fabbricando la sua nuova Chiesa con tali scher-

ni e motteggiamenti .. E a questo effetto egli narra un miracolo, riferito da Guglielmo Malmesburi, e ricordato nel diploma del Re Etelliono, figliuolo e erede del Re Odoardo il maggiore; il 433. qual Re Etelflono avendo in Vincestre scampato il pericolo d'una cospirazione, che il Duca Alfredo ed altri Nobili fuoi vassalli avevan fatta, di cavargli gli occhi dopo la morte del Re suo padre, e indi a poco fatto prigione il detto Alfredo; perchè egli negava d'avere avuto una tale intenzione, itimò il buon Re non v'esser migliore spediente, che quello di mandarlo a Roma a Giovanni II., per effer provato davanti a lui con giuramento folenne. Il Papa lo fece giurare davanti all'Altare di S. Pietro; e quegli

002

Volpe pag-

Volpe pag-

Miracolo ac- appena ebbe spergiurato circa la detta cospirazione, che anna 933.

caduto in Ro- cadde in terra come morto alla vista di tutto il popolo; e ma sopra un di là egli fu portato tra le braccia dei suoi servitori alla. Scuola Ingle/e, ove morì in capo a 3. giorni con istupore di tutta Roma. Il Papa mandò fubito in Inghilterra, per intender dal Re, se volca perdonargli, e soffrire che godesse il suo cadavero l'Ecclesiastica sepoltura . Il Re Etelstono per le preghiere dei suoi Amici, e per consiglio della sna Nobiltà ne su contento; ma per sentenza di tutto il Regno le possessioni del detto Alfredo surono consicate per uso del Re; ed egli le donò alle Chiese ed ai Monasteri in onore di DIO e di S. Piesro, che avean giudicato nella fua controversia.

9. Tutto questo è attestato nella Carta di donazione del detto Re, ricordata da Guglielmo Malmesburi, e riferita dal Volpe; e la detta Carta ha verfo il fine queste pa- . Moin. I. z. role: Et sie judicata est mibi tota possessio ejus in magnis O

Angl. fol. 28.

de geft. Reg. in modicis, quam Deo & Sancto Petro dedi, nec justius novi quam Deo & Santto Petro bane poffeffionem dare , qui emulum meum in confpettu omnium cadere fecerunt , & mibi prosperitatem Regni largiti sunt : ,, E cost tutto l'avere e grande e piccolo (del Duca Alfredo) fu aggiudicato a me , ed io lo diedi a Dio e a S. Pietro; ne seppi a , chi darlo più giustamente , che a Dio e a S. Pietro , che fecero cadere a terra il mio Avverfario, e diedero a. me la prosperità del Regno. Così scrisse il Re Etellono intorno all'anno di Criflo 933., come computa il Volpe; ed io mi maraviglio, che esso racconti questa Istoria, tanto contraria alla fua Chiefa, e alla nostra così favorevole; perchè mostra che in quei giorni Iddio e S. Pietro operavano dei Miracoli in Roma; ove poi dice, che la Fede e la Religione era molto disordinata e diversa dal vero Evangelo: Ma questa è la misera forte di questo povero scimunito (come innanzi ho più volte notato) che egli, o non può scrivere alcuna cosa di quelle Età in suo favore, o deve scrivere testimonianze contro se stesso.

Miracoli operati in Roms in confermazione della Religione Catsolica an. 9 3 3.

10. Io

Io voglio ancora farvi fentire il breve racconto d'un antico Scrittore, riferito dal Volpe; il quale ei di- 126. ce che fugli prestato manoscritto da un certo Guglielmo Carrio, e perciò lo cita fotto nome d'Isloria Carriana; e pare scritto in quella Età in occasione delle miserie accadute all' Inghilterra per le invasioni dei Danesse e di altri Infedeli : e il suddetto suo antico Autore cerca in questo proposito i motivi dello sdegno di Dio, così scrivendo: In Anglorum quidem Ecclesia primitiva, Religio clarissimè Splenduit, &c. ,, Nella Chiesa primitiva Inglese la Religione risplende chiarissimamente; dimodoche gli stessi , Re, e le Regine, i Principi, i Duchi, i Baroni, i , Confoli, e i Prelati delle Chiese, infiammati dal desi-, derio del Regno del Cielo, facevano a gara (per così , dire ) tra loro a entrare nella vita Monastica e in uny volontario ritiramento ed esilio, abbandonando tutto , per meglio seguitare il loro Signore; dove poi in progresso di tempo ogni virtù mancò tra loro a segno tale, 22 che in frodi e in perfidie essi sembravan non avere gli eguali; e niuna cosa era da loro così abborrita, come , la Giustizia e la Religione; e niun'altra così stimata, n come la guerra civile e lo spargimento di sangue; on-, de mandò il Signore Iddio sopra di loro, come trup-, pe di mosche, diversi popoli Idolatri e crudeli.

Volpe pag-

exemplari bif. Carriane .

11. Così dice la Storia Carriana, allegata dal Volpe; il Volpe rifee io non so per qual fine ei dovelle addurla, se non per contro se stefmostrare unicamente, che quando gl' Inglesi vivevano be- so. ne secondo il costume della loro primitiva Chiesa, essi stimavano grandemente la vita Monastica e Religiosa; e molti di loro entravano in quella, lasciando il mondo colle sue ricchezze e coi suoi piaceri, e così procuravano d'imitare il loro Maestro e seguitare il loro Signore; che in tutto quel tempo l' Inghilterra fu felice e benedetta da Iddio. E se il Volpe ha citato la detta Istoria per questo effetto, voi vedete che buona illazione ei fuggerife contro se stesso e i suoi Protestanti, che sono si fieri ne-

mici

mici di quel modo di vivere; e in confeguenza il Riferitore di esto, siccome in altre occasioni si è mostrato un Volpe furbo , così in questa egli si mostra un Volpe matto; non considerando quel che sa per lui, o contro di lui.

Ma a fine che voi non pensiate, che esso abbia fatto pace, o amicizia coi Monaci, ovvero che ami la lor professione, per le tante lodi che loro son date dagli antichi Scrittori; dovete sapere che ha sempre che dire contro di essi, scrivendo in ogni occasione in cima alle pagine del suo Libro questi titoli: Monaci superstiziosi: Monaci ammogliati: Monaci puri secolari nei tempi antichi: e simili. E se io numerassi le manifeste bugie, che questo trifto va inventando contro di loro, voi ammirerefte la fua volpina malignità: Ma voglio che udiate un fuo bre-· ve discorso intorno ai medesimi; e da quello giudicherete del rimaneme.

Volpe pag-138.

Volpe circa i Monaci .

13. 1 Monaci del tempi antichi (dice il Volpe) non\_ erano altro che Secolari , che facevano una vita più /lretta , come appare nel libro di Agoffino de moribus Ecclesia al cabugiardo del po 13. e in un altro fuo libro de operibus Monachorum; e nella fua epiftola ad Aurelianum: E ancora in Girolamo ad Heliodorum, a cui egli serive queste parole: Alia Monachorum est causa, alia Clericorum: Clerici pascunt oves , ego pascor , &c. Attro & l'affare dei Monaci , e altro è quello dei Chierici: questi pascono il gregge, io son pasciuto, Oc. Dal che si vede evidentemente, che nelles prime Età della Chiesa i Monaci non erano altro, che puri Secolari differenti dai Preti.

14. Così scrive il Volpe. E questo solo è bastante a mostrare la sua pazza e maligna frode in tutti i suoi Libri: Perchè quantunque S. Agostino avesse scritto nei luoghi da lui citati quel che egli afferma (il che in fatti è totalmente falfo, e così troverallo chi vorrà esaminare i suddetti luoghi; ) nientedimeno le stesse parole di S. Girolamo, foggiunte dal Volpe, apertamente dichiarano il suo sentimento e quello di S. Agostino, e convincono lo stesso

### Protestante. Part. II. Cap. VI.

Volpe di maligna cavillazione: Perchè non nega S. Girolamo, che i Monaci siano Ecclesiastici, o Sacerdoti; ci dei tempi altrimenti confessandosi Monaco, come egli fa, ei negherebbe d'essere Ecclesiastico, o Sacerdote: Ma il suo penfiero è di mostrare i differenti ufizi dei Monaci, e di altri Ecclesiastici (cioè, dei Vescovi e de' Preti secolari, che han cura d'anime:) Perchè questi principalmente attendono all'azione, e quelli alla contemplazione: questi a predicare, e quelli ad orare: questi a pascere gli altri, e quelli ad effer pasciuti : Tra i quali S. Girolamo per umiltà pone anche se stesso. Eppure io penso che il Volpe non ardirà di affermare che egli foife puro Secolare, non Ecclesiastico e Sacerdote: E così, questa sua cavillazione contro i Monaci (che nei tempi antichi non fossero altra che Secolari) fi mostra vanistima e insieme maligna: Perchè, che dirà egli di S. Basilio, di S. Nazianzeno, di S. Agostino, e di S. Gregorio? non erano essi Monaci., Sacerdoti, e Vescovi ancora? come dunque nei tempi antichi erano i Monaci puri secolari 2

Se i Monaantichi erano puri Secolaria

15. Una fimile notoria follia, unita colla falsità, usa il Volpe per provare che i Monaci erano ammogliati; citando le parole di S. Atanafio, qui ait se novisse de Monachos & Episcopos conjuges & liberorum patres: Il quale di- Diacontce di aver conosciuto de' Monaci e de' Vescovi ammogliati, e padri di figliuoli. Ma che provano queste parole? non vediamo nor ancora adello nella nostra Chiesa, e Vefcovi, e Sacerdoti, e Religioli, che una volta fono stati ammogliati, e alcuni di loro hanno avuto figliuoli, effere entrati dopo la morte delle loro mogli, nello stato Ecclefiaftico e Religioso? che stolta maniera è questa d'ingannare il Lettore? Il Volpe dover provare, che quelli fi erano ammogliati, dopo essersi fatti Monaci, o Sacerdoti, e allora avrebbe detto qualche cosa a proposito; ma egli non potendo far questo, ha stimato bene di farsi onore col parlare diffusamente dell' altro .

16. Anzi oggidi nella Chiefa Greca > ove s'ammetto-

Epiph. l.

no al Sacerdozio gli ammogliati, benche dimorino colle loro mogli; non è loro permesso, se quelle muojono, di pigliarne altre. E quanto ai Monaci (dall'Ordine de' quali unicamente s'estraevano i Vescovi in quella Chiefa) non su mai loro permesso di vescovi in quella Chiefa, pon su mai loro permesso di pigliar moglie dopo la professione di quell' Istituto. Anzi S. Epijania (colonna, principale di quella Chiefa, allorchè era perfettamente Cattolica, sopra 1200. anni sono) dice chiaramente, come è allegato anche dagli stessi Maddeburgos, che avesse preso la seconda moglie, o non s'astenesse anno mametteva alcuno al Sacerdozio, o al Vescovado, che avesse preso la seconda moglie, o non s'astenesse alle praticare la prima, se ella viveva: Revera (dice egli) mon suscipti sancti no predicatio posi Christia adventum ces , qui a nasprii, morra la sossi ma vavere, se annata napositi consunti sum: pre-

Maddebur. cens. 4. cap.4. pag. 303.

prædicatio post Christi adventum cos, qui a nuptiis, mortua ipsorum uxore, secundis nuptiis conjuncti sunt: propter excellentem Sacerdotii honorem 6 dignitatem . Et bac certe fancta Dei Ecclefia cum finceritate observat , Oc. n In verità la santa parola di Dio, dopo la venuta di 2 Gestl Criflo, non riceve quelli al Sacerdozio, che dopo le prime nozze, morta che sia la loro moglie, sono passati alle seconde. E questo si osserva dalla Santa. 35 Chiefa con fincerità per rifguardo all'onore e dignità , eccellente del Sacerdozio, &c. Così dice S. Epifanio: e subito egli foggiunge: Sed adbuc viventem, & liberos gignentem , O.c. , Ma oltre a quelto , la detta Santa. , Chiefa non riceve al Sacerdozio un uomo di prime , nozze, se egli vive e genera figli come prima : Ma so-, famente ella lo ammette per Suddiacono, Sacerdote, , o Vescovo (specialmente dove il Clero è schietto) se , egli è contento di aftenersi dalla sua moglie, se ella vive; o di vivere in vedovanza, se quella è morta.

Chiara testimonianza di S. Epifanio per la continenza dei Monaci e dei Preti nei suoi giorni.

Epiph. ibid.

17. Così ferive queflo Santo Do tore, non folo del fuo fentimento, ma ancor del confenfo di tutta quanta la Chiefa Cattellica dei fuoi giorni: Non folo dei Monaci, che fanno una professione più stretta di castità, ma ancora di tutto il Clero, che vive negli Ordini Sacri; cioè, de Sud-

### Protestante. Part. II. Cap. VI. 297

Suddiaconi, Diaconi, Sacerdoti, e Vescovi. E così bafli quel che abbiamo detto in occasione della notoria bugia scritta dal Volpe, che i Monaci nel tempo antico non erano altro, che puri secolari ed ammogliati : dal che si vede il suo affetto inverso loro e la lor professione: e non vi farebbe da finir mai, fe volessi ridire ogni maligna cavillazione da lui ufata contro di essi, per mostrare la sua eretica animofità. Io voglio addurvene ancora un efem-

pio, e poi terminare.

18. Si racconta da Guglielmo Malmesburi, e da altri antichi Scrittori (come confessa l'istesso Volpe) del nostro famoso Re Alfredo, mentovato di sopra, quarto figliuolo del Re Ecclvolfo, e nipote del Re Egberco, educato in Roma da Leone IV. (come già udifte) che effendo ridotto in estrema calamità dalle conquiste, fatte dai Danes Istoria notabicontro di lui , fu affetito e rincorato dall'apparizione di le del Re 21-S. Cutherto, che gli predise tutto ciò, che dovea seguire fu confortato in quelle guerre, e confermollo con alcune altre predi- nelle fue trizioni, che poco dopo furono adempite. Il qual raccon- bolazioni da. to, benchè egli sia un dei più rari, che si leggano nelle S. Curberco. nostre Istorie, e insieme di sommo conforto a chi lo confidera con attenzione, e tanto autentico, quanto può effere qualunque altro di questa specie; nientedimeno, perchè S. Cutberto, principale attore in questo successo, era Monaco non ammogliato, il Volpe non può foffrire una tale Istoria; onde ei la chiama favole sognata, e così la trapassa in 3. o 4. parole. Io dunque la narrerò coll'istesfo Malmesburi più brevemente che sarà possibile. Solebat ipse (dice egli, parlando del Re Alfredo) in tempora de Reg. Angl.

Malm. I. T. postea feliciora reductus, casus suos jucunda bilarique comi- fol 23tate familiaribus exponere, qualiterque per B. Cutberti

meritum cos evaferit, Oc.

19. " Il Re Alfredo, ricondotto poi a più felici tempi , solea raccontare con gioconda e sestevole cortesia , ai suoi famigliari le sventure accadutegli : e come da , quelle n' era scampato pel favore e pe' i meriti di S.Cut-, berto, To. 1.

29 berto, &c. Così comincia il Malmesburi la sua narrati-

va; la cui fomma è questa.

20. Il Re Alfredo, e i suoi Maggiori avendo perduto, per le conquiste fatte dai Danesi, tutte le parti Settentrionali , Orientali e Occidentali dell' Inghilterra ; gli eran restate tre sole Provincie, poste sul mare di Mezzo giorno, da ritirarvisi, cioè, la Villia, la Hampia, e la Sommerseta; ove ancora lo seguitava l'armata Danese sotto il fiero Capitano Gormondo. Il povero Re essendo privo d'ogni umano soccorso, e sprovveduto di danari e di gente (perchè ognuno per la paura l'avea abbandonato) altro modo non gli restava di salvar la vita, che fuggire con alcuni pochi servitori sedeli, e coll'affitta Regina sua madre, in una piccola Isola della Sommerseta, chiamata Adalinga, posta in mezzo di una palude, con accanto un piccol bosco per nascondersi; ove egli si ritirò colla sua madre nella capanna di un porcaro, tutti gli al-Statocompact tri giacendo in terra come potevano. Ma in quel luogo fionevole del da due cose specialmente si trovavano molto angustiati, e dalla fame per mancanza di viveri, e dal timore dell'

Re Alfredo incalzato dai

al Re Alfredo , e alla fuamadre ..

Danesian. 879. armata Danese poco distante : perciò mandati i suoi servitori in tempo di notte a cercare un poco di pesce (perchè di giorno non ardivano di farsi vedere; ) egli e sua madre a nel ripofare le stanche membra , furono presi da un' poco di sonno nella capanna del detto porcaro: Ed ecco Apparizione (dice l'Istoria) che S. Cucherto appari al Re, manifedi S. Catherto ftandogli il proprio nome, e che era mandato dil Signore Iddio a confortarlo, ed a fargli fapere, che sebbene la fua giustizia avea gastigato fin a quell'ora il popolo Inglese pa' i suoi peccati colle spade dei Danesi; pure nonvolea distruggerlo per rifguardo a tanti Santi, che erano stati della sua Nazione; e voleva da quel di in poi farlo risorgere: Modo tandem Deus indigenarum Sanctorum. meritis super eam misericordia oculo respicit : Ora finalmente il Signore Iddio pei meriti dei Santi Inglesi riguarda l'Ingbilterra con occhio di misericordia. E di più gli ďiſ−

### Protestante . Part. II. Cap. VI. 299

disse, che ben presto da quello stato di eccessiva miseria sarebbe rimesso nel suo Regno prosperamente: della qu'il cofa gli diede subito il contrassegno; dicendo, che sebbene in quella notte era il tempo molto contrario ai pescatori, a cagione d'una piccola pioggia, che avea renduto il diaccio de' fiumi impraticabile per la pesca; contuttociò i suoi servi tornerebbero a casa con incredibile abbondanza di pesce. Così gli dille, ammonendolo, che quando vedrebbe queste cose adempite, si ricordasse di ringraziare Iddio e insieme i suoi Santi del favore usato

verso di lui : e detto questo, ei si partì.

Il Re Alfredo, rincorato mirabilmente da questa visione, si risvegliò con grande allegrezza; e chiamata la Regina sua madre, che giaceva appresso di lui, ed avea goduto la stessa visione; si raccontarono scambievolmente tutte le sue particolarità, aspettando avidamente il ritorno dei suoi dalla pesca, per conferma della medesima; il quale segui di li a non molto: Et tantam piscium copiam exhibuere (dice il Malmesburi ) ut cujufvis magni exercitus ingluviem exaturare posse videretur: E portarono al Re si gran copia di pesce, che parea bastante a saziar la fame di qualtivoglia grand' Efercito. Onde egli incoraggito, si mise all' impresa di andar nell' armata dei Danessi con un sol servitore, fingendosi Musici: ove cantando delle canzoni, e sonando i loro strumenti, passarono per tutto il campo, scoprendo i loro disordini, e dove equando si trovavan più deboli. Ritiratisi poi ai loro com- Guibertopagni, il Re Alfredo infieme con esti all'improviso asfali i Danesi con tal fierezza, che prestamente gli mise in rotta, e gli coltrinse con Gormondo lor Generale a chieder la pace e a offerire oftaggi per la medefima; i quali furono ricevuti con due condizioni : La prima, che uscissero tutti quanti d'Ingbilterra, salvi quelli, che si volessero far Criftiani: La seconda, che i fatti Cristiani si contentassero del solo Regno degli Angli Orientali, cioè, della Norfolchia, e della Suffolchia. Accettate le due condi-

Pp 2

Strano attentato e vittoria del Re Alfredo per la vifione di San.

zio-

zioni, il Re Gormondo si sece Cristiano, e nel suo battesimo gli su Padrino il Re Alfredo, da cui ricevè il detto Regno degli Angli Orientali, come suo tributario: E da quel di in poi il Re Alfredo andò acquiftando fempre più ; sconfiggendo e mettendo in fuga i suoi nemici, finchè all'ultimo egli riebbe tutto il suo Regno. Le quali cose Egli e sua Madre eran poi soliti a raccontarle tutto il tempo della lor vita; e gli stessi successi dichiaravano evidentemente la verità di quella visione miracolosa, ricor-

F28. Volpe in ritichi -

data, come ho già detto, dai nostri più degni Scrittori. E con tutto questo, il Volpe così ne serive: Tralasciamo questa favola sognata , benebe l'attestino diversi Autori , Grande sfac come il Malmesburi, il Policronicon, Ruggiero Ovedone, il elatagine del Giornalese, e molti altri, Ore. Dal che li vede apertamengettare tutti te, che infedele Cronista Ecclesiastico è questo Valpe, eli Istorici an- che di proposito ommette cose, lasciate scritte da tanti gravi ed illustri Autori : e in oltre quanto perfido egli si mostra in ispacciare per favole sognate miracoli così importanti, operati da Iddio in attestazione della sua provvidenza e del suo amore verso la salute e il ricuperamento del nostro paese. Per la quale infedeltà quello difgraziato non ha

altro argumento (eccettuato l'odio, che egli porta a S. Cutberto e ad altri Monaci ) che l'essere accaduta quella visione in tempo di sonno, e perciò la chiama favola. fognata. Il quale argumento fe da noi si dovesse ammettere, si dovrebbe ancora rivocare in dubbio, anzi rigettare la maggior parte dei principali Miracoli e Misteri del Come Iddio vecchio e del nuovo Testamento: Perchè quelli per orrivela le cose dinario suron rivelati ai Servi di Dio in tempo di sonno: Come nella Genefi. Vidit Jacob in somnis scalam, Oc. Giacobbe nel suo sonno vide una scala, &c. E di nuovo nel medesimo libro. Dixit Angelus Dei ad me in somnis: L' Angelo di Dio mi disse nel sonno. A Giuseppe ancora

ipeffe volte nel fonno . Genef. c. 28. Ibid . 6 - 31 . Ibid- cap- 37. 40.41.

furon rivelati tutti i suoi successi, non solo nel sonno, ma anche per somnia, veramente per mezzo di sogni.

23. Il fimile è riferito di Saul, e di Daniele: E finalmente il Signore Iddio per bocca del Profeta Giocle parlando dei Santi del nuovo Testamento, così promise: Senes vellri fomnia fomniabant : il che s' intende delle vere vifioni mandate da Iddio per mezzo del fuo fanto Spirito, come afferma S. Pietro, dicendo: Questo appunto è quel che disse il Profeta Giocle dover succedere negli ultimi giorni: In verferd, dice il Signore, il mio spirito sopra ogni carne: i vostri figliuoli e le vostre figliuole profeteranno, i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi avranno de' fogni. e. E in ultimo, se leggiamo l'istoria dell'Infanzia del nostro Salvatore nel Vangelo di S. Matteo, noi troveremo la maggior parte dei suoi misterj, rivelati alla Beata Vergine e a S. Giuseppe nel tempo del sonno: Gabriel appa- Maub. cap. 1. ruit in fomnis Joseph : l'Angelo Gabriele appart a S. Giu- verf. Lo. seppe mentre dormiva, e l'esortò a restare colla sua Spofa : E dei Magi v'è detto : Et responso accepto in somnit Math. cap. 2. erc. E nel sonno avuta la risposta di non ritornar da Erode, s' incamminarono al loro paese per altra via. E partiti che furono, l' Evangel fla dice di nuovo: Ecce Angelus Domini apparuit in fomnis Tofeph: Ecco che l'Angelo del Signore appari nel fonno a Giuseppe, e gli comandò di fuggire in Egitto. E dopo tornato di là, stando dubbioso, ove egli doveva andare, admonitus in formis fecellit in partes Galiles avvisato nel sonno di ciò che doveva fare, si ritirò nella Galilea, &c.

Reg. 3. cap.3. Daniel. cap.7. Joel. cap. 2.

24. Ecco qui un costume molto frequente del Signore Iddio, di far noto agli uomini il suo volere nel tempo del sonno. E sebbene non si dee dar fede facilmente a ogni forta di fogni, o rappresentazioni, avute nel detto tempo, come ci avverte in molti luoghi la Sagra Scrittura \*; nientedimeno Iddio dice ancora: Si quis fuerit inter vos propheta Domini , in visione apparebo ei , & per somnum. Levis. 19. loquar ad illum: Se qualcuno farà tra voi, che fia profeta Deut. 18. del Signore (a cui io voglia rivelare i miei fegreti) gli apparirò in visione, e gli parlerò nel sonno. E questo balta 6.

per

per mostrare, che le cose rivelate nel sonno, non son tutte favole sognate, come l'incredulo e insedele spirito del Volpe e dei moderni Eretici vorrebbe che fossero, quando fono contro di loro.

25. Ma nei loro Settari essi ammirano ed esaltano qualunque cosa, per quanto ella sia fantastica; anzi benchè sia una visione, o rivelazione dell'istesso Demonio: Per-Luth. 1.de ab. chè Lutero in un suo libro così narra di se medesimo; cioè,

roganda Mif. che il Diavolo gli apparve di notte, e ragionò seco contro ſù. la Messa. E in altro libro da lui scritto ai Senatori di varie Città della Germania, in parlando di altri Settari, che vantavano apparizioni e voci di Spiriti (cioè, gli

Svinfeldiani e gli Anabatisti ) così dice di se medesimo: tonico ad Se- Ego quoque fui in Spiritu, atque etiam vidi Spiritus (si nator. Civit. omnino de propriis gloriandum est ) forte plus quam ipsi ad-

buc intra annum videbunt . , Io ancora fui in ispirito (e Apoc. 2. verf. > dice questo a imitazione di S. Giovanni nell' Apocaliffe ) 29 e anche ho veduto degli spiriti ( se devo gloriarmi de

,, propri doni ) e forse n' ho veduti più , che quelli che , tanto si vantano, non sono per vederne in un anno. Così disse Lutero di se medesimo: e questa noi possiam. credere esser la ragione, perchè sì spesso egli ripete, cer-

tum se esse, doctrinam suam è calo esse petitam, che Luth. contra egli era certo che la sua dottrina era venuta dal Cielo. E lo Sleidano da per tutto nella sua Istoria paragona le sue visioni e rivelazioni con quelle degli antichi Profeti.

26. Carlostadio ancora principale inventore della dot-Kennit in re- trina Sagramentaria, fi vanta (come narra il Kemnizio pet. de Eucha- insigne Luterano) d'essergli stato rivelato dal Cielo, come rift. crt. 31. dovea intendere quelle parole (Hoc est corpus meum ) col punteggiarle diversamente da quel che erano. E anche

Zuinglin Zuinglio afferma di se medesimo, che di notte ebbe una Subfid. de Euvoce dal Cielo (che Lutero afferisce esser venuta dal Diavolo) la quale gli disse, come dovea spiegare quelle parole ( Hoc est corpus meum ) contrariamente a tutti gli antichi , coll' esempio di quelle dell' Esodo , phase , idest , verf. 11.

tran-

Reg. Angl.

char. Mat. 16. Exed. 12.

transitus Domini, &c. E quindi a non molto, cioè, nell' 8.º Capitolo di questa Parte noi mostreremo più amplamente, come anche il Volpe una Domenica mattina mentre stava in letto, ebbe una voce e rivelazione dal Cielo, circa l'intendere i missici numeri nell' Apocalisse di 42. mesi , assegnati dall' Angelo al regno di Anticristo.

Apoc. 13.

Visioni dei

27. Ma se io raccontassi tutte le visioni, e rivelazioni, che il Volpe ascrive ai suoi Martiri cenciosi, da lui Martiri del posti nel suo Calendario, e quanto vorrebbe che fussero Volpe. stimate, non vi sarebbe da finir mai. Ognun legga quel che egli scrive delle visioni e delle voci, che Samuele Predicante d' I/vico ebbe dormendo, mentre era in prigione. Fu quegli preso dal sonno (dice il Volpe) e in quel tempo , uno vestito di bianco sembrava stargli davanti , 1547. col. 1. confortandolo con quelle parole: Samuele, Samuele; sta num. 46. di buon animo, Oc. Non meno memorabile (segue a dire il Volpe ) e degna di effer notata si è la visione delle tre Scale, che vide dormendo il detto Samuele ritte verso il Cielo, una delle quali al principio era più grande e più lunga dell' altre; ma poi tutte è tre divennero eguali. La qual visione il Volpe così la spiega: Samuele essendo in prigione con due donne della sua Setta, una chiamata Agnesa Potena, moglie d'un Braffore, o facitor di birra, e l'altra Giovanna Tronfilda, moglie d'un Calzolajo della stessa Città, egli le esortò a soffrir seco la pena del suoco, come esse fecero; e in conseguenza (dice il Volpe) sebben Samuele era al principio (come ministro e predicatore) la scala più alta verso il Cielo, delle altre due significanti le dette donne; pure alla fine furono fatte tutte e tre eguali. dalla gloria del martirio .

28. Così la discorre il Volpa . E poi , parlando a parte delle dette due donne, egli mostra che Agnesa Potena ebbe ancor ella delle vitioni .. Agnesa Potena (dice egli) pochi giorni prima della fua morte, una notte vidde dormendo un fuoco ardente, su dritto a guisa di colonna . Per la qual visione egli dimostra che la moglie del Calzolajo,

Volpe pag.

che

Ridicoli fogni e visioni ammesse dal Volpe nei suoi Martiri. che temea la morte, e volea recedere, fu animata dalla detta Agnesa a soffrire ancor ella il fuoco. Da quelta passa il Volpe a raccontare un altro strano profetico sogno di un certo Guglielmo Untero, giovane di anni 18. lavorante in Londra, che volle ancor egli esfer bruciato, e niuna cosa potè dissornelo i incoraggito, come pare, dal detto suo sogno. E non è questo so spirito de' Gircumcelliani, e dei Massifilani, che correvano ostinatamente alla morte?

20. Poi passa il Velor alle solenni visioni di Gircumni proposito de por passa il Velor alle solenni vissoni di Gircumni.

Rofo Predicante Scozzefe, nei giorni della Regina Maria, direttore in Londra d'una segreta Congregazione di Protestanti; e a quelle di Cutberto Simfone, Chierico Segretario della medefima: Le quali il Volpe le stima sì degne di considerazione, che nel margine del suo libro egli scrive queste parole: Visioni mandate ai Santi di Dio, intorno alle loro tribolazioni. Ora toccando il primo suo Santo, Giovanni Rofo; dovete sapere che in Iscozia era stato frate Domenicano (come il Volpe confessa) e di là fuggitosi in Inghilterra, vi prese moglie: colla quale giacendo in letto, ebbe una visione del suo Chierico Segretario, che il Volpe racconta in queste parole. 11 Venerdì notte, avanti che il Signor Rofo fusse preso, slando egliin letto, vide in fogno che due della guardia menavano in carcere il suo Chierico Segretario, e che quegli aveva seco il libro dei nomi di tutti i fratelli della congregazione: onde fuegliossi molto turbato, e chiamata la moglie, el le disse: accendi il lume , perche flanotte mi fento inquieto per il mio fratello Cutberto. Acceso che l'ebbe, egli si pose a leggere un libro per qualche tempo; e pot sentendosi pigliar dal sonno, spense il lume e di nuovo si mise a dormire, e sece l'istesso sogno: col quale svegliatosi, disse alla moglie: o Caterina, il mio fratello Cutberto è andato prigione: e così acceso di nuovo il lume, ambidue si levarono. Questa è la visione del frate Scozzese, la quale due volte secbattere il fuoco alla fua Caterina, e accendere il lume, come voi vedete.

Sogno d'un...
frate Apostata Scozzese.
Volpe pag.
1843. cel. 1.
num. 44.

#### Protestante . Part. II. Cap. VI. 305

L'altra visione del suo Chierico Cutberto Simsone (che teneva il catalogo dei nomi de' fratelli della fua fegreta congregazione, e che poi fu bruciato con esso lui ) il Volpe la descrive in questa maniera: Avanti che il Simfone fusse bruciato (dice egli) stando in ceppi nella prigione del Vescovo, ebbe una strana apparizione, che egli palesò di propria bocca al pio e dotto Signor Agostino, es ancora alla propria moglie, Oc. In questa guisa comincia il Volpe a riferir la visione; notando prima (come voi vedete ) che egli la disse di propria bocca, come se questo conchiudesse qualche gran cosa; e poi sa una lunga.

Apologia contro i Papisti in disesa di tali visioni .

31. Ma ess (dice egli) mi domanderanno perche io ricerco, che queste visioni sian più credute da Loro, che le loro da Noi? Questa è la domanda, che egli fa a nome de i Papisti: ed io penso, che niuno la stimerà irragionevole. Udiamo adesso la sua risposta. In primo luogo (replica egli) io non iscrivo queste cose, obbligando precisamente a crederle, come essi fanno. Ecco qui una pazzia e insieme una solenne bugia; la pazzia è nel dire, che noi crediamo precisamente ogni sogno e visione; il che mai non è stato pensato, o asserito da alcun uomo prudente: e la bugia è nell' affermare, che noi infegnamo tal precifa credenza effer necessaria nelle visioni. Ma ascoltiamolo di vantaggio nella sua risposta alla prima domanda. Non è buono argumento Ibidene (dice egli) il ragionar così: Le visioni non son vere in aleuni ; dunque non fon vere in niuno . Questa parte glie la. concediamo: ma che gli giova per la sua prova? Egli vuol dire, che le nostre non son vere visioni, e le sue sone. Ma chi sarà giudice di tal controversia? Egli vorebbe esferlo, e ciascuno de' suoi Seguaci, ma questo non è dovere: e Noi al contrario diciam giustamente: nec mibi, nec tibi; nè a Lui, ne a Noi, come uomini particolari, tocca a giudicare; ma bensì alla Chiefa Cattolica, la quale esamina queste cose per mezzo dei suoi Pastori e dei suoi Vesco-

Volpe page

Quanta fede preitane iCartolici alle vifioni, e come le esa minano.

vi; e secondo il peso delle lor prove, ed il merito e la To. 1. quaqualità di quelle persone, alle quali accadono, come ancora dei testimoni e testimonianze, colle quali vengon provate, ella giudica della lor verità, o probabilità: c perciò a lei ci rimettiamo, e non al matto cervello del Volpe, che pianta miracoli e visioni su chi egli vuole; e poi gli autorizza e gli scredita quando gli piace.

Odio ereticale contro S. Cutherto .

E ora basti quelche abbiam detto in occasione dell' apparizione di S. Cutberto al Re Alfredo; la cui Santità quanto altamente fosse stimata nei giorni del detto Re, intorno all'anno di Cristo 878., apparisce da questo; che essendo egli morto 200. anni prima , cioè , nell'anno 687. il 20. di Marzo; quel giorno, d'allora in poi, fu celebrato con memoria perpetua, non folo dalla nostra Chiesa particolare, ma ancora dall'universale: e ciò giustamente, come si vede dalla sua vita, scritta amplamente da. Ecd. L. & Ba. S. Beda . Nientedimeno il Volpe ne parla con disprezzo, e il suo compagno Fra Baleo lo ravvilisce . Ma perchè?

6.27.28.29. Eal. cent. 1-Script. trit. in Cutbber.

Voi adesso lo sentirete. Omnia ad amussim Monachus didicit que ad Monachismum spectare novit, nulla penitus de Evangelio facla mentione: Essendo Monaco, egli imparò esattissimamente tutte le cose appartenenti alla vita Monaffica - ma non fece mai alcuna menzione del Vangelo . Eº egli probabile, a vostro giudizio, o verisimile, ch'esso non ne facesse mai alcuna menzione; quando la forma della vita de' Monaci e la lor professione è da essi pigliata dal Vangelo? Ma dopo, che segue? Ascoltate, e udirete. l'Apostata palesare il suo spirito. Femineum genus (dice egli ) exosum ei erat, Oc. Il genere donnesco era a lui odiolo. Questo qui è lo stesso rimprovero (se vi ricordate \*) che secero i Maddeburgesi a S. Cipriano , perchè egli lodava la Virginità. Ma donde raccoglie il Baleo quell'odio di S. Cutberto contro le donne ? Ei segue a dire : Decretum fecit contra mulieres, ne ejus ingrederentur Monasteria:

Egli fece un decreto contro le donne, che non entraffero nei suoi Monasteri. Questo decreto non piaceva al Baleo,

Mat. 19. Bal. ibid.

\* Supra part. 1 . cap. 6.

Ibid.

## Protestante. Part. II. Cap. VI.

provero al detto Santo, dicendo che egli lasciò il suo Vescovato nel secondo anno, e non meno per ipocrissa, che per pigrizia si fece Eremita , passando il resto dei suoi giorni solitariamente. Ecco le cose, che costoro vanno cercando, per obbiettarle ai Santi di Dio, che essi abborriscono d' imitare ..

33. Finalmente, per terminare questo Capitolo, e inlieme con esso questa 4. divisione di tempo, sappiate che il Volpe, dopo aver detto nel suo 3.º Libro varie sciocchezze ed impertinenze, egliscrive nella fine di esso unbreve catalogo degli Arcivescovi di Canturbia di quell'Età con questo titolo: La serie e i nomi degli Arcivescovi di Ibil. Canturbia dal tempo del Re Egberto fin' a Guglielmo il Conquistatore, Oc. La qual serie ei la comincia con Eteldreno di Canturbia di questo temche era in ordine il decimottavo, e la termina con Lan- po scherniti franco, che era il trigesimoquarto; facendo su tutti quan- dal Volpe. ti delle riflessioni, o piuttosto irrisioni, specialmente su tutti quelli, che furono i più rinomati per Santità e quantità di Miracoli, ricordati dagli antichi Scrittori: Come in specie è S. Dustano, di cui il Malmesburi ha lasciato scritto, Malm. 1.1. de che tra gli altri miracoli a lui accaduti, uno su questo, che gest. Pont. Anuna notte udendo cantare nella sua Chiesa da voci Angeliche quelte parole : Gaudent in Calis anima Santtorum ; in quel tempo la fua arpa (colla quale egli foleva in fua gioventù lodare Iddio, a imitazione del Santo Re David ) stando appesa alla muraglia presso al suo letto, sonò da se, o toccata dai detti Angeli, o per altro miracolo operato da Iddio: del che il Volpe nella sua eretica vena se ne sa besse; sebbene egli stima assai (come già udiste, e udirete ancor di vantaggio nel 2.º e 3.º Tomo ) certi finti miracoli dei suoi Martiri disgraziati. E tanto basti intorno a tal

punto. Ma ora quanto al principale del nostro discorso (che doveva esser la Successione visibile della sua Chiesa dal Re Egberto fin' a Guglielmo il Conquistatore) ei non ne parla nemmen per ombra: Perchè tutto quello che egli scrive,

Qq2

febben con bugie, con beste, e con savole, è solo intorno alla nostra Chiefa: ma della sua non dice niente, neppur d'una sola persona, che in quelle Età convenisse in tutto con lui, o colla sua Chiefa. Ma egli ci mostri almeno un nomo, una donna, e un ragazzo in tutto quel tempo, che sossibiliterra, e che non credesse su più, ne meno, di quel che oggidi si crede dal Volpe e da si soio Compagni; e noi vogliamo prontamente concedergli, che ci ha mostrato la sua Chiefa visibile, e insieme la sua Successione, benchè sia solumente di 2.0 d. persone.

35. Vedete di quanto poco ci contentiamo. Ma, nè il Volpe, nè altri per lui, può metterfi a questa impresa, di mostrare la Successione, per lo spazio dei primi 1000. anni, di 4. persone che prosessassioni nutti i punti la Reli-

Gli eretici procurano di rovinare non di fabbricare.

gione, che adelfo è tenuta in Ingbilterra; alla quale nè anche il Volpe confenti pienamente mentre egli visse, come si vede nella sua Istoria dagli Articoli Puritani, commendati e difesi da lui nelle vite di Upero e di Ruggiero, e d'altri Patriarchi Protestanti Inglesi, come dopo il mostrerà nell'Esame del suo Calendario. E tal Successione di 4. foli, che convenissero pienamente nella Fede moderna dell'Inghilterra, non si può dimostrare, nè dal Volpe, nè da altri per lui, non solamente nei primi 1000, anni del Cristianesimo, ma nemmeno nei 500 seguenti; nè che i nostri Protestanti Inglesi di questi giorni si conformino in ogni punto di Dottrina e di Fede con qualche visibile Società, Congregazione, Conventicola, o Chiefa, o Numero di persone, professanti il nome di Cristo, che si sappia che siano state dagli Apostoli in giù; ma variano e differiscono in qualche articolo da ciascuna.

36. Or tutto questo essendo e indubitato, come apparisce dalla deduzione che abbiamo satta; e in oltre ci offriamo a dare quell'ulteriore soddissazione, che sarà chiesta sopra tal punto, a quassivoglia Protessante inglesse, che abbia da dire, o replicar qualche cosa in questa materia;

è evi-

# Protestante. Part. II. Cap. VII.

è evidente, che Successione della sua Chiesa può mostraro il Volpe, o altri per lui, non oftante il suo solle vanto nel primo titolo del fuo Libro, di voler descrivere tutto il cor- volve nel tiso della suu Chiefa, Oc.; la follia e falsità del qual vanto tolo de i suor apparirà meglio da quel che fegue dopo la Conquista.

Atti c Risor.

# QUINTA PARTE, O DIVISIONE

di tempo, che contiene altri 300. anni da Guglielmo il Conquistatore fin' ai giorni di Gio: Viclesso; ove si esamina se la Chiesa Cattolica Romana perì in quel tempo, come afferma il Volpe; e insieme fi tratta di Papa Ildebrando, e del Matrimonio dei Preti.

### CAP. VII.

Oi avete veduto, gentil Leggitore, dal passato nostro discorso, quanto breve e sterile è stato fin qui il Volpe in riferirci gli atti Ecclesiastici per più di 1000. anni. Perchè sebbene egli promise nel primo titolo del suo Libro (come udiste di fopra) di mostrarci minutamente tutto il corfo della sua Chiesa dall'Eca primitiva fin' ai nostri tempi, Orc. E di nuovo in un altro titolo ; di voler trattare degli atti dei Martiri Cristiani , e delle cose Volpe p. 1. accadute nella Chiefa di Cristo, dal suo principio fin ai nostri giorni , il in altri paesi, come nei Regni d'Ingbilcerra e di Scozia , e discorrere amplamente di effe , Oc. Contut- Brevità e ftetociò quest' amplo discorso di più di 1000 anni, ei lo rilità del Volchiude in meno di 70 carte; delle quali quali 50 conten- pe nell'ademgono cose impertinenti , cioè , alcune differenze , che egli, promessa. cerca di trovare tra la Chiefa Romana antica e quella di adesso; e il racconto delle prime 10. persecuzioni sotto il

Quinta divi-

fione di tem-

po dall' anno del Signore

1066. fin' al

Volpe nel fuo

governo degl'Imperatori Pagani; le quali ho mostrato di fopra quanto poco appartengono al fuo argumento, o all' impegno che ha preso di descrivere tutto il corso della sua Chiefa. Ora essendo così, voi potete considerare, che provvisione di materie Ecclesiastiche egli ha trovato pel suo propolito in quei primi 1000. anni, mentre egli appena vi spende 30. carte: nelle quali anche il più di ciò che egliscrive, è temporale, o impertinente, come in parte voi già udiste. Che ci va egli dunque dicendo di materie Ecclesiastiche trattate amplamente, e di tutto il corso della fua Chiefa? Vedete come ei mentisce sfacciatamente, per ingannare i suoi Leggitori !

Ma di grazia, non ci lamentiamo della sua brevità e sterilità, nè della piccolezza del suo Volume; poichè questo è forse il più grande, che mai fosse scritto nella nostra lingua. E se il Volpe nei 1000. anni passati fin' al tempo del Conquistatore, è stato si breve, sarà più lungo nei 500. seguenti dal Conquistatore fin' a Elisabetta; nei Perchè il Vol- quali egli spende 900. e più carte. E la ragione d'una difpe serive così ferenza e inegualità sì notabile è quella che toccammo di

poco delle Età fopra; cioè, che trovando egli tutto il corso di que' primi passate e così

amplamente. Secoli della Chiefa Crissiana affatto contrario a se medesidella presen- mo e al suo disegno, nè osando di rigettare apertamente la detta Chiesa, nè di congiungersi coi suoi Nemici, da lei condannati per empi Eretici; egli ha cercato di parlar di quei tempi e di quegli affari tanto poco, quanto ha potuto. Ma ora egli ha preso una risoluzione da disperato; afferendo che la nostra Chiesa non è più Chiesa, e in luogo di essa pone la sua; e con tal mezzo egli viene ad avere sufficiente materia. Perchè, supposto questo, ed egli presumendo che tutti gli atti della Chiesa Romana universale, tenuta fin' ora in tutto il Mondo per Chiesa di Cristo, siano empje ribelli a Dio, e atti della Sinagoga del Diavolo, dopo il tempo affegnato dal Volpe alla fua caduta ed apostasia; e al contrario, che tutti i Libri e tutte le Azioni d'ogni forta d'Eretici contro la detta Chiefa Ro-

#### Protestante . Part. II. Cap. VII. 311

Romana siano atti della Chiesa di Cristo: supposto, io dico, tutto questo (come ora lo suppone il Volpe) non gli Come il Volmanca materia, da una parte, o dall'altra, da empier pe accresce i de' Libri; e quanto più viene a basso, tanta più ne tro- suo la suo bei. va: perchè ogni giorno crescendo le Sette ed i Settari (che da lui son registrati per Santi e Sostegni della sua. Chiefa) il suo Volume dee crescere suor di misura. E ciò fi vede dal suo 4.º Libro; nel quale, dalla Conquista sin' al fine del regno di Odeardo III. , quando forfe Gio: Vicleffo (che è lo spazio di 300 anni, cioè, dall'anno di Crifto 1066. fin' al 1370.) egli vi spende sopra 100. carte; il che è molto più di quel che egli ha speso nei passati 1066. anni. Ma nel 5.º suo Libro da Gio: Vicleffo sino a Arrigo VIII. (che è lo spazio di 140. anni) ei ve ne spende più di 200. E poi di nuovo, dal principio del regno d' Arrigo VIII., fin' all'ingresso di Elisabetta (che è lo spazio di 50. anni) ei ve ne spende più di 600. E da questo si può giudicare del foggetto e della fostanza del suo gran Volume; sebbene io voglio esaminarlo un po' più particolar-

mente in questo Capitolo e nei seguenti. 7. Avendo dunque risoluto il Volpe di non aver più pazienza colla nostra Chiesa, ma di totalmente disapprovarla: la sua maggiore difficoltà pare che sia intorno agli anni ed alle cagioni; cioè, in che luogo, in che tempo, in che modo, e in che occasione ella perì. Perchè avendo continuato per tanti Secoli , come egli confessa; ed essendo giunta fin' ai nostri giorni sotto la stessa Successione di Papi, di Vescovi, e di Dottori; e in conseguenza colla stessa Dottrina e Religione, e coll'istesso Potere e Maestà, che avea per l'addietro: pare una cosa molto difficile l'annichilare all'improvviso un così grande Impossibilità e potente Regno, o (quel che è ancora assai più diffici- d' annichilare le) il fare in essa una sì strana metamorfosi, o mutazione, visibile unicome quelta; che essendo stata fin' adesso Chiesa di Cristo, versale. fua cara Spofa, abbellita colle fue grazie, governata dal suo Spirito, e arricchita de' suoi divini preziosi doni, e

Mutazione firana e incredibile

per tale riconosciuta anche dal Volpe nelle Età passate; sia ora in un subito divenuta sua fiera nemica, sua eterna avversaria, il Regno di Satana; e pur ritenga ancora il nome, il luogo, la dignità, e la stima esteriore, che aveva innanzi; professando a Crisso la sua ubbidienza ed il suo amore, con non meno apparenza di dovere e di sommissione, di quel che soleva nei primi tempi. Tal metamorfosi, o mutazione è oltre modo maravigliosa, e incredibile a tutti quelli, che credono che Cristo sia Dio; e in conseguenza capace d'adempiere la promesa, che egli fece a quelta sua Chiesa, che le Porte Infernati non prevarrebbero contro di esfa. Perciò noi in quelto Capitolo dobbiamo ora esaminare con diligenza, come tal cosa è potuta accadere, e in che tempo, e in che occasione: perchè un sì raro e sì gran cambiamento non è mai per l'addietro accaduto nel mondo; sebbene i Regni mondani, le Monarchie, e gl'Imperj hanno avuto le loro vicende. Anzi quelle furono fatte principalmente per mo-Arare la stabilità e l'immutabile continuazione della Chiesa di Cristo; come in parte ho dichiarato di sopra, mo-Arando che in ogni tempo e in ogni stagione, in ogni varietà e mutazione di Stati, di Popoli, e di Signorie (sì in Inghilterra, come altrove) la Religione Cristiana Cattolica è rimasa tra quelle vicende sempre la stessa. E questo su significato da quella notabile profezia di Daniele, allorche dopo aver predetto la rovina e la distruzione di tutte e 4. le Monarchie da lui menzionate, egli aggiunse come una pubblica opposizione alle medesime, la stabilità e immortalità della Chiefa di Crifto, con queste parole: Nei giorni di quei Regni , Iddio susciterà un Regno , che mai non fard dissipato, ne dato ad un altro popalo. Questo Regno consumerà gli altri Regni, ed esso durerà in. eterno.

Profezia di Daniele intorno alla stabilità della Chiefa di Cristo. Dan.2. vers.

44.

4. Così disse Daniele; e di questi punti, i più si sono veduti già avverati, ed adempiti: Perchè Iddio ha su-scitato questo Regno, e Chiesa visibile di Cristo; e l'ha

ac-

accresciuta e conservata per più di 1000. anni, come confessa ancora il Volpe (che è un tempo molto più lungo di quelche forse abbia durato qualsivoglia temporal Monarchia, senza cambiamento;) e ha distrutto in questo tempo gli altri Regni da lui mentovati . Adesso ci restano duo altri punti da adempirsi; cioè, che il dotto Regno durerà in eterno (o come si spiega da Gesti Cristo, usque ad consummationem seculi, fino alla fine del Mondo;) e poi, quod alteri populo non tradetur, che non farà dato a un altro popolo diverso da quello, che da principio lo possedè. Ma qui il Volpe insegna il contrario, affermando che questa Chiesa (che per 1000, anni è stata tenuta per vera Chiesa e Regno di Cristo, non è adesso più sua Chiesa, nè suo Regno; e che i Papi, i Vescovi, ed i Pastori (che fin'ora fon discess nella medesima per continua successione) non son più le sue vere Guide, i suoi legittimi Governatori: E in conseguenza questo Regno di Cristo è stato levato a loro, e dato ad un altro popolo; cioè, ai Berengari, ai Valdesi, agli Albigesi, ai Viclessisti, ai Luterani, agli Zuingliani, e ad altri somiglianti Settarj degli ultimi Secoli .

5. Questa è la pazza asserzione del Vospe; nella quale dovrebbe provare questi due punti: Il 1.º, che la nostra Chiesa è veramente perita, e che i nostri ne son giustamente spossessi il 2.º, che i suoi (cioè, i suddetti nuo-vi Sestari) sono entrati nel giusto possessi di quel nome titolo di vera Chiesa: i quali due punti noi gli neghiamo. Voi vedrete, come egli comincia a provare il s.º, cioè, la mancauza della Chiesa vissibile universale, cognominata Romana.

Questa appunto (dice il Volpe) era la condizione della Nella sua Chiefa ai Griflo (intendendo egli avanti la Conquista) protetta alla fibbene con qualche forta di ripugnanza; ma pure in un. Divida Persegrado mezzano di verità, fin' al tempo di Papa Ildebrando, fisme Ingicifachiamato Gregorio VII., intorno all'anno 1080., e di Papa Ilmecrazio III. nell'amo 1215.; dai quali tutto quanto su

To. I. . Rr mef-

messo sossopra, guasto ogni ordine, ssigurata la vera dottri-

na , ed estinta la Fede Cristiana , &c.

6. Voi qui vedete, che il Volpe assegna due tempi e due Papi alla rovina della vera Chiefa, e all'estinzione della Fede Cristiana, cioè, Gregorio VII. e Innocenzio IIL, due de' più degni e rinomati Papi, sì per virtu, come per dottrina, che abbian seduto nella Sede Apostolica dal tempo della nostra Conquista, o in più Secoli addietro, se vogliamo credere a tutti gli Autori, che hanno scritto di essi. Onde io pretendo di venire a un esame di questo punto, e col Volpe, e con chiunque si sia della sua cricca, che voglia difenderlo in così enorme e notoria calunnia contro questi due degnissimi Papi. E in primo luogo, quanto a Papa Innocenzio III., fi dice concordemente, che egli sia stato un de' più degni e eccellenti Papi per bontà di vita e rarità di dottrina, che in quei 1000, anni abbia avuto la Sede Romana: di cui il Blondo tra gli altri Autori così ne scrive: Suavissimus erat in Galliis famæ odor , gravitatis , fanctitatis , ac rerum gestarum bujus Blond.decad.2. Pontificis, Oc. L'odore della fama, della gravità e fantità di questo Pontesice, e della grandezza delle sue azioni era suavissimo per tutta la Francia, &c. E parlando della sua dottrina, l'istesso Autore così dice: Libros doctrinæ plenos seripsie: Egli scrisse dei libri, pieni di dottrina: nel qual genere, si riferisce da altri Autori, che egli abbia scritto molto più che la maggior parte dei Pa-Cicarellin vi- pi di Roma posti insieme, avanti il suo tempo.

Papa Innocenzio III. lib.7.10g-297.

Geneb. in. chron. 1198. ta Innocentii Platin. ibid.

Quanto poi a Gregorio VII., sebben questo Papa ebbe molti nemici, suscitati contro di lui dall'Imperatore Enrico IV. e da altre persone, delle quali egli cercava di riformare i cattivi costumi; contuttociò se vogliamo credere ai principali Scrittori di quella Età, ed a quelli che vissero, o con lui, o appresso di lui (come Aufelm. epift. Anfelmo Arcivescovo di Canturbia, Mariano Scoto, Otone Frifigense, Enea Silvio, Lamberto Scanabergense, Vincenzio Gallo, l'Abate Uspergense, l'Aventino, Sigeberto, Tri-

od Abb. Hir-

te-

## Protestante. Part. II. Cap. VII.

temio, e molti altri; ) non folamente egli era affai dot- Lamb. Scafto, prudente, e di gran coraggio in resistere al suddet- nab. to dissolutissimo Imperatore, che viveva con sommo scandolo, e opprimeva la Chiefa; ma ancora egli era stima- Avent. to di santa vita: intantochè Iddio operò per mezzo suo & omnes in i diversi miracoli.

Chronicis ann. 2075. 1076.

La stessa forma della sua elezione, ricordata dal Platina, dal Sabellico e da altri Scrittori, mostra evidentemente che uomo egli era , cioè : Elegimus hodie 21. Maji Circa Papa. anno Domini 1072. in verum Christi Vicarium, Hildebran- Ildebrando dum Archidiaconum, virum multa doctrina, magna pie- alias Gregorio tatis, prudentia, justitia, constantia, religionis, Oc. Noi abbiamo eletto questo di 21. Maggio dell'anno di grazia 1072. vero Vicario di Gesti Cristo l'Arcidiacono Ildebrando, vomo di molta dottrina, di gran pietà, prudenza, giustizia, costanza, religione, &c. Questo è l'attestato, che gli fece tutto il Clero di Roma, che lo conosceva meglio del Volpe e de' suoi Seguaci : contro i quali, parlando poi Lamberto Scanabergense di tutta la vita del suddetto Papa, così dice: Signa & prodigia, que per orationes Gregorii Papa frequentius fiebant, O zelus ejus ferventiffmus pro Deo & Ecclesialticis legibus fatis cum contra venenatas detractorum linguas communiebant : I prodigi e i miracoli, che spesse volte erano operati per le orazioni di Papa Gregorio, ed il suo serventissimo zelo per P onore di Dio e per la difesa delle leggi Ecclesiastiche, lo munivano a sufficienza contro le lingue avvelenate dei detrattori.

9. Parimente Vincenzio Gallo riferisce nella sua Istoria, come detto da uno Scrittore più antico di lui, chiamato Guglielmo Istorico, Hildebrandum dono prophetia praditum fuisse: che Ildebrando aveva il dono di profezia: lo che egli mostra con diversi esempi particolari di successi da lui prenunziati. E questo sia detto di Gregorio VII.

Ma che scrivono gli stessi Autori, anzi gli stessi Vizi dell'Im-Tedeschi del loro Imperatore Enrico IV. suo nemico? Per

peratore Enrico IV.

verità è cosa orribile e vergognosa il riferire i suoi adulteri, le sue vendite di Benesizi, le sue ruberie e spogliamenti di persone particolari, il suo conferire le Prelature agli scellerati, ed altre simili enormità. Principes regni rogat (dice Lamberto) ut patiantur ipfum uxorem\_ repudiare, Oc. Richiese i Principi dell' Imperio, che gli permettellero di ripudiar la moglie; dicendo loro quel che in contrario aveva addotto Papa Gregorio per mezzo del suo Legato: E quei Signori, udito ciò, approvarono il sentimento del Papa: Principes ajebant equè cenfere Romanum Pontificem; ita fractus magis, quan inflexus Rex ab incapio abstinuit: dicevano i Principi, che il Vescovo di Roma aveva rettamente giudicato; e così il Re, piuttofto forzato, che piegato, fi astenne dal proposto divorzio.

Ecco quì il primo principio di rottura tra il Papa e l'Imperatore; la quale poi crebbe, perchè il Papa due anni dopo (come dice il suddetto Istorico) privò

£064-

un tal Carlo, come ladro e simoniaco, del Vescovado di Costanza, vendutogli per danaro dall' Imperatore. E fece questo per via d'un Concilio di Prelati e di Principi, tenuto nella stessa Germania, ove era presente il desto Imperatore. Cum etiam Rex (dice egli) in judicio affideret , caufamque Caroli , quoad pofset , tueretur , Oc-

Lamb. Schafn. anno Domini 1071.

Benche il Re fusse presente in quel giudizio, e difendesse a tutto potere la causa di Carlo, ei su deposto: E quefto accrebbe la rottura tra loro . Ma la costanza (dice il detto Autore) e il cuore invincibile d'Ildebrando contra l'avarizia, escluse ogni argumento ingannevole de' suoi difenfori .

Laxbe ibide

L'U/pergense ancora, che visse nell'istesso tempo, raccoglie molti punti particolari del malvagio procedere dell'Imperatore, in queste parole : Capie Principes despi-Danini 1068. cere, nobiles opprimere, Oc. Egli cominciò a disprezzare i Principi, a opprimere i Nobili, e a darsi in preda all' incontinenza. E quelta la riferisce anche l'Aventino (Au-

tore

## Protestante. Part. II. Cap. VII.

tore non disapprovato dai Protestanti) con tali parol: Henricum stupris, amoribus, impudicitie & adulterii fla- Lib. 4. Aunggraffe infumia, nec amici quidem negant : che Enrico foise hum Bojer. infame per la vita malvagia, che egli menava in amori, in istupri, in impudicizie, e in adulteri, neppur lo negano i luoi stessi amici.

13. E finalmente, per non citare altri Scrittori . Mrriano Scoto che visse in quei giorni, così scrive delle diff. renze, che paffarono tra Lui e il Papa : Gregorio VII. (di- Marian. Scot. ce egli ) essendo mosso dai giusti richiami dei Cattolici , e udendo le iniquità eccessive dell' Imperatore Enrico; per quelle ei lo scomunicò, ma specialmente per il peccato della Simonia nel vendere e comperar Benefizj: il qual fatto piacque molto ai buoni Cattolici; ma dispiacque a coloro, che volevan vendere e comperar Benefizi , ed eran partigiani dell' Imperatore .

in Chron. an.

14 E tanto basti circa la vita, virtù, e dottrina di questi due Papi particolari , Gregorio VII. e Innocenzio III. che il Volpe ci vorrebbe far credere, che essi hanno distrutto la Chiesa di Dio, ed estinto nel mondo la Religione Cristiana. Ma specialmente ei se la prende contro Papa Gregorio, diffondendoli in lunghi discorti sopra di esso, e dicendo tante solenni e maniseste bugie di lui, delle sue azioni, e del fine della sua vita, che sono incredibili anche a un Lettore, che non l' ha esaminate. Nè io posso fermarmi a raccontarle tutte, o una buona parte (perchè ciò richiederebbe un volume; ) ma da una, o due di esse voi potrete giudicar del resto.

Volpe p.12.

lo leggo e trovo (dice il Volpe) che in un Concilio tenuto in Roma da Papa Ildebrando e da altri Vescovi, furon 158. c. 2. decretate queste tre cofe: La 1. , che niun Prete per l'avvenire pigliasse moglie: La 2. , che chi l'aveva dovesse lasciarla: La 3.º, che niuno da indi in poi sosse ricevuto al Sacerdozio, senza prometter castità perpetur.

15. Per verità è una cosa strana il vedere e considerare l'ostinato e temerario procedere degli Erettei . Il

Vol-

che egli non cita, nè alcun Autore per il medesimo; così inganna più ficuramente. Egli tralascia un altro punto, che è il principale, toccante il Matrimonio de' Preti, o piuttosto il solo, che su decretato nel suddetto Concilio; cioè, che non potessero entrare in Chiesa e dir la Mesfa, e i Cristiani ascoltarla, tutti quei Preti, che tenessero una concubina fotto nome di moglie, o avessero comprato i lor Benefizi, e non si emendassero di tali errori. Il qual decreto dispiacque molto a quei Preti sfrenati, che non volevano esser repressi dalla loro dissolutezza; e molti Laici, che dipendevano dal suddetto Imperatore Enrico, pigliando la loro difefa, esclamarono contro questo buon Papa, perchè cercava di riformare ne i Preti cattivi questi due scandolosi abusi della Simonia e della Fornicazione. E tra le altre calunnie, 2. notabili ne suscitarono contro di lui: La 1.º, che egli teneva, che la Messa d'un Prete adultero , o fimoniaco non fosse buona , ovvero giovevole: il che egli non disse mai, nè mai pensò; ma fol per gastigo, e in detestazione di quei peccati, ei comandò che tutti i Cristiani s'astenessero da udir la Messa di tali Preti; poichè altri buoni potevan supplire alle loro funzioni. Nè egli fu il primo Papa, che tacesse quefto decreto, per punire i Preti concubinari, col vietare ai Cristiani d'ascoltar la lor Messa: Perche Papa Alessandro II., e Niccolò II., suoi Antecessori decretarono lo

Gran contradizione contro Papa IIdebrando pel fuo zelo Criftiano.

Prima calunnia .

Diffintt. 32. cap. Preter 9. четит . € с. rallus.

elistenti.

Seconda calunnia. Volpe ubi futra. Cent. I I . cap.

16. La 2.ª calunnia suscitata contro il detto Papa, è questa seguente, riferita dal Volpe e dai Maddeburgesi; che egli fu il primo, che cominciò a vietare nella Chiefa. Occidentale il Matrimonio ai Preti . Queste sono le proprie parole dei Maddeburgesi; fopra le quali il Volpe ha inventato quei 3. punti mentovati di sopra, come trattati e. decretati nel suddetto Concilio (il che è falso;) e passa il 4.º sotto silenzio, nel quale consiste la controversia. E

stesso divieto, come apparisce nei Joro Canoni ancora-

questo apparisce nei versi, che seguono immediatamente nella sua Istoria; nei quali ei riporta in Inglese la Bolla di Papa Gregorio circa quella materia, come qui apprello: Se v'è alcun Prete, Diacono, o Suddiacono, che ancorarimanga nel peccato della fornicazione; Noi gli vietiamo 158. col. 2. d'entrare in Chiesa, finche egli non si pente e si emenda: "um. 80. ma se persiste nel suo peccato, noi ordiniama che niuno prefuma d'afcoltar la fua Mefsa .

gorio non trattò quì, come dice il Volpe, che niun Prete e imposture per l'avvenire pigliasse moglie (come se avanti fosse stato del Volpe. lecito, ovvero in uso) o chi l'aveva, dovesse lasciarla per tal nuovo decreto. E molto meno egli decretò, come finge il Volpe, che niuno da quell' ora in poi fosse ricevuto al Presbiterato, senza prometter castità perpetua. Questi punti sono inventati dalla sua malizia, come se innanzi tali cose fossero state in uso, o lecite; e fosse poi cominciato il divieto delle medefime da Papa Gregorio. Ma voi avete già udito dalle sue parole, che egli intendeva, secondo la pratica e la disciplina dell'antica Chiesa Cattolica, che vivessero in fornicazione tutti quei Preti, che dopo l'Ordine del Presbiterato, avevan commercio carnale con le donne. E perciò, dove il Volpe nella sua Istoria va dicendo, Moglie legittima e Matrimonio, si chiama dal Papa fornicazione e Concubinato. E così è nel Canone: Officium simoniacorum , O in fornicatione jacentium , scien- a Preser 5-

17. Dalle quali parole noi vediamo, che Papa Gre- Molte falfità

Diffintt. 32. ter nullo modo recipiatis: Non ammettete scientemente in verum . apud

fornicazione. E il Tritemia così riferisce la stessa materia: Tritem. in. Laicis interdixit, ne Missas Sacerdotum concubinas haben- 1075.

udir la Messa di quei Sacerdoti 2 che eran conosciuti per 18. Questa era dunque la controversia; se i Sacerdoti, che vivevano in concubinato (contro ai Canoni an- della controtichi della Chiefa Cattolica) fossero giustamente puniti da

concubinari.

alcuna maniera l'ufizio dei Preti fimoniaci e giacenti in

tium audire prasumant: Papa Gregorio vietò ai laici di

Papa Gregorio, da Alessandro, da Niccolò, e da altri Papi, col vietar loro pubblicamente di dir la Messa, ed ai laici d'ascoltarla. Non era la controversia, se sosse loro lecito l'animogliarsi, oppure se dovevan prometter castità al lor ingresso nel Presbiterato: Perchè tali cose Papa Gregorio le supponeva determinate da tutti i suoi Predecestori, specialmente nella Chiesa Latina. E così attesta Mariano Scoto, il quale viveva nei suoi giorni. Iste Papa (dice egli) Synodo facta, ex decreto S. Petri Apostoli, 6. Sancti Clementis, aliorumque Sanctorum Patrum, vetuit 6 interdixit clericis (maxime divino ministerio consecratis) uxores babere, vel cum mulieribus habitare, nisi quas Nicena Synodus, vel alii Canones exceperant. Questo Papa (Gregorio VII.) tenuto un Concilio; secondo il decreto di S. Pietro Apostolo, e di S. Clemente, e d'altri Santi Padri, vietò ai Chierici (specialmente a quelli che eran confagrati al servizio Divino ) l'aver meglie, o abitar con donne, eccettuate quelle che eran permette dal Concilio Niceno, o da altri Canoni della Chiefa .

Marian. Scot. in Chron. an. 1096. Tom. 4. Concil. pag. 79.

Concilio Niceno proibifce la moglie ai Preti ed a'Vefcovi.

Conc. Nicen.

Can- 3.

pa Gregorio, e che egli fece il fuo decreto conforme ai Canom e alla pratica di tutti i Smti Padri fuoi amerectifori nella Chiefa Latima da S. Pietro in poi. E se noi andiamo all' eccezione del Concilio Niteno, troverento che cinon permisse ad altre donne d'abitar coi Vescovi, coi Preti e co' Diaconi, suor che alla madre, alla sorella, e alla zia, prater matrem, fororem, vel amitam. Ma non sece alcuna menzione della moglie, che avrebbe dovuto eccettura la prima; se in quel tempo sosse avvero permessa. Perchè, sebben nella Chiefa Grezo, ove su tenuto questo Concilio, alcuni ammogliati surono ammessi al Presbiterato; contuttociò, dopo fatti Preti, non su mai permesso oli prender moglie, e... nemmeno oggidì. E se noi consideriamo tutto il corpo dei Padri Grezi, gli vedremo in questo punto della conti-

nenza dei Preti e de' Vescovi, convenire nei loro scritti,

10. Così attesta Mariano Scoto dell'intenzione di Pa-

Tutta fau

e nei

## Protestante . Part. II. Cap. VII.

e nei loro esempi, fin dal principio colla Chiesa Latina. antichi Padri Illius folius est offerre Sacrificium (diffe Origene) qui per- Greci contro petuæ se devoverit castitati : L'offerire il sacrifizio conviene solamente a quello, che si è dedicato ad una per-

petua castità.

20. Ecco il sacrifizio e insieme il voto di castità nei Preti della Chiesa Greca più di 700. anni innanzi al decreto, che il Volpe dice che fusse fatto prima di tutti da Gregorio VII. che i Preti non pigliassero moglie. E nel Secolo appresso, Eusebio che su uno di quelli, che si trovaron presenti nel Concilio Niceno, così ha scritto: Eos, qui facrati funt, & in Dei ministerio cultuque occupati, continere deinceps se ipsos a commercio uxoris decet: Quelli che son consagrati e occupati nel servizio di Dio, conviene che si contengano per l'avvenire da ogni commercio colla moglie. Vi fono ancora nella stessa Età con Eusebio diversi altri Padri; come S. Cirillo, S. Gregorio Nisseno, S. Gio: Grisostomo, e S. Epifanio; i quali scrivendo di questa materia, son del medesimo sentimento. Qui apud Jesum (dice S. Cirillo) bene fungitur Sacerdotio, abstinet a muliere: Chi fa bene l'ufizio di Sacerdote alla presenza di Gesti Crisso (cioè a dire, chi è buon. 1. de Vir. cap. Prete ) s'aftiene dalle donne . L' istesso scrive S. Gregorio Nisseno e S. Gio. Grisoftomo. Quanto poi a S. Epifanio, noi l'abbiamo citato innanzi, come ripreso dai Maddeburgesi; perchè egli afferma, che questa regola dei Sacerdoti di contenersi dal matrimonio, era osfervata nei suoi giorni in tutta la Chiesa con sincerità, ovunque era- lib. 2. no buoni Ecclesiastici .

nio dei Preti. Orig. bom.2 ;. in lib. Num.

Eufeb. I. 2. Demonfres. Everg. c. 9.

Cyril cap. 12. Greg. Nyf. Chryfoft. bom. 2. de patien.

Fob. Cent. 4. pag. Epiph. tom. 1. Item beref.

E' superfluo il citare i Padri Latini: Perchè confessano i nostri Avversari, che tutti quanti son di parere contrario al loro. Ma quando non vi fosse alcun'altra prova, l'istesso esempio di tanti famosi e santi Vescovi, Dottori e Predicatori di quei primi Secoli dopo Cristo, che non ebbero moglie e vissero casti (come S. Ignazio, S. Policarpo, S. Clemente Alefsandrino, S. Atanafio, S. Bafilio , To. I. Ss

No , S. Gregorio Nazianzeno , S. Gio. Grifostomo , S. Epifanio, S. Cirillo, e molti altri della Chiefa Greca; come ancora S. Cipriano, S. Ilario, S. Ambrogio, S. Girolamo, S. Agostino, oltre a 50. Papi tutti Santi, e per lo più Martiri, nella Chiefa Latina;) l'esempio (io dico) di questi santi uomini è bastante a mostrare, qual'era in quei giorni lo spirito di Gristo, a tutti coloro che ne hanno

qualche fentimento. Ma lasciando da parte questo punto, e tornando

a finire il nostro discorso di Gregorio VII. (che i nostri Eretici non posson patire per la sua virtù e singolar costanza nella causa di Dio ) il Volpe così termina la sua vita: Scrive Antonino, che trovandosi Papa Gregorio vicino alla morte, mandò uno de' suoi Cardinali a chieder perdono all' Imperatore, assolvendo lui e i suoi partigiani dalla scomunica, Oc. E questo è vero, che S. Antonino Arcivescovo

di Firenze riferisce una simil cosa, come discorsa da altre persone; dicendo, Quod misit Cardinalem ad Imperatorem, & ad totam Ecclesium, us optaret ei indulgentiam: Che egli mandò un Cardinale all' Imperatore, e a tutta la Chiesa, acciocche gli bramasse il perdono. E che maraviglia (se ciò sosse itato, come egli dice) che un uomo vicino alla morte, volesse aver pace con tutto il mondo? Ma perchè tace il furbo Volpe le altre parole di S. Antonino, che seguono appresso immediatamente? Que ta-

2. tit. 16. cap. 1. 4. 21.

2640

Autonin.part. men vera esie non credo, multis de causis: Le quali cose io non credo che siano vere, per molte cagioni. E di qui potete vedere che il Volpe è sempre volpe, camminando fempre con furberie.

Naucler. general- 37.

23. Il Nauclera riferifce, che le ultime fue parole, ftando moribondo nella Città di Salerno, furon quelle del Salmo 44 Dilexi justitiam, & odivi iniquitatem, propterea morior in exilio, Oc. : Io ho amato la giustizia, e odiato l'iniquità, e per questo muojo in esilio, scacciato dalla mia Sede per la violenza dell' Imperatore. Così scrif-

se il Nauclero, benchè Tedesco, aggiungendo queste pa-Grezorio VII. role:

## Protestante. Part. II. Cap. VII.

role: Vir fuit Gregorius timens Deum, justitie & equitatis amator, in adversis constans: Papa Gregorio fu uomo timorofo di Dio, amante dell'equità e della giustizia, e costante nelle avversità. Ed il Platina, che non adula al- Platin. in vita cun Papa, come consessano i nostri Eretici, scrivendo di Gregorii VII. lui, così dice: Vir certe Deo gratus, Oc. Per verità egli era un uomo grato a Dio, prudente, giusto, benigno, e protettore di tutti i poveri; ma specialmente delle vedove e dei pupilli. Il Cranzio ancora, Autore Tedesco. così scrive di lui: Henricus Gregorium VII. virum fantium insectatus est : Enrico perseguito Gregorio VII. uomo fanto.

Ma tutto questo posto da banda, e non parlando di vantaggio della dottrina e della vita dei Papi, specialmente di questi due (Gregorio e Innocenzio) si ben conosciuti; ma considerando solamente la loro Fede e Credenza (perchè questa veramente appartiene al nostro propolito; poiche, quand'anche i suddetti fossero stati, o ignoranti, o cattivi, senza dubbio eran veri Papi:) io adesso domando al Volpe: In qual punto di Fede ciascuno di questi due Papi, vissuti più di 100. anni l'un dopo venzione del l'altro, differi egli da' fuoi Antecessori, o ne fu notato Volpe come dai suoi Successori? Ese tal punto non può esser mostrato due Papi di-(come in fatti non può;) come dunque poterono questi Chiefa. due Papi, o congiuntamente, o separatamente rovinare una sì gran Chiefa, dilatata per tutto il mondo (comein quel tempo era la Romana) e molto più abolir totalmente la Fede Cristiana, come afferma il Volpe?

25. Non è questa una solenne pazzia, l'affermare che uno, o due Papi hanno potuto mandare in rovina tutta la Chiefa ed estinguere la Fede Cristiana; specialmente essendo vissuti tanto tempo distanti l'uno dall'altro, come è stato già detto? Perchè se il primo l'avea rovinata, che bisogno v'era dell'ajuto dell'altro? o se la Chiesa perseverò nella Fede Cristiaa per 100. anni continui dopo il primo; dunque non l'avea rovinata. Eppure il Volpe si compiace tanto di quella sua pazza fantasia, che in-S s 2 varj

varj luoghi del suo Libro vi fonda sopra dei lunghi discorsi, come vedremo nel seguente Capitolo.

Q D I SEG DE DNA PAZZA immaginazione del Volpe contraria a se stessa intorno alla caduta della Chiesa Romana, e al sorgimento dell'Anticristo: col rimanente della nostra Isoria Ecclesiastica da Guglielmo il Conquistatore fin'al tempo di Gio: Viclesso.

### C A P. VIII.

7 OLENDO il Volpe nella fua vena chimerica ereticale distinguere i tempi, e determinare quando la Chiefa Romana cadde inferma e mori , quando nacque l'Antieristo, e altri simili spropositati capricci; e insieme provarli con una certa rivelazione, che celi dice di avere avuta una Domenica mattina, mentre era in letto : Egli pone nell'istesso principio dei suoi Atti e Ricordi per fondamento questa seguente divisione di Secoli. In 1.º luogo, io voglio trattar del tempo (così egli dice) in cui la Chiefa fu perseguitata, che dai giorni degli Apofoli continuò circa 300. anni . In 2.º luogo , dello flato flarido della Chiefa, che durd altri 300. anni. In 3.º luozo, della declinazione della Chiefa, che comprende altri 300. anni, fin' allo scioglimento del Demonio, che seguì 1000. anni dopo che fu cessata la persecuzione. In 4.º luogo, segue il tempo dell' Anticristo , o scioglimento del Demonio , o defolazione della Chiefa, Oc.

2. Ecco che il Volpe fa un conto diverso dal passato; come se il tempo dell' Anticrisso e lo scioglimento del Demonio per rovinare la vera Chiesa, sosse cominciato molto più

più presto, che sotto Gregorio ed Innocenzio; cioè, nell' anno di Cristo 900. che è quasi 200. anni prima che fosse nato il detto Gregorio. E pure ei si contraddice ancora in questo, se voi l'ofservate: Perchè egli ha detto, che lo scioglimento del Demonio seguì 1000, anni dopo che fu cessata la persecuzione. Il qual cessamento contandolo il Volpe dal tempo di Constantino Magno (in cui egli dice , che il Demonio restò legato per 1000, anni) il fine di questi non deve cadere nell' anno di Cristo 900., come in questo suo conto; ma bensì nel 1300.; nel qual tempo ei fu sciolto di nnovo (se si crede al Volpe) e datagli la libertà non folamente d'impugnar la Chiefa, ma ancora di rovinarla, contrariamente alla promessa di Gristo, che Mus. 16.

3. Ma ora vediamo un 3.º luogo, nel quale il Volpe va trattando di questo mistero diversamente dai 2. adesso allegati; cioè, nel principio del suo 5.º Libro, da Vi- Diversi temcleffo in giù; dove egli fa un altro conto del legamento e che fi control scioglimento del Demonio con un amplo testo del capo 2.º dice intorno dell' Apocalisse; e dopo averlo recitato, ei così dice: al legare In queste parole dell'Apocalisse 3. cose speciali son da notarsi: In 1.º luogo, la libertà del Demonio: In 2.º luogo, il suo legamento: E in 3.º luogo il suo nuovo scioglimento, dopo il fine di 1000. anni , Oc.

le Porte Infernali non prevarrebbero contro di essa.

Demonia .

Così egli dice, e un poco appresso egli sa il suo conto in questa maniera: Il legamento del Demonio dopo la pace conceduta alla Chiefa ( contando dall' anno 30. di Criflo ) fegul anno Domini 294., e durd 1000. anni fin' al 1294, circa il qual anno Bonifazio VIII. fu eletto Papa, e fece i 6. libri dei Decretali; confermò l'ordine dei Frati, e concede loro grandi libertà .

Così scrive il Volpe, e conferma la sua sentenza con alcuni antichi versi, scritti da un Monaco (come egli dice ) il quale afferma che

Cum fuerint anni completi mille ducenti Et decies seni post partum virginis alma;

Tuns

Tune Antichristus nascetur Demone plenus . Cioè: quando 1260, anni dopo il parto della gran Vergine saranno finiti; allora nascerà Anticristo pien dello spirito del Demonio. I quali versi il Volpe pretende che siano intesi del suddetto Bonifazio VIII., come se questi avesse rovinato la Chiesa di Dio più degli altri, e tra i Papi fosse stato il primo Anticristo. Ma posto che i detti versi fossero veri, ad ogni modo non posson cadere, o su Gregorio VII. o su Innocenzio III. e nemmeno su Bonifazio, da lui nominato: Perchè questi su satto Papa (come egli confessa) nel 1294, e in conseguenza 34. anni dopo la nascita dell' Anticristo, assegnata da quella fantastica Profezia nell' anno 1260.

5. Ma il maggior gusto è il sentir le parole, che seguon nel Volpe immediatamente. Questi versi (dice egli) furono scritti, come apparisce dal detto Autore, anno Domini 1285. Ebben Signor Volpe, che dite di questo? non distrugge egli tutto il credito della Profezia da voi allegata? poiche mostra che i detti versi furono scritti 25. anni

dopo che fu passato il giorno da quella assegnato.

6. Così noi vediamo, che costui, dopo aver durato tanta fatica, per tirare sul Papa e sulla Chiesa Romana tutto quello che è detto nell'Apecalisie, toccante l'Antieriflo, e l'effer legato e sciolto il Demonio, non sa trovare dove fissarlo; ma fa il pazzo notoriamente, e si contraddice, come benissimo si può vedere dall'esame dei 3. luoghi sopraccitati: Poichè nel 1.º egli asserisce, che la Fede Cristiana su estinta da Gregorio VII. nell'anno di Cristo 1080., o da Innocenzio III. nell' anno 1215.; e qui ei vuole che fosse estinta da Bonifazio VIII., che su quasi

Nella fua protefta pag.

di pag. 1.

altri 100. anni dopo Innocenzio . 7. Nel 2.º luogo egli vuole che lo scioglimento del

Demonio, e in conseguenza anche il cadimento della Chiesa, sia seguito quasi 200. anni prima di Gregorio VII. Attie Ricor- (cioè, nell'anno di Grifto 900.) e che tutto il tempo d' allora in poi sia stato sotto l' Anticristo, che egli chiama tem-

### Protestante. Part. II. Cap. VIII. 327

tempo di defolazione, e regno del Demonio fopra la Chiefa: e di nuovo ei lo conferma nel principio del feguente suo Libro; ove ripetendo la divisione della sua Istoria, egli dice, che la sua intenzione d: In 1.º luogo di mostrar la Chiefa perfeguitata per 300. anni. In 2.º luogo, il suo flo- 27.6.1. rido stato per altri 300. In 3.º luogo, il suo declinamento per altri 300. In 4º luogo, il regno e la rabbia dell' Anticristo dopo lo scioglimento del Demonio per 400. anni . In. 5.º luogo, la riformazione della Chiefa di Cristo in questi ultimi 200. anni , dal tempo che la cominciò Gio: Vicleffo ,

Volpe page

e poi Lutero, e altra gente di fimil razza.

Così dice il Volpe: nel che egli conviene in qualche parte, come voi vedete, col suo ultimo passato conto, che il Demonio fusse sciolto per rovinar la Chiesa, circa all'anno di Cristo 900.; il che ancora è affatto contrario a quelche egli scrive nel suo 1.º luogo di sopra allegato, che la Chiesa fosse rovinata da Gregorio VII. e da Innocenzio III. alcune centinaja d'anni dopo quel tempo. Ma affai più contrario è a quel che egli scrive nel suo 4.º luogo; cioè, che il Demonio rimafe legato per 1000. anni: Il qual numero egli dice, dover cominciare dopo le dieci persecuzioni, dall'anno di Cristo 294.; e procura (sebben pazzamente) di provarlo dal capo 13. dell'Apocalisse; in cui è detto, che diede il dragone potesta alla bestia-(cioè , all'Anticristo) di bestemmiare , e di far tutto quello che gli piaceva, per lo spazio di 42. mesi, i quali fanno (come è noto a ognuno) 3. anni e mezzo; che è il tempo assegnato da S. Giovanni (come l'intepetran tutti i Padri ) al regno d' Anticrisso nella fine del mondo: E così è spiegato in altri luoghi dell'Apocalisse; cioè, da quelle parole, un tempo, e tempi, e un mezzo tempo: E in un altro luogo, per 1260 giorni; e poi di nuovo per 42. meli: Tutti i quali numeri ellendo esaminati, fanno giusto i sopraddetti 3. anni e mezzo, prosetati ed espressi in simil maniera da Daniele.

Apoc. 11.

Apoc. 11. verf. 11. Apoc. \$2.

Dan. 11.

9. E in questo non v'è alcun dubbio tra i Cattolici ; o gli

o gli antichi Scrittori, che l'Anticristo (uomo speciale e particolare, disegnato pel suddetto fine) apparirà nel mondo, e avrà dal Demonio potestà d'affliggere e di turbare la Chiesa di Cristo per 3. anni e mezzo, prima del giorno del Giudizio. Solamente gli Eretici del nostro tempo, per distornare queste profezie dal vero Anticristo, e applicarle ad alcuni Papi di Roma, si stillano il cervello e si votan la zucca nel divisare alcune nuove interpetrazioni de i detti numeri, non mai più udite, nè pensate per l'addietro. E il Volpe in particolare, più pazzamente di tutti gli altri, vuol che il numero di 42. mesi importi 294. anni, cioè, che ogni mese significhi 7. anni, o (come lo chiama chimericamente) un Sabato d'anni . Per prova di che, non avendo egli, nè autorità, nè alcun esempio della Scrittura, ei lo conferma con una sua Rivelazione, come in appresso voi udirete.

10. Questa dunque è la sua invenzione, che i 1000. anni, nei quali si dice nell' Apocalisse, che il Demonio restò legato, devon cominciare dopo finiti i detti 294. della pagana persecuzione : dimodoche lo scioglimento del Demonio contro la Chiesa dee cadere nell'anno di Criflo 1294, allorchè Bonifazio VIII. fu eletto Papa; o come dicono i versi del Monaco, nell'anno 1260, dopo la nascita dell'Anticristo: il che è contrario a quel che il Volpe ha detto di sopra; cioè, che egli fu sciolto intorno all'anno 900.; ficcome ancora che Gregorio VII. e Innocenzio III. rovinaron la Chiesa intorno all'anno 1080. oppur 1215. Perchè, se il Demonio era legato, e non fu sciolto fin' all'anno 1294., come mai poteva innanzi rovinar la Chiesa?

11. Onde queste nuove interpetrazioni delle parole Aug. 1. 10. de dell' Apocalisse non sono altro, che pazze invenzioni de' Civit. cap. 6.7. nostri Eretici calunniatori; perchè tutti gli antichi Padri le interpetran diversamente. E in 1.º luogo, il legamento del Demonio per 1000. anni, essi lo pongono avanti al numero di 42. mesi, conceduti all'Anticrisso per fare contro .

pec.

### Protestante. Part. II. Cap. VIII. 329

tro la Chiesa quelche gli piace : e dicono che tal legamento cominciò dalla morte di Cristo, per cui fu ristretta la mor. cap. 1. 6" potestà del Demonio, conforme egli disse nell'avvicinarsi la sua passione: Adello il Principe di questo Mondo fara youn. 12. discacciato fuora. E in 2.º luogo, esti interpetrano quei 1000. anni, non per un tempo determinato, ma generalmente per tutto lo spazio tra la morte di Cristo e la venuta dell' Anticriflo per 3. anni e mezzo, prima del giorno del Giudizio, secondo la frase ordinaria della Scrittura: Come per esempio: Quod mandavit Deus in mille Pfalm. 110. generationes: il che Iddio ha ordinato che fi offervi per mille generazioni, cioè, fino alla fine del mondo. E di

Greg. 1. 9.

nuovo in Giobbe: Se un giusto contendesse con Dio, non Jok 9. potrebbe rispondergli una cosa in mille.

12. Questa dunque è l'antica interpetrazione dei fanti Padri, tutta opposta alle nuove fantasie del Volpe ; le cui spiegazioni sono contrarie a lui medesimo (come in parte avete veduto) ed insieme alle parole e al senso della Sagra Scrittura. Perchè in 1.º luogo, dove egli afferma che i suddetti 42. meli (che importano secondo il fuo conto 294 anni ) furon dati al Demonio per fare tutto ciò che voleva contro i Santi di Dio: dice la Sagra Scrittura, che furon dati dal Dragone alla Bestia (cioè, Apoc. 13-0116 dal Demonio all' Anticristo) e non al Dragone. E in 2.º 4.5.6. luogo, dove egli vuole che i predetti 42. mesi importino 204 anni, la Scrittura gli spiega per 1260 giorni, che fanno giusto 3, anni e mezzo, come di sopra è stato già detto.

13. In 3.º luogo, il Volpe non troverà mai alcun pafso, od esempio nella Scrittura, dove questa parola mese significhi, o in Greco, o in Latino, 7. anni, come gli fignifica in Daniele la parola Hebdomada. Eppure è così invaghito di quella sua capricciosa invenzione, che non avendo veruna prova, o probabilità per la medesima, ei la conferma con una pazza Rivelazione (che egli dice d'aver avuta da Iddio) e la racconta con queste parole.

To. 1. 14. E/- Atti e Ricordi pag. 90.

pazzo .

14. Essendo una simil materia (dice egli ) di non poca importanza, apparciene affai al pubblico utile della-Chiefa: e percoè niuno possa dubitare, che io segua in essa qualche mia privata interpetrazione; ho slimato bene di comunicare al Lettore quel che mi è stato partecipato Rivelazione nella (piegazione di quei mistici numeri, contenuti nel det-

compartita al

to libro dell' Apocalisse in questa occasione, Oc.

Vulpe . Allorebe io aveva queste Istorie tra mano , Oc. ef-

sendo turbato circa al contare i detti numeri ed anni ; una Domenica mattina, mentre io stava in letto tutto pensoso intorno ai medefini, accadde che all'improvviso fu risposto al mio Spirito con una maestà, che disse dentro di me: O pizzo, conta questi mesi per sabati, come si contano le settimane di Daniele. lo prendo Iddio in testimonio, che fu cost. Essendo in tal guifa ammonito, cominciai a contare i 42. mesi per sabati; e prima per sabati di mesi, e ciò non tornava; e poi per fabati d'anni, e allora cominciai ad averne qualche probabile intelligenza; pure non restando appagato, mi portai subito da alcuni Mercanti di mia conoscenza (uno de quali adesso è morto, vero servo di Dio, e gli altri due fono ancor vivi e testimonj di questo futto; ) ai quali avendo proposto il numero dei detti mesi, ed essi sommatolo per sabati d'anni, trovarono che tutta la fomma ascendeva a 294. anni; i quali contengono il giusto sempo delle suddette persecuzioni, nè più, ne meno, Oc.

16. Ecco qui la Rivelazione avuta dal Volpe: ed egli ce la racconta, affinchè noi non dubitiamo della sua verità, nè pensiamo che egli segua qualche sua privata interpetrazione; ma sappiate che gli venne da Dio immediatamente. E questo è il r.º bel sogno, che sece il Volpe nel suo letto. Il 2.º punto veramente ridicolo si è, che egli andò a trattare di questa sua Rivelazione con 3. Mercanti. Il 3.º punto è una manifesta e solenne pazzia, ove egli dice che questo numero di 294 anni contiene il giufto tempo delle persecuzioni, fatte ai Cristiani sotto il governo degl'Imperatori Gentili, nè più, nè meno; il che

# Protestante . Part. II. Cap. VIII.

innanzi fu confutato, ed è evidente per se medesimo; poiche da Cristo fin' alla vittoria di Costantino contro Massenzio sono assegnati da Eusebio 318. anni; e poi le dette persecuzioni non cessarono nemmen allora; ma continuarono diversi anni dopo, sotto Licinio ed altri Tiranni . Vedete dunque quanto giusto torna quel conto, ne più, ne meno. E tutto questo ben considerato, io non trovo in tutta la sua Rivelazione alcuna cosa così vera e così credibile, come quella parola dello Spirito, che gli diffe: O pazzo: perchè questa in verità lo dichiara pazzo per Rivelazione. E tanto basti circa il Volpe, e il suo legare e sciorre il Demonio, ed il regno dell'Anticristo. Torniamo adello a seguitare il discorso intorno alla povera ed

ofcura fua Chiefa .

17. La continuazione della Cattolica Chiefa Romana da Guglielmo il Conquistatore fin' al tempo di Gio: Viclesso non è meno evidente; anzi è più chiara della passata dal tempo degli Apostoli fin' alla Conquista: Perchè da questa fin' al detto Vicleffo, la Chiefa era più sparsa nel mondo, che in alcun' altro de i Secoli antecedenti. E per venire alle circostanze particolari ; da Alessandro II. (che fu il centesimo sessagelimo secondo Papa dopo S. Pietro, e mando il sacro Stendardo al suddetto Guglielmo nel suo ingresso in Ingbilterra) fino a Papa Gregorio XI. (fotto cui Gio: Vicleffo dell' Inglef ... cominciò la sua empia dottrina) sederon 45. Papi nella Se- dall'anue 1066 de Apostolica, come Papi e supremi Vescovi di tutta la Chiefa; E 19. Imperatori regnaron nell'Imperio Romano da Enrico IV. fin' a Carlo IV.; E nell'Ingbilterra 10., 0 11. Re dal Conquistatore fino al Re Odoardo III.; fotto i quali Regnanti succederono per elezione nella Sede Metropoli di Canturbia da Ssigando e Lanfranco fin' a Tommafo Arundello, 20. Arcivescovi. Tutti i quali, e Papi e Imperatori della Chiefa Cattolica universale, come anche i Re e gli Arcivescovi della nostra Isola, convennero uniformemente nella Fede e nella Religione, senza la minima differenza; e in questo modo ella ha sempre continuato nel

Successione delia Chiefus univerfale . come ancora

nostro Regno. Perchè sebbene verso il fine di questo tempo Gio. Vicleffo co i suoi seguaci, ed altri Settarj (specialmente i Lollardi) forsero nel nostro paese, e cagionaron vari disturbi in Inghilterra e in altri luoghi; contuttociò, nè il corpo del Regno, nè alcuno de i nostri Principi (e molto meno de' nostri Vescovi, o Arcivescovi) fu mai infetto da i loro errori: dimodochè per la manifesta continuazione e di Uomini e di Dottrina inqueste Età, noi abbiamo una Successione di Vescovi, di Dottori, e di Fede, non meno visibile di quella, che avanti abbiam mostrato nelle Età passate; essendo evidente tal Successione in ogni Chiefa, ed in ogni Paese per le loro Istorie e Ricordi particolari, come adesso noi mostreremo. 28. Quei che fiorirono in dottrina, e i principali Dot-

tori di questo tempo dalla Conquista fino al Vicleffo sono as-Principafai noti: come il Burciardo, Pietro Damiano, Lanfranco, li Dottori di Anselmo, Ecumenio, Mariano Scoto, Ivone Carnotense, questo tempo.

Lamberto Scanabergense , Ruperto Abate , Eutimio, S. Bernardo, Pietro Lombardo, Graziano, Alberto Magno, S.Tommaso d'Aquino, Niceforo Calisto, e molti altri appresso. Nel qual tempo furon tenuti 10., o 11. Sinodi e Concilj in diversi paesi, per sopprimere l'Eresie e le Sette, che forgevano di tempo in tempo, e insieme per riformare gli abufi de i tempi passati. E 2. de i detti Concili furono generali; quel di Laterano e quel di Costanza, in cui

il Viclesso fu condannato.

Sette e Setta- . ry di questo tempo .

Le Sette poi ed i Settarj più noti di questo tempo, a i quali si opposero i presati Dottori, i Concili, e i Sinodi, furono i Bogomiliani, i Petrobusiani, gli Arnardisii, i Valdesi ovvero Poveri di Lione, gli Albigesi, i Catari ovver Puritani , i Flagellanti , i Begardiani , i Beghini e Fraticelli, i Lollardi e Vicleffifti, ed altri che seguirono dopo: contro i quali procede la Chiefa con cenfure di Vescovi e di Concilj, come avea fatto per l'addietro contro altri Eretici, e dee fare fin' alla fine del mondo.

20. Ora essendo così , dimmi di grazia (cortese Let-

#### Protestante. Part. II. Cap. VIII. 333

tore ) se non è vero, quelche dice S. Agostino; che è tanto facile il vedere la vera Chiefa, quanto il Sole a mezzo dì, quando risplende più luminoso. E adesso, ove potrà il Volpe trovare una Chiefa tra i Cristiani, conforme al suo genio, quando egli non la componga di quegli Eretici da. me nominati, o d'altri simili, come egli sa? E in questo egli giufto procede, come se uno, dopo aver mostrato la discendenza e la continuazione d'una illustre ed antica Famiglia d'Inghilterra per le sue azioni ed armi gentilizie, in un fubito la condannasse d'aver tralignato, e introducesse alcuni pezzenti, fuggiti da quella Famiglia, o cacciatine fuora; affermando che questi soli sono dell'antica stirpe di quella Famiglia: o fe uno dicesse, che tutti coloro, che nel corso di questi 1000 e più anni, furon puni- parazione esti dalla Città di Londra per Malfattori, erano in fatti i Chiefa del veri Cittadini; e gli altri che gli punirono, meri Ufurpa- Volpe. tori.

Aug. L. T. quellevangel. 9.38. O stuff. 2.in epift. Ioan.

Giusta com-

Nei quali esempi benchè ridicoli, v'è più ragione, o probabilità, che in quello del Volpe: Perchè qualunque Famiglia temporale può tralignare, ed affatto restar pervertita; e qualunque Città può dal disordine esser voltata sottosopra. Ma questo non può accadere alla Chiesa Cattolica, se da noi non si nega la promessa, il potere, e la divinità di Criflo; come in fatti, se non in parole, la negano gli Eretici, mentre si fanno una nuova Chiesa appena visibile, di loro elezione; e perciò sono astretti a dire, che la gran Chiela cominciata da Grillo, e continuata per tanti Secoli, finalmente (intorno al tempo aflegnato dal Volpe e da altri a lui fomiglianti, sebben non convengono in quale) è caduta in apostasia, abbandonando l'istesso Cri-Ro; e di sua famiglia è divenuta sinagoga del Diavolo. La quale asserzione è si pazza e si enorme, e insieme si mostruosa, che contraddice tutte quante le Sacre Scritture, che hanno predetto, non folamente la visibile durazione e Pfal. 47.85. e continuazione di questa Chiesa sin' alla fine del mondo; "13.61. ma ancora che sarebbe la base ed il sostegno della Verità, e Met. 16. tal-

1. Tim. 3. Joun. 16. Mat. 18.

S. Agoffino impugna les precedenti affurdità. talmente affifitts da Gesil Crisso e dal suo Santo Spirito, che mai non potrebbe errare, nè condurre in errore, e molto meno perire.

22. Il gran Dottore S. Agostino tratta sovente di tal

materia contro i Donatisti; i quali affermavano, come ora fanno i nostri moderni Protestanti, che la Chiesa visibile universale aveva errato e apostatato da Gristo; e che essi soli, come vasi eletti, facevano la vera Chiesa, sebbene appena visibile agli occhi del mondo; come dice il Volpe della sua, composta di Eretici, ascosi quà e là, come in appresso sarà dichiarato. Contro la quale assurdità il prefato Santo Dottore d'sputò dottissimamente; sciogliendo prima gli argumenti, che essi portavano di alcuni Uomini, o Papi cattivi, che essi dicevano essere stati nella Chiefa. Nullius hominis (dice il detto Santo Dottore) quamvis sceleratum & immane peccatum &c. , Il peccato di , un uomo, per quanto sia enorme, non può mai pre-,, giudicare alle promesse, che Iddio ha fatte di conti-, nuare la sua Chiesa visibile sin' alla fine del mondo; nè 22 può l'impietà di qualunque persona dentro la Chiesa ren-, der vana la Divina fede, contenuta nelle promesse, 20 che furono fatte agli antichi Padri circa la Chiesa di Ge-,, sul Cristo, che doveva esser piantata, e sparsa per tutto 33 il mondo, come appunto si vede adempito nei nostri

Aug. 1. i.c. 1. consra epift.
Parmen.

Ibid. ep. 48.ad

" giorni, &c.

Aug. in pful.

a3. E l'istesso Santo Dottore dice di nuovo: Sebbea questa Chiesa è tatvolta offuscata e ottenebrata dalla moltitudine degli Scandoli; mientedimeno anche allora ella risplende, ed è eminente nei suoi membri più sirmi, &c. E ancor di vantaggio: Sed illa Ecclessa, que fuit omnium: O impudentem vocent! illa non est, quia in illa un non est, voi direte (diceva egli ai Donatisti) che quella Chiesa, che da principio su adunata di tutte le genti, adesso, non c'è, che ella è perita (o ha lasciato Crisso;) così dicono tutti quelli, che non sono in essa: O parlare, sacro-

E qui io penso che il Volpe si vergognerà, o i suoi compagni per lui; poichè questo è l'ordinario loro parlare, dicendo che questa gran Chiesa cominciata da Criflo e dai suoi Apostoli si mantenne bene per qualche tempos ma finalmente ella cadde in apostasia; come appunto narra nell'istesso luogo S. Agostino de i suoi Eretici: Dicunt, impleta funt Scriptura, crediderunt omnes gentes, sed apoflatavit & periit Ecclefia. , Dicono questi Eretici, che , le Scritture si sono adempite, che tutte le genti hanno , creduto, e sono entrate in questa Chiesa; ma che ella, , dopo un tempo, è caduta in apostasia, ed è perita... Ma che risponde S. Agostino a questa loro sfacciata obbiezione? egli le oppone le proprie parole di Gest Cristo: Ecce ego vobifcum sum usque ad consummationem saculi: Ecco ch'io fon con voi fin' alla fine del mondo: come fe egli dir volesse con tal risposta, che essi trattano Gesti Crise di bugiardo e d'ingannatore, che ha promesso più di quello, che potea fare; anzi negano direttamente la sua Deità, e dichiarano vani tutti i misteri della sua Incarnazione, Vita, Passione, Morte, Resurrezione, Ascenfione al Cielo, e Missione dello Spirito Santo, &c.

25. Perchè, a che fine furono fatte tutte queste ce, se non per sondare, adunare, stabilire e conservare questa sina Chiefa sin' alla sine del mondo? a che fine Iddio s'incarnò e si fece uomo, se non per esser ester Capo di questa Chiefa? perchè predicò, radunò Apossoli e Discepoli, gl'istruì, pregò per essi e per la loro continuazione, e lasciò ai medesimi i Sagramenti, se non a sine che cominciassero questa Chiefa visibilmente? perchè mandò lo Spirito Santo, se non per dirigersi e consermirsi, nonper una, o per due Età, ma per insino alla sine del mondo? perchè ordinò a tutti gli uomini fotto pena di dannazione di entrare in questa sina Chiefa, di ascoltarla, de ubbidirsa, se ella era per duara folamente alcune po-

Aug. ibid.

Mat. 28.

Affurdità e impietà chefeguono dalla precedentedottrina,

che

che Età, e poi perire? come avrebbon potuto sapere i Pagani, gl'Infedeli, gli Ebrei, i Turchi, i Mori, e altri simili ( se per divina ispirazione avessero bramato d' esser Criftiani ) dove andare, e da chi farsi giustamente istruire, se fossero venuti dopo il tempo assegnato dal Volpe, quando questa Chiesa era già perita? cioè, dopo il tempo di Gregorio VII., quando era la Fede Cristiana (come dice il Volpe) affatto estinta nella Chiesa vitibile universale, or son più di 500, anni? Eppure dall'altra parte, la nuova Chiefa dei Vicleffiani, degli Uffiti e d'alcuni altri loro feguaci (che si conta dal Volpe per la vera Chiesa) non eraancor nata, e non nacque se non 200., o 300. anni dopo: dimodochè, o deve confessare che in alcune Età non vi fu alcuna Chiesa Cristiana, o dee collocarla in alcuni Eretici di quel tempo, da me nominati di sopra, sebbene egli non conviene in niuna maniera ne i loro articoli di Religione .

Componimento della. Chiefa del Volpe in quefte Età.

26. E questo sarà sufficiente per mostrare l'assurdità del ripiego inventato dal Volpe per rovinare la nostra Chiesa, e alzar la sua; la quale ei compone d'Eretici delle Età più moderne. Ma pure dovete notare, che nei 3. Secoli dopo la Conquista fino al Viclesso (che sono il soggetto del suo 4.º Libro, e nei quali vi spende 100. carte) appenatrova alcun Eretico, che egli oli pigliarlo pienamente per membro della sua Chiesa, sebben mostra qualche propenfione ai suddetti Valdesi ed Albigesi: dimodochè tutta la fabbrica sostanziale della sua Chiesa comincia solo dal Viclesso in poi ; di cui parleremo più particolarmente nel seguente Capitolo.

Softanza del

27. Ma qui forse mi domanderete : di che riempie quelle 100. carte del suo 4.º Libro, se in quello ancora. quarto libro egli tratta sì poco della sua Chiesa? Ve lo dirò in poche del Volpe nei parole. Egli va di Prelato in Prelato, di Re in Re; mo-200 anni dalla conquiftastrando che liti vi furono tra gli Arcivescovi di Canturfin'a Vicleffo. bia e quelli di Jorche, tra i nostri Re e i nostri Arcivescovi, tra i Religiosi e i Preti secolari, tra i Canonici e

i 10-

### Protestante. Part. II. Cap. VIII. 337

i loro Vescovi, ed altre simili differenze, accadute in quei tempi, facendo fopra ogni punto delle note ingiuriole: E poi, egli fa un Catalogo di tutti gli Ordini Religiosi in Inghilterra, intitolandolo: Marmaglia delle Religioni. Poi egli adduce una doglianza dei Nobili Ingles 216. contro l'avidità e le esazioni dei Papi di quei giorni, e molte lettere e fcritture intorno a quelle; ma per tante. cose, ordinariamente egli non cita alcuno Autore. Poi lbid. pog. 241. egli narra le dissensioni, che accaddero in diversi tempi tra i Papi e i Cittadini di Roma, tra alcuni Papi e alcuni altre somiglianti materie, poco a proposito del suo impegno, che era di mostrare il corso della sua Chiesa.

Imperatori, tra i Re di Francia e i Re d'Ingbilterra, ed Bil pag. 255. 28. Ma la più gran parte di questo suo Libro è occu-

pata dal bugiardo Trattato contro Papa Gregorio VII., e contro Lanfranco, Anselmo, e Tommaso Becheto, Arcivescovi di Canturbia; dal supposto avvelenamento del Re Giovanni per mezzo d'un Monaco; dalla Storia o persecuzione (come egli la chiama) degli Eretici nominati Valdesi, o Poveri di Lione, degli Albigesi di Tolosa, e di altri fimili; su ciascuno de' quali punti noi diremo alcune parole.

29. Quanto a Gregorio, prima chiamato Ildebrando, egli lo tratta sì malamente, come se egli fosse stato il più cattivo uomo di questo mondo, e l'Imperatore il meglios eppure avete sentito intorno a ambidue gli attestati incontrario dei principali Scrittori antichi. Ma ascoltate le proprie parole del nostro Volpe . Passiamo (dice egli) alle contese tra il cattivo Ildebrando, e il pio Imperatore, Oca Vedete come egli fantifica l'Imperatore, per il grand'odio

ch'ei porta al Papa.

30. Dell'Arcivescovo Lanfranco, da tutti gli Autori Di Lanfranco. tanto lodato per la sua virtù e singolar dottrina, ondeconfutò sì egregiamente la nuova erefia di Berengario, il Volpe così ne scrive : lo penso, che se Lanfranco avesse portato meno superstizione, e più vera scienza nella Chiesa di To. 1.

Papa Gregorie

Volpe pag.

Cristo, avrebbe potuto starfene a cafa, e confutar Berengario nel suo paese. Vedete quanto è sensata questa volpina confutazione!

Di S. Anfelmo. Vedi Eduero in vit. S. Anfel. apud Sur. 10m. 2.

31. S. Anselmo succede a Lanfranco nella Sede di Canturbia, e ne fu cacciato da Guglielmo Rufo. Egli morì il 22. d'Aprile nell'anno 1109. e tutti i posteri l'hanno sempre riverito per Santo, e il suo giorno festivo è ce-Edmando Con- lebrato per tutto il Cristianesimo. Eppure il Volpe nella tuar. in vit. sua Istoria scrive di lui in sì fatta maniera, come se il Re Henr. de viris Rufo (i cui costumi son grandemente biasimati da tutti gl' illuftribus cup. Istorici Inglest, si Eretici, come Cattolici) avesse avuto Tritem. de viragione, e Anscimo il torto; onde in un luogo egli fa in ris illuft. 1. 2. margine contro di lui questa nota: Superba fermezza di

6. 101. 6 1.3. 6. 324. Volpe pag-

7.

un Prelato in una cattiva caufa.

375-Di S. Tomma-To Bechet . # Incontro 2. cap. 10.11.16.

Quanto amplamente egli abbia trattato di S. Tommajo Becket, e della sua contesa col Re Arrigo II., e quanto sfacciatamente ei lo calunnii, e lo ravvilisca da per tutto, fu già mostrato sufficientemente nella mia risposta \* al

209.

Cavaliere Hastingo, siccome ancora il favoloso avvelenamento del Re Giovanni. E quanto alle Istorie dei Valdesi e degli Albigesi, che il Volpe intende di porre per primi fondamenti della sua Chiesa visibile sopra la terra; egli tratta di tali materie si parzialmente e falsamente contro gli attestati di tutti quanti gli antichi Scrittori, cheognuno può facilmente vedere, che la sua Istoria non è altro che una continua tellitura di volontarie e maliziose bugie: e perciò avrò occasione di parlar di nuovo di questi Eretici nel seguente Capitolo, in cui dobbiamo trattare della Successione della Chiesa visibile Protestante del Volpe da Viclesso in giù; onde non dico qui altro, ma rimetto il Lettore a quel che io sono per dire in appresso.

## Protestante. Part. II. Cap. IX.

DEL TEMPO DA GIO: VICLEFFO fin' al principio del regno di Arrigo VIII., che contiene in circa 140. anni; e come in quei giorni se la passaron la Chiesa. Romana e la Chiesa del Volpe.

## CAP. IX.

A quel che innanzi è stato detto di Età in Età, del chiaro e manifesto principio, progresso, econtinuamento della Chiefa Cattolica Romana . e del suo stato e condizione, sì in Inghilterra, come in altre parti del mondo Cristiano (fin' al tempo di Gio: Viclesso di nazione Inglese, che fu circa all'anno di Cristo 1371.) si può facilmente mostrare la continuazione della stessa. Chiesa dai giorni del detto Viclesso sin' al 1560.; poco prima del quale avea Lisabetta, adesso regnante, cominciato il suo regno, e stabilito la Religione nella forma, che ora è tenuta in Inghilterra : Perchè, quanto ai Papi, Governatori supremi della Chiesa Romana, succeduti in Chiesa Romaquel tempo l'un dopo l'altro, e conosciuti pei loro nomi na quando copubblicamente : da Innecenzio VI., Urbano V., e Grego- mincio VIrio XI. (che fu il primo a condannar la dottrina di Gio: Victeffo ) fin' a Pio V. , che entrò nella Sede Romana ful principio del regno di Lisabetta: essi furono in circa 30. e tutti quanti d'un' istessa Fede e Religione.

Parimente gl' Imperatori, sì d'Occidente, come d'Oriente (fin tanto che durò quell' Imperio) professarono, come è ben noto, l'istessa Fede; eccettuate alcune scisme e disubbidienze in alcuni Imperatori Greci contro i Papi e la Chiesa di Roma: Per le quali si può credere, che Iddio per sua giustizia gli desse alla fine col loro Imperio nelle mani degl'Infedeli, intorno all'anno di no-

Imperatori di queste Età. ftra salute 1450..., Costantino III. di quel nome, detto

Paleologo, effendo l'ultimo di quella firpe .

Il modo poi di procedere negli affari Ecclefiastici, usato in quel tempo dalla Chiesa Romana, fu in tutto simile al precedente: cioè, conservando la Fede dei loro Antenati e dei tempi anteriori, e difendendo la stella. contro gli Eretici con ugual diligenza con gli scritti dei Dottori Cattolici e Predicatori, che vissero in quelle Età: come Gregorio Riminefe , Lorenzo Giustiniano , Tommaso da Kempis, Bartolommeo Urbinate, Tommafo Valdenfe,

Principali Dostori di quefte Età.

Gio: Gersone , Alfonso Tostato , S. Vincenzio Ferrerio , S. Antonino di Firenze, S. Bernardino da Siena, Niccolò Cufano, Gio: Tritemio, Gio: Nauclero, Alberto Pio, Echio, Empfero, Clietoveo, e molti altri dotti Scrittori Cattolici; dalla cura dei quali furon confutati tutti gli Eretici di quelle Età: ma specialmente da vari Sinodi, sì provinciali, come nazionali, e da alcuni Concili generali. A Concilio ge- tal' effetto fu adunato quel di Firenze fotto Papa Eugenio IV. contro gli Eretici e gli Scismatici di quei tempi, intorno al 1432., e poi quello di Laterano fotto Giulio II. e Leone X. circa al 1513., e finalmente quello di Trento contro i Luterani, Zuingliani, Calvinisti, Anabatisti, e

altri Eretici dei nostri giorni , sotto Paolo III. Giulio III.

e Pio IV., il qual Concilio fu cominciato nell'anno di Cri-

nerale di Fi-Concilio generale di Lo-Concilio generale di Tren-

fto 1545.

4. E sebbene in quel tempo non vi mancarono (come nei Secoli precedenti) diversi Spiriti inquieti e novatori, per disturbare ed esercitare la Chiesa Cattolica : come i Vicleffiani, gli Huffiti, i Piccardi, gli Adamiti, i Tabariti, gli Orebiti, e altri fomiglianti Settari, anteriori ai Luterani , agli Zuingliani , ai Colvinisti , agli Anabatisti, ai Trinitari , e ad altri Eretici più moderni : contuttociò furon fempre scoperti, impugnati e vinti, e condanna-

Condanna ti, come tutti gli altri delle Età superiori, con sentenze d' erefie . e censure Ecclesiastiche; scomunicati e dati in potere di Satamafo dall'autorità della nostra Chiesa: e in confe-

guen-

guenza son per avere il medesimo sine, benchè portino del disordine e resistano per qualche tempo.

5. Questa dunque è la dimostrazione della Chiesa Cattolica, chiarissima e manifesta a tutti quelli che son bendisposti a considerare la verità. Adesso passiamo a vedere la Chiesa del Volpe, la quale dal tempo di Cristo fin' a quest' ora è stata invisibile, e solamente immaginaria. (come già vedeste) perchè mai non ha nominato alcun de' suoi membri: Ma da qui avanti comincia a mostrarci dalla sua parte una Chiesa visibile e reale; cioè a dire, una successione, o piuttosto rappresentazione di vari profesfori della sua Religione, o almeno di alcuni suoi punti, nei quali essi differiscono dalla Romana: Perchè appresso di lui non è necessario che i membri della sua Chiesa s'accordino in tutti gli articoli, nè egli fi lega a questa regola di S. Agostino: Ecclesia universaliter perfecta est, o innullo claudicat: La vera Chiesa è persetta universalmen- ms. ad linete, e non izoppica in alcun punto di Fede: Ma egli stima sufficiente che i detti suoi membri convengano in alcune cofe contro la Chiefa Romana, e che ritengano alcune seintille di verità, come ei disse di sopra \*; benchè ab- \* Nella sua biano colle medesime dei difetti e degli errori, come in- protesta pag. di a poco noi mostreremo.

Aug. de Qe-

6. Del numero di sì fatti membri, dei quali pretende il Volpe di comporre la sua nuova Chiesa, ne tratteremo nel feguente Capitolo. Solamente io adesso vi dico, che dal tempo di Vicleffo in poi, egli prende a mostrare la successione visibile della dotta sua Chiesa. E a tale effetto ei raguna infieme per membri della medefima tutti quelli, che seguitavano alcune dottrine del detto Viclesso, o di Giovanni Husse, senza riguardo a molti altri punti, da essi tenuti contro di lui, o disferenti tra loro: E quelli che furon puniti per le loro opinioni dalla nostra Chiesa, ei gli registra come martiri della sua: il che non ardì mai di far per l'addietro, sebben vi furono diversi Settarj, che convenivano in varj articoli con esfolui, come già su detto.

Anzi in questa materia noi vedremo usarsi dal Volpe le sue solite surberie per ingannare i suoi Leggitori; perchè nell'istesso principio del suo prolisso e tedioso trattato del Vicleffo, che egli propone come uomo eletto e su-Gattajola del scitato da Iddio per illuminare il mondo, e impugnare la. Chiefa di Roma, egli si lascia una gattajola da scapolare, quando è incalzato; dicendoci, che sebben nelle opinioni

del Viclesso forse vi si possen notare alcuni difetti; contuttociò effi fono tali , che piuttofto lo dichiarano uomo foggetto ad errare, che diretto impugnatore di Cristo nostro Salvatore, ore.

Considerate di grazia, che disesa è questa. Forse vi si posson notare (dice egli ) alcuni difetti; come fe

mum. 33.

Volpe .

fosse cosa dubbiosa che ve ne fossero; quando egli stesso è poi forzato a confessarli e rigettarli. E di più egli aggiunge molto saviamente, che i difetti e gli errori della 390. col. 2. Jua dottrina fono tali, che piuttoflo lo dichiarano uomo foggetto ad errare, che diretto impugnatore di Cristo. Osservate il modo della sua difesa : i suoi errori lo dichiarano uomo soggetto ad errare. E l'istesso io dico degli Eretici più cattivi; cioè, che gli errori della loro dottrina gli dichiarano uomini soggetti ad errare, anzi uomini scellerati, perchè difendono i loro errori offinatamente. E l'istesso io dico del Viclesso. Ma offervate quello che segue : piuttosto che diretto impugnatore di Cristo : che è come dire, che non importa che egli impugni Cristo indirettamente, se non l'impugna direttamente. E non può qualsivoglia Eretico, che sia mai stato in questo mondo, esser difeso in simil maniera? niuno di loro impugna Cristo apertamente e direttamente : anzi, essi pretendono di onorarlo più degli altri; e non folamente portano il nome di Cristiani, ma ancor di migliori e più riformati: e in confeguenza non impugnan mai direttamente Cristo, ma indirettamente; pretendendo una cosa, o facendone un'altra.

9. Dopo che il Volpe in diverse pagine del suo Libro

ha

ha procurato di giustificare il Viclesso, egli riserisce 23. dei suoi primi articoli, condannati in quei giorni dalla 400. col. 2. Chiefa Cattolica d'Inghilterra per sentenza di Giudici specialmente eletti e adunati insieme; i quali surono 8. Vescovi, 15. dotti Religiosi di vari Ordini, 14. Dottori, e 6. Baccellieri in Teologia; e tutti questi son da lui nominati e disprezzati . Eppure alcuni dei suddetti articoli del Vicleffo convengono colla dottrina di Lutero, di Zuinglio, e di Calvino; sebbene alcuni altri disconvengono: E io penso che il Volpe non sarà per difenderli: come per esempio, il 4.º articolo, che dice così:

Giudici deputati per efaminare la. dottrina del Vicleffo .

Se un Vescovo conferisse gli Ordini Sacri, o un Sacerdote consagrasse l'ostia, o amministrasse il battesimo, men- ticali del Vitre si trova in peccato mortale; niuna delle dette cose sa- chifo. rebbe valida .

Articoli ere-Volpe pag.

Ora credete voi, che il Volpe sia per ammettere questo articolo? Se egli lo ammette, noi possiamo dubitare, se egli sia stato ben battezzato, e in conseguenza se sia Cristiano; poiche si può dubitare, quando il Prete lo battezzò, se si trovava in peccato mortale.

Il o.º articolo così dice:

E contro la Sacra Scrittura, che abbiano i ministri

Ecclesiastici possessioni temporali.

Se il Volpe ammette questo articolo, difficilmente l'ammetteranno gli altri Ministri suoi compagni, ed i Vescovi suoi superiori; ma addurranno delle Scritture contro il Vicleffo.

Il 10.º articolo afferisce : Che niun Prelato dee scomunicare ulcuna persona, se prima non sa che ella sia sco-

municata da Iddio.

Il 15.º: Che fin tanto che un uomo è in peccato mor-

sale , egli non è Ve scovo , nè Prelato .

Il 16.º: Che i Signori Secolari posson torre a lor piasere i beni temporali agli Ecclesiastici, ogni volta che quelli errano .

Il 17.º: Che le decime son pure limosme, e che i popopoli posson ritenersche, e dispensarle a chi più loro ag-

Questi appunto furono alcuni dei primi articoli del Vicleffo, condannati a Osforda intorno al 1380.; ma dopo ei ne pubblicò molti altri peggiori. E quì io domando al Volpe, se egli ammette questi articoli, o no? se non gli ammette, ma vuole che sian contati per suoi difetti (come esso gli chiama;) dunque noi ancora con più ragione possiamo contare per difetti, o errori, le altre sue proposizioni, nelle quali egli conviene coi Protestanti contro di Noi: siccome il Volpe senza dubbio vuol contar quelle per difetti, o errori, nelle quali ei conviene con Noi contro di Lui; che sono assai più che le precedenti, nelle quali conviene con Lui contro di Noi; come si vede nei pochi articoli riferiti di sopra dall' istesso Volpe: dai quali apparisce evidentemente (sebben mescolati con molti errori ) che il Vicleffo teneva ancora diversi punti della Chiesa Cattolica: come gli Ordini Sacri, la Consagrazione, la Scomunica, la distinzione dei Peccati mortali dai veniali, ed altri simili. Onde io stupisco, che il Volpe alleghi si fatti articoli, non per altro, cheper confondersi, e per mostrare che il suo Santo Patriarca Vicleffo è sì pieno d'errori, che appena si può trovare nella fua dottrina alcun punto, che ne sia esente.

Chiefa del Volpe composta dei nostri stracci.

12. Ma questa è la gran miseria della nuova sua Chiecia; la quale non può esser composta, se non degli stracci raccolti insieme di sotto i piedi dei siou àvversari. Pereshè, sebbene il Victesso e Gio: Husse, e da altri somiglianti Sectary tenevano più punti con Noi contro i Protessanti che con Essi contro di Noi; contuttociò così grande è l'integrità, la purità, la severità, e la maestà della nostra Chiesa, che (secondo il Grado di S. Atanasso,) perchè quelli non convenivan seco in ogni punto della sua Fede, gli rigettò come stracci lordi e puzzolenti, e buttolli nel letamajo: di dove ora il povero Volpe gli va raccogliendo con gran diligenza, e gli pone nel suo Calen-

## Protestante . Part. II. Cap. IX.

dario, come Santi e principali Colonne della nuova sua Chiefa: La qual cosa quanto sia savia ed onorevole, sia giudicata da chi ha qualche senno: Perchè se i detti Eretici convenissero seco in tutti i punti della sua dottrina. egli con unirsi con loro si mostrerebbe puramente Eretico: ma essi convenendo seco solamente in alcuni, e in tutti gli altri disconvenendo; si mostra ancora di vilissimo spirito, e affatto pazzo in farli Santi e Colonne principali

della sua Chiesa, come ei gli sa.

Ma v'è anche di peggio; e questo si è, che non solamente egli approva la lor Religione, ma la difende, e giustifica le loro azioni in qualunque caso; sebben per quelle suron condannati ordinatamente e legittimamente dalla Chiefa e dal Regno di quei tempi; anzi, sebbene furon convinti d'aver macchinato la morte del Re e la rovina del Regno, e d'aver prorotto in aperta guerra ed ostilità contro il medesimo; come fece il Signore Olcastello (nominato per ragion di sua moglie Milord Cobam) il Signore Attone e molti altri loro Seguaci, nel primo anno di Arrigo V.; l'iftoria dei quali potete leggerla in Gio: Stoo, che la riferisce ingenuamente, come su scritta dal fingamo aune

Valsingamo e da altri antichi ed eccellenti Autori.

14. Il Volpe adduce ancora fenza alcuna vergogna, i ricordi della Cancelleria, e l'atto medesimo del Parlamento, per cui i suddetti Signori furon condannati pubblicamente come rei convinti di tradimento e di ribellione; per la quale vennero ancora in un fol giorno fentenziati alla morte 60. dei loro Seguaci. Eppure il povero matto s' impegna a scusarli e a difenderli con un lungo pag. 530. fin' discorso di parecchie pagine; burlandosi del loro proces- alla pag. 5+0. so, e della sentenza pronunziata contro di essi, come anche dell'atto del Parlamento tenuto a Licestre nell'anno 2. di Arrigo V., e di nostra salute 1415. È dopo questo ei presenta al Lettore, in disprezzo di quella pubblica condanna, una grande immagine di tutti coloro, che furon per tal ribellione impiccati in Londra, come di veri To. I. San-

Stoo e Val-

562.

Santi e degni Martiri della sua Chiesa; specialmente del Signore Actone, e di vari altri, alla pagina 543 E dopo alcune carte; egli presenta un'altra immagine particolare del supplizio del Signore Olcastello con quelto titolo: De-Volpe post scrizione del crudel martirio del Signor Gio: Olcastello Milord Cobam . E di più assegna loro in lettere rosse vari giorni festivi (che furono quelli del loro gastigo) come a Martiri infigni: al primo il dì 6. di Gennajo con questo titolo nel suo Calendario: Signor Ruggiero Attone Cavaliere Martire: e all'altro il di s. di Febbrajo con questa iscrizione: Signor Gio: Olcastello Milord Cobam Martire . Dal che si vede, che i Settari non misuran le cose, come sono in se stesse, ma come servono a mantenere la

> 15. E in oltre è da notarsi, che sebben questi due ribelli (Attone e Olcastello) professarono alla lor morte. una Fede affai differente da quella del Volpe, come apparisce dalle loro proteste, riferite da lui medesimo; anzi il secondo abjurò apertamente tutti gli errori e l'eresie, da esso tenuto per l'addietro; nientedimeno il Volpe non vuol lasciarli, ma per forza gli ritiene nella sua Chiesa a loro dispetto. Voi n'udirete come per saggio alcuni pochi esempj; perchè l'addurne molti sarebbe un' impre-

Chiefa a loro dispetto . sa troppo nojosa.

loro fazione.

16. Alla pagina 512. racconta il Velpe la protesta del Signor Oleastello con questo titolo: Credenza Cristiana di Milord Cobam: dal qual titolo voi vedete, che egli lastima veramente Cristiana. Ora osservate quello che segue. Quando il detto Signor Olcastello, dopo altri articoli intorno al mistero della Santissima Trinità, e alla divinità di Gest Cristo Salvator nostro, venne a trattare del Sagramento dell' Eucaristia , così protestò : E poichè sono falsamente accusato di non credere il Sagramento dell' Eucaristia; io fo noto a tutti, che la mia Fede intorno al medesimo è questa: lo credo che in quel Sagramento vi si contenga il vero Corpo e Sangue di Cristo, sotto le somi-

Sig. Gio. 01soficilo alla. fus morte.

loro contrari

fatti dal Vol-

pe della fua

glian-

glianze di pane e di vino; l'istesso corpo, che fu concepute di Spirito Santo, nato di Maria Vergine, crocififo, morto, e sepolto, e il terzo giorno riforto da morte, e che adesso è glorioso in Cielo. Questa su la sua confessione, e così è riferita dal Volpe: ma credete che il Volpe convenga con essa? può esser di sì; perchè in questo luogo egli non dice niente in contrario.

Ma ripetendo, alcune carte dopo, un'altra conferma della Credenza del detto Olcastello, attestata dai suoi propri amici, concernente questo medesimo articolo, ei così scrive: Di più egli crede, che il Sagramento dell' Eucaristia sia in verità e realmente il corpo di Crisso in forma 570. di pane. Sulle quali parole il Volpe fa in margine questo comento: In forma di pane; ma non intende, fenza pane. Ebben Signor Volpe; è questa la sua intenzione? come dunque s'accorda con quelle sue precedenti parole, fotto le somiglianze di pane e di vino? è forse la somiglian-

za del pane, veramente pane? Chi non vede questo sciocco ripiego del povero Volpe, che non sa che cosa si dica, o che cosa si peschi? Ma di grazia, osservatene un altro molto peggiore. Mostrando il Signor Olcastello la sua Credenza in-

torno a 3. forte di persone; la 1.º dei Santi in Gielo; la 2.º in Purgatorio; e la 3.º qui militante sopra la terra; così protestò : Io credo che la fanta Chiefa fia divifa in tre compagnie; la prima delle quali è adesso in Cielo, &c. la seconda in Purgatorio, aspettando la misericordia di Dio. e la piena liberazione dalle sue pene; e la terza sopra la terra, Oc. A quelto discorso del Purgatorio, il Volpe ha stimato bene (per non infamare il suo nuovo Martire) d'aggiunger di suo questa parentesi (se un simil luogo è nelle Scritture. ) E da questo potete accorgervi, come Polpe pagin. egli procede in ogni altra cosa, cioè a dire, persidamen- 571. te da Volpe par suo.

19. Di più egli racconta diffusamente una molto seria ed ampla abjura del suddetto Signor Olcastello, estratta da. X x 2

Volps par.

Volpe pag.

da diversi Ricordi, tanto autentici, quanto mai posson essere ; nella quale ei protestò in questa maniera : In nomine Dei, amen; lo Gio: Olcastello accusato, scoperto, e convinto di varj articoli ereticali ed erronei, O.c. effendo stato sedotto da varj Predicatori sediziosi, ho gravemente errato, ereticamente perfistito, empiamente risposto, e oftinatamente mi fon ribellato, Oc. E narrato che ebbe minutamente ogni sua passata opinione ereticale, così conchiuse : Io Gio: Olcastello rinunziando totalmente tuttà quanti i suddetti errori ed eresie e ogni altra consinile, pongo la mano su questo Libro degli Evangelj di Cristo, e giuro espressamente di mai pid non tenere da qui avanti le Suddette eresie , ne alcun' altra consimile , Oc. La quale abiura essendo riferita dal Volpe assai amplamente, egli non dice alcuna cosa contro di essa; ma solo che fu divisata. dai Vescovi senza suo consenso: non allegando per prova

di ció alcun Autore, testimonio, ricordo, ragione, o probabile congettura; ma segue il pazzo ripiego (da me toccato nella 1.ª Parte \* contro i Maddeburgess) di colui,

che essenda accustato di enorme delitto, adduce primacontro se stella i testimoni più degni della Città; e poi rigetta i loro attessati col dir solamente, che essi sono bugiardi, e non sano quel che si dicono: nel qual proposito io non polo non allegare un esempio, o due, a noro di

Abjura del Sig. Gio. UI.

\* Cop. 1.

vantaggio per voltra maggiore foddisfazione.

20. Il Volpe nella sua protesta alla Chiesa Anglicana, ove egli pretende di ristringere il suo gran Volume, esfendo bramoso di provare l'antichità della sua Chiesa vibile, non solamente con gli attestati dei Vielssiani, degli Usiri, edi Lollardi, e d'altri Sestarji di quell' Età, cioè, di sopra 200 anni sono; ma ancora con diversi Statuti, formati in quel tempo contro di essi dai Parlamenti; ne cita diversi per tal proposito, e immediatamente ei gli rigetta con dire, che non si deve credere a quelli, mabemsì a lui contro di loro. Voi l'udirete nelle sue proprie parole.

21. Ognun

Ognun legga (dice il Volpe) gli antichi Statuti dei Parlamenti di questo Regno, e in quelli consideri il corso dei sua protesta. tempi; ove troverà nell'anno 1380., quinto Regis Richar- pog. 10. di II., un gran numero di persone, chiamate cattive, e. vaganti di città in città in abito di lana particolare, predicando al popolo, &c. I quali predicatori, sebben lo Statuto gli chiama furbi , e seminatori di notorie eresie con grave danno della Fede Cristiana, Oec. ciò non offante tutti i veri Cristiani possono immaginarsi, che i suddetti non insegnavano altra dettrina, che quella che sentono adessa predicar nei pulpiti dai loro predicatori, Oc.

Facilità del Volpe in rigettare i Par-

Di grazia, in questo suo discorso offervate tre punti. Il 1.º, quando fosse vero che i Viclessiani nonpredicatero altra Dottrina, che quella che adesso si predica dai Protestanti; da ciò non ne segue altro, se non che 200, e più anni sono, la Dottrina de' Protestanti su condannata non sol dalla Chiesa, ma ancora dal Parlamento: La qual cosa, che ajuto, o credito possa portare alla Religione del Volpe, che sta in Inghilterra per l'autorità di un Parlamento alsai più moderno ; io non so vederlo : Perchè da ciò se ne posson tirare solamente due conseguenze, se son vere le sue premesse: La 1.ª, che i Protestanti furon condannati come Eretici per atto del Parlamento, 200. e più anni sono: La 2.4, che se quell'atto del Parlamenta era, in materia di Religione, di poca forza; dunque anche gli atti del Parlamento moderno, che hanno stabilito una Religione diversa, si possono rigettare con più ragione, come atti di poca forza.

23. In 2.º luogo, l'asserzione del Volpe è apertamente falsa (cioè, che i Vicleffiani non insegnassero altra Dottrina, che quella che adesso s'insegna dai Protestanti ) se gli articoli da esso medesimo allegati di sopra, son da lui riferiti finceramente: Perchè oggidi in Inghilterra i Protestanti pon infegnano la prefenza reale nel Sagramento dell'Eucaristia , o la dottrina del Purgatorio (come di sopra su professata dal Signor Olcastello principal Viclessiano; ) nè

ten-

tengono quegli articoli dell'istesso Victesso, da noi mentovati di sopra; e molto meno qualche altra opinione Cattolica, che tenevano i Victessiani colle loro eresse: ondequesto è un solenne errore, e non può esser palliato.

24. În 3.º luogo, è da confiderarsi quel punto particolare, che di sopra notai; cioè, che il Volpe ofa citare contro di se un pien Parlamento; e poi in una parola ei lo rigetta, come di niun credito appresso il mondo, in risguardo a lui e alla sua negativa. Quei predicatori (Viclessiani)
dice egli, sono dal Parlamento ebiamati furbi: ma ciò nun
ossante, davete pensare che eran persone molto da bene. Il
Parlamento dice, che essi seminavano delle eresie; ei l'Volpe asserice che eran dottrine veramente Cristiane. A chi
de i due crederemo noi? Al Parlamento, che visse conquelli; ed essimio le loro azioni e dottrine; oppure al
Volpe, venuto più di 200. anni dopo, e che a lor dispetto
ei vuol sarsi loro fratello, e giudicare anche il Parlamento? Ma udiamolo ancor di vantaggio.

Volpe nelle fue protestapag. 10. Altro Parlamento rigettato dal Volpe. 25. In oltre voi troverete (dice egli) nello Statuto, anno 2º Henrici IV. capite 15., anno 1402. una fimile compagnia di altri pi predicatori, e diffenoi fedeli della vera dottrina; i quali febben son chiamati falfamente nel detto Statuto, per la corruzione che regnava in quel tempo, falfi e perverfi predicatori, che sotto santità simulata insegnavano pubblicamente e privatamente nuove dottrine ed ereticali opinioni; &c., nientedimeno chi leggerà le issorie l'ordinata successione dei tempi, conoscerà, che quelli non erano falfi e perversi predicatori, ma benit testimoni fedeli della divina verità, &c.

26. Ecco qui l'attessato d'un altro Parlamento, tenuto 22 anni dopo l'antecedente; che dal Valpe vien rigetanto colla medessima facilità, che rigettò l'altro: Perchè, laddove il Parlamento, che aveva esaminato la loro dottrina, asserice d'averli trovati uomini salsi; semati e pervessi, insegnatori di nuove dottrine ed ereticali opinoni; il Valpe asserna in contrario, che esse rea

no predicatori pii, e difenfori fedeli della vera dottrina, e santi testimoni della divina verità : E per prova di quefto egli foggiunge, chi leggerd le istorie, e l'ordinat ... successione dei tempi, conoscerà esser ciò vero. Ma in che modo si possa avere tal cognizione, ei non lo dice: e dall'istorico ragionamento, che fin' ora s'è fatto in questo Libro, si conosce il contrario; trovandosi dall'ordinata successione dei tempi, che queste opinioni del VIcleffo, dell'Huse, dei Lollardi, e di altri somiglianti Settari, veramente eran nuove ed eretiche, e così giudicate da tutto il Cristianesimo al loro sorgimento e comparsa nel mondo : onde il Volpe si mostra temerario e sfacciato nell'afferire, che col legger le istorie e l'ordinata successione dei tempi, si conosce che tali uomini non eran Settari.

27. Molti altri (segue egli a dire) fedeli seguaci e veri fautori della parola di Dio, noi gli troviamo specifi- pog. 10. cati in una lettera, mandata nell'anno 1422. a Pap.i Martino V. da Arrigo Ciceleo Arcivescovo di Canturbia, infetti (come egli disse) qui in Inghilterra dall'eresie del Vicleffo e dell'Huffe, Oc. i quali, sebben da molti eran chiamati col nome d'Eretici e di Scismatici ; contuttociò essis servivano il Signore Iddio dentro l'arca della vera sua Chiesa spirituale e visibile. E dov'è adunque il frivolo vanto dei Papisti , i quali stimano tanto le loro dipinte genealogie ? Oc.

Vedete voi come il Volpe brilla, per aver ritrovato questa Successione della nuova sua Chiesa visibile, da fopra 200. anni in quà! Udite voi come egli vanta l'antichità, e una lunga continuazione! sebben veramente egli non dice continuazione, nè la può dire: Perchè, a mio giudizio, non vorrà concedere, che la Se i predica-Chiefa del Vicleffe continui fin' al di d'oggi. O se alcu- tori Vicleffeni Vicleffiani, a fuo dire, pii infegnatori e testimoni fe- si ora tornafdeli della verità, da cifo tanto esaltati, tornassero ades- i Protestanti fo in Ingbilterra, ovvero in Iscozia, o andassero in Ger- non gli ammania, oppure in Ginevera, o in qualunque altra raz-

Volpe ibid.

21 di Protestanti, e predicassero quella dottrina, che predicavano allora (cioè, contraria in molti punti alla Chiefa Romana; ) ma pur difendendo quel numero di Sagramenti, che allora tenevano, la presenza reale e il Sacrifizio della Messa, insieme con quegli articoli stravaganti, mentovati di fopra; cioè, che era contro le Sagre Scritture che i Voscovi e altri Ecclesiastici possedessero beni temporali; che le Decime non eran dovute; e che i Principi ed i Prelati perdevano i loro posti, autorità e dignità, ogni volta che essi cadevano in peccato mortale, Oc. Se coloro (io dico) che erano, a giudizio del Volpe, veri predicatori e principali guide dell'arca della sua Chiesa in quei giorni, tornassero a predicare in questi; credete voi che i loro fratelli Protestanti in Inghilterra, o fuor d'Inghilterra gli riceverebbero ? e se e certo , che no: come eran dunque veri predicatori allora, e non adesso? o come possono gli uni e gli altri esfer veri fratelli di una Fede, Religione o Chiesa? Non vede ognuno, benchè semplice ed ignorante, questa pazzia e solenne contradizione?

29. Ma tornando al punto del rigettare i Parlament ed altre pubbliche tellimonianze, noi vediamo che il Volpe allega, e poi rigetta coll'ittessa facilità la lettera-feritta a Martino V. dall'Arcives covo di Canturbia intorno a quei Vizlessani del suo tempo, 20. anni dopo il Parlamento tenuto sotto Arrigo IV.; nella quale ei mostrava al Papa, in conformità del detto Parlamento, siccome dell'altro tenuto innanzi sotto Riccardo II., Pipocrissa e simulazione dei detti Settari, e le loro eresse. E tutto questo è disprezzato dal Volpe; dicendo al contratio, che esse fervivano sedelmente il Signore Iddio dentro l'arca della sua vera Chiela vissibile sottivale; esc.

Come il Volpe ha trovato una Chiefa vifibile, e dove.

> 30. E quì è da notarfi, che in tutto il Volume de' fuoi Atti e Ricerdi, da Crifto in quà (pe'l corfo di 1400. anni) egli non parla d'alcuna Chiefa vifibile dal canto fuo; ma folo adesso, quando egli arriva a questi Viclefia-

fiani, e ad altri somiglianti Settari. E di più, per parlare ancor variamente, egli aggiunge alla fua Chiela la parola, Spirituale, per aver qualche buco da ritirarsi, quando è incalzato nel trattare della vera natura della. Successione visibile: la qual cosa io intendo di fare nel Capitolo appresso. Ma frattanto è cosa ridicola il sentirgli dite, che i Papisti si vantano delle loro dipinte genealogie, concernenti l'antichità e la successione della loro Chiefa; e che egli ha provato a sufficienza colla continua succession della sua, che ella è stata fin dal principio (così sono le sue parole ) e ha continuato visibilmente, come ora egli aggiunge. Della qual follia non può se non ridere (ne son sicuro) chiunque ha letto il presente Trattato, nel quale io ho fatto vedere tutto il contrario: cioè, la continua ed ordinata successione visibile della Chiefa Romana dal tempo degli Apostoli; e che il Volpe non ha mai nominato alcuna successione della sua Chiefa Protestante, distinta dall'altra, fin' al tempo d'Innocenzio III., 1200. anni dopo Cristo. E che sorta di continuazione, o raccolta d'Eretici e di Settari egli porti dai giorni del detto Papa fin' al di d'oggi, e quelli quanto convengano e s'uniscano insieme, o in tempo, o in luo- Come i memgo, o in fede, o in funzioni, l'esamineremo nel Capitolo appresso.

31. Ma prima di finir questo, vi devo avvertire, sieme. che oltre alle Sette nominate di sopra de' Petrobusiani, Enriciani, Valdesi, ovvero Poveri di Lione, Albigesi, e Vicleffiani; un' altra Setta v'era in Inghilterra, chiamata dei Lollardi, più famosa di tutte l'altre, in risguardo alla Torre Lollarda, nominata in Londra per l'imprigionamento di quei Settarj nel detto luogo. Ma quando, e in che modo, cominciò questa Setta, non è ben noto: Perchè alcuni (come il Prateolo e diversi altri) asserisco- principio ia... no che ella ebbe la sua origine in Inghilterra, come un rampollo dei Vicleffiani, perchè ivi era più rinomata, che in altri luoghi: E perciò egli dice; Lollardi ex Anglia 157. Yу

To. 1.

bri dellaChieta del Volpe s' accordance in-

Dei Lotterlugbilecrra . Prateol. 115. 10.beref.pag.

O'ex

& ex Viclesistarum Secta originem duxerunt : I Lollardi ebbero principio in Ingbilterra dalla Setta dei Vicleffiani: E aggiunge, che ciò seguì intorno al 1360, il che non può essere; perchè innanzi ho mostrato, che Vicleffo cominciò a spargere la sua dottrina dopo quel tempo, cioè, intorno al 1370. Ma l'Abate Tritemio, Annalista Tedesco.

cbrun.an.Dom. 1115.

dichiara meglio questa materia e più giustamente ; dicendo che vi fu in Germania un certo Eretico, nominato Gualtiero Lollardo; il quale intorno al 1315. pigliando alcune dottrine dagli Albigesi e dai Valdesi, che furono innanzi a lui; ed a quelle aggiungendo di suo (come è il solito dei Settari) varie nuove opinioni, sece una Setta particolare, che venne chiamata dei Lollardi. Dal che apparisce che questa Setta cominciò in Germania, so, anni in circa prima di quella del Vicleffo in Ingbilterra; donde ne segue che i Vicleffiani pigliando poi diverse opinioni dai detti Lollardi, suron chiamati comunemente anche essi Lollardi . E ciò si vede chiarissimamente dalla sentenza di condannazione, pronunziata il 24. di Giugno del 1391. dal Signor Trenante Vescovo d' Herforda contro un Prete apostata per ereile Viclessiane, nominato Guglielmo Suindero : riferita dall' istello Volpe colle proprie parole del detto Vescovo, che son le seguenti : Fsendo noi eccitati per le informazioni di molti alcuni pestilenti, che come pecore infette da male incura-

35M+ 15.

429. col. 1. pii Cristiani degni di fede della nostra Diocesi a toglier via bile vanno attorno per infettare tutto l'ovile; cioè, alcuni predicatori, anzi efecrabili malfattori, della nuova I Vicleffani Setta, volgarmente chiamata dei Lollardi, &c.

eran chiamati Lollardi .

32. Ecco che i Viclessiani di quel tempo (uno de' quali era il detto Suindero) comunemente si chiamavan Lollardi, 20. e più anni dopo che Vicleffo ebbe cominciato la sua dottrina: Onde piuttosto si dee dire, che i Vicleffiani procederono dai Lollardi, che i Lollardi dai Vicleffiani .

33. E sebbene queste due Sette, cominciate (come già

### Protestante. Part. II. Cap. IX. 355

già udiste) una in Germania, e l'altra in Inghilterra, e quella 50. anni in circa prima di questa, avevano molte opinioni a loro comuni, contro varj articoli della Chiefa Romana (cioè, contro i digiuni, le orazioni, l' invocazione dei Santi, e i Sagramenti della Penisenza. del Matrimonio, dell'Estrema unzione, ed altri fimili;) nientedimeno avevano ancora le loro opinioni particolari, per le quali eran divise in diverse fazioni : Come per esempio, i Lollardi non solo impugnavano i suddetti 3. Sagramenti della Penitenza, del Matrimonio, e dell' Estrema unzione (come facevano i Vicleffiani;) ma anche colari dei Losil Battesimo, e l' Eucaristia. Tenevano ancora per loro tardiopinioni particolari (come dice il Tritemio) che Lucifero coi fuoi Seguaci fu cacciato dal Cielo ingiustamente da Michele e dai suoi compagni; e in conseguenza che egli dee nel Giudizio finale effer rimesso intieme con loro lassù nel suo posto; e che Michele coi suoi compagni deve allora effer dannato per tale ingiuria a un eterno gafligo: Che Nostra Signora non potè partorire Gesti Cristo, e rimaner Vergine, perchè altrimenti sarebbe stata creatura angelica, e non umana: Che Iddio avendo dato la terra agli uominì, secondo il detto del Salmista: Terram autem dedit filiis hominum: egli punisce per con- Pfalm. 113. feguenza quelle iniquità, che si commettono sopra la. terra: ma se sono commesse sotto terra, non son meritevoli di gastigo: e perciò essi solevano esercitare ogni laidezza nei sotterranei e nelle cantine: E di questo il detto Tritemio riferisce un fatto accaduto in Germania; cioè, che una certa giovane della lor Sctta (chiamata Gisla) essendo richiesta, mentre andava ad esser bruciata per erefia, se ella era vergine; ella rispose, sopra terra sì, fotto terra no.

Seguirono ancora molte altre Eresie da questo tempo fin' ai giorni di Arrigo VIII. , le quali prevalfero gellanti anne diversamente in diversi paesi; come quella dei Flagellan- Dom. 1350. si, i quali facevano un nuovo battefimo col proprio san-

Y y 2

guc,

gue, e tenevano diversi articoli dei Lollardi, si in Germania, come in Ungheria, intorno al 1350., come di-Tritem. in. ce il Tritemio. Quella pure degli Huffici in Boemia , i quaebronanat 350 li ebbero la loro dottrina da Gio: Huffe, discepolo di Gio: Vicleffe (ma pure differente da lui in diverte articoli) in-

Biftor. Bobem. 6JP. 35.

torno al 1415., come Enea Silvio dichiara amplamente. E dalla dottrina di Gio: Huffe, ficcome da quella di Girolamo di Praga (che visse nel medesimo tempo) nacquero in Boemia molti altri Settari, tra loro diversi; come gli Orebiti , gli Adamiti , i Drecenziani , i Galleciani,

Divertità di Sette tra gli Huffiti -B.nfini Decut. 4.1.2.

i Rocezaniti , i Giacobiti , i Taboriti , e diversi altri ; dei quali ne trattano Enea Silvio, il Bonfini, ed altri Autori . E il Bonfini ferive , che Mattia Re d'Ungheria era folito a dire, che le Sette di Boemia eran tra loro così contrarie, che se altro argumento non vi sosse contro di quelle , la loro sola contrarietà sarebbe bastevole a disfarle tutte. E l'istesso disordine resta in quel Regno sin' al di d'oggi.

Ora sarà sufficiente quel che s'è detto dell'Eresie di questa 5.º parte, o divisione di tempo; specialmente di quelle, che più prevallero in Inghilterra da Vicleffo fino ad Arrigo VIII.; ne' cui giorni forse Latero, e mise in piedi una nuova Setta: Perchè sebbene in molti articoli, egli convenne colla maggior parte dei suddetti Settarj, ma specialmente coi Lollardi e coi Vicleffiani (coi nomi de' quali si coprivano comunemente tutti i Settari del nostro paese; ) nientedimeno ebbe vari punti particolari - che lo distinguevano coi fuoi seguaci da ogni altra Setta: Ed egli medesimo lo confessa, rigettando precisamente l'Husse e gli Husses con queste parole: Non rette faciunt , qui me Huffitam vocant : non enim mecum ille sensu: Non fanno bene quelli che mi chiamano Hus-

Luther- in er-Spenfood Roffenfem art.30.

fita; perchè egli non convien meco nella dottrina. E Melune. epiff. il suo giudizio intorno a Vicleffo si può vedere dall'atteflato di Melantone, che dice di lui : Nec intellexit, nes tenuit fidei justitiam: Ei non intese, nè tenne la giusta

u! Freder-Mesbonium .

fc-

fede, che è il fondamento del Vangelo e della dottrina di Lutero.

26. E di nuovo nell'istesso luogo, egli obbietta & Vicleffo altre erronee dottrine; come per esempio, che ei toglie via agni governo civile e politico; che egli tiene sbe ai Preti non fia lecito possedere qualche cofa di proprio; che non si devono pagar le decime, &c. I quali errori, ciò non oftante, fon difesi dal Volpe; lodando egli altamente gl'infegnatori e i professori di quelli in tutto il tempo da Odoardo III. fin' ad Arrigo VIII ; e canonizzando per Santi Martiri, tutti coloro che in qualche modo furon puniti per i medefimi, fotto i regni di Riccardo II., d' Arrigo IV. V. VI. e VII., e di altri Regnanti di quei tempi . E in questo argomento egli spende tutto il suo quinto e sello Libro; in ciascuno dei quali gli stessi titoli delle pagine attestano a sufficienza di che cosa egli vi tratta. Come per esempio, alla pagina 406. sotto il regno di Riccardo II. v'è questo titolo: Prima legge per bruciare i professori del Vangelo di Cristo. Dal che voi vedete, che egli chiama tutti costoro, o siano Hussi, o Viclessia- 1382. ni, o Lollardi, professori del Vangelo di Cristo; e in conseguenza deve tenere per evangeliche verità tutti quegli errori, che essi tenevano. E in fatti egli fa così, nel trattare le loro cause, nei detti due Libri, contro i Vescovi ed i Sovrani che gli punirono; sebben non osa di farlo in parole chiare, politive, e formali.

37. E tanti sono i giri surbeschi di questo Vesso, che appena si può sapere ove trovarlo: Perchè ora egli afferma, ora nega, ora lascia la materia in dubbio, ora muove una questione e non la risolve, ora si contradice, ora tiene una cosa in parole, e un'altra ne segue in satti: Come per esempio, ei consessa in parole (come già udiste) che il Viclesso nella sua dottrina avea vari disetti (cioè, errori ed cersse); e così apparsice evidentemente, si da quello che innanzi ho detto, come dal guidizio di Melanione; e contuttociò nel prosseguimento

Anno Dominio

Come il Volpe fi contiene in difendere i Vicle ffani e la loro dottrina. della sua Opera, non ha alcuna difficoltà d'approvar le medesime, come ognun può vedere dagli stessi titoli delle pagine dei detti suoi Libri.

Il Volpe ammette che fi possono torre i beni temporali agli Eccicliattici.

38. Come per esempio, alla pagina 420. egli vi pone questo titolo: I beni temporali si posson levare agli Ecelesiastici, Oc. E di più, nella stella pagina ei vi pone per capo di un lungo discorso sopra tal materia queste parole: Seconda disputa nell'Università di Praga, sull'articolo 17.º di Gio: Vicleffe; la cui lettura è affai fruttuofa; che prova con 24 ragioni, pigliate dalla Sagra Scrittura, che i Signori secolari posson levare agli Ecclesiastici i beni temporali, &c. Questo è il titolo di quella disputa fruttuosa, per torre al Clero i beni temporali. Ma per fruttuosa contro i beni Ecclesiastici che ella possa sembrare al Volpe, che forse non ne potè ottenere alcuno; io dubito molto che ai suoi compagni che ne posseggono, non sia per parere così fruttuosa, o riuseire sì grata, come a lui, che per quelle 24 ragioni allegate in essa, può accadere che sia posto in uno de' 24. ordini \*, propri per un soggetto del suo grado e merito.

\* Che è uno de' 24. luoghi nello Spedale dei pazzi.

39. Di più, alla pagina 426. egli ha questo titolo: Prova che le Decime son pure limosine. E questo ancora, io penso che non piacerebbe molto ai Ministri suoi compagni, se i lor popolani volessero tenere questa dottrina; cioè, che le loro Decime son pure limosine, secondo il Vangelo del Vicleffo e del Volpe; e in conseguenza che le posfon negare, o ritenere quando lor piace; o di quelle, dar tanto e non più a lor beneplacito; il che spesse volte sarebbe pochissimo. Ma poi, che direbbero di tal dottrina i suddetti Ministri (e specialmente le loro mogli e figliuoli) se per quella venissero a patir la same? Ma il Volpe segue a porre il medesimo titolo sopra altre pagine: Come per esempio, nella pagina 446. così vi scrive: Le Decime non son di nuovo comandate da Cristo espressamente. E poi vi aggiunge la seguente nota: Se le Decime son presese in vigore della Legge vecchia; dunque i Pre-

### Protestante . Part. II. Cap. IX. 359

Preti per la stessa legge sono obbligati a non possedere bent temporali . E questa materia è proseguita dal Volpe diffusemente, come un Articolo, tra diversi altri, d'un cert' uomo nominato Valtero Bruto della Setta Vicleffiana: in. cui egli dice, che la forza potente dello spirito di Dio operò tal costanza, che in questo Articolo e in altri ancora egli refiste apertamente al Vescovo di Herforda del suo tempo, Oc. Ecco l'approvazione dello spirito del detto Bruto; di cui narra il Volpe, che il 4.º fuo Articolo fi era: Che niu- 348. no è obbligato a dar le Decime: e se qualcuno le vuol dare, le può dare a chi vuole, escludendo il proprio Curato. Egli aveva ancora quest' altro Articolo , cioè , che un Prete , ricevendo per patto qualche annua pensione, è seismatico es scomunicato: il che se è vero, i Ministri Protestanti sono oggidì in una misera condizione; i quali patteggiano per il loro fervizio, e circa il prezzo a quello dovuto.

Folpe page.

40. E così feguita il nostro Volpe a ratisficare l'un dopo l'altro tutti i punti della dottrina del Vielesso, o altro di Gio professori, non considerando il povero stolto, quanto essi disserio analui, o son contro di lui, purche siano contrari al Papa. E per maggior prova della sua stolta su cicca ignoranza, noi passeremo ad esaminare in un Capitolo a parte, che Successore, o continuazione della sua Chiesa egli divisa, tra la marmaglia di tante Sette tra loro contrarie, dal tenno d'Innecenzio III. sin' al regno di Arrigo VIII. Dal qual' esame io son sicuro, che ciascuno restera a bastanza informato dell' eccessiva pazzia del Volpe e de' suoi Seguaci, che di Spiriti si oppositi e si ripugnanti si voglion formare l'unità d'una vera Chiesa. Cristiana.



LA SUCCESSIONE RIPUGNANTE e ridicola dei Settarj assegnata dal Volpe per la continuazione della sua Chiesa, dal tempo d' Innocenzio III., sin' al regno di Arrigo VIII.; ove ancora con questa occasione si dichiara la vera natura, e le condizioni d'una legittima Successione.

Eccelesiastica.

#### CAP. X.

VENDO Noi in questo Trattato seguitato il Volpe. dai giorni di Cristo fin' ai nostri tempi, per vede-I re clie corfo visibile egli mostrava della sua Chiesa ( come promise nel principio de' suoi Atti e Ricordi ) abbiamo trovato, che fin quì egli ha discorso in qualche maniera solamente della nostra Chiesa; cioè a dire, della Chiefa Romana universale, discesa notoriamente dagli Apostoli fin' a Noi; e pel corso di 1200. anni non ha nominato, fuora di questa, alcun'altra Congregazione di uomini o donne, di piccoli o grandi, di buoni o cattivi, che abbia portato in tutto quel tempo il nome di Chiefa Cristiana; ne mai dal canto suo ha osato pretendere Successione veruna, temendo forse quelle parole di Tertulliano \* addotte di sopra : Confingant tale aliquid beretici , Oc. Divisino gli Eretici , se loro è possibile , una tal Successione di Vescovi, Dottori e Pastori per la loro Chiefa, come Noi altri l'abbiamo allegata per la nostra.

\* Cap. 10. Tertull. lib. de prascript.

2. Ma dal tempo d'Imnecenzio in poi, presumendo il Volpe che la Chiesa Romana sia affatto perita con apostatare da Gesti Crisso (gran presunzione per verità! come di

fopra s'è già mostrato) ei mette in campo, in vece di quella, un'altra truppa di vari uomini, che egli afferifce che allora facevano la vera Chiefa (perchè gli stessi eran condannati dalla Romana, da lui tenuta ora per falfa: ) E quelli erano diversi Settarj, differenti nelle opinioni, non solo da Noi, ma ancora da Lui e dai suoi Seguaci, e molto più tra Loro medelimi; non avendo essi altra forma di Successione, se non che uno spunto dopo l'altro: Onde il Volpe non tratta di essi nei suoi Atti e Ricordi , come d' uomini adunati con ordine, subordinazione, e successione tra loro; ma solamente gli lega insieme inun Catalogo , come le volpi di Sanfone; e questo lo gudie 150 pianta nella sua protetta alla Chiesa Anglicana; dicendoci in primo luogo, che duranti i 400. anni da Innocenzio in giù, non osò la vera Chiefa di Cristo apparire manifesta- Polpe in promente agli occhi del mondo, essendo oppressa dalla tirannia; test. as Eccl. ma che rimase nientedimeno di tempo in tempo visibilmente in alcuni fuoi membri eletti , che non foto amavano fegretamente la sincera dottrina, ma ancor la difesero pubblicamente contro la Chiesa di Roma.

3. Questa qui è l'opinione del Volpe; e la prova con un lungo Catalogo (come già ho detto) di varie persone, che in quel tempo furon condannate dalla Chiefa Romana in diverse dottrine . Nel qual Catalogo per tacere (dice egli) in 1.º luogo Berengario e Bertramo, che furono innanzi a Innocenzio III., \* fi potrebbero addurre . Come fulmolti dotti testimoni, i nomi dei quali non sono oscuri, ne fere dotti l'aincognita la dottrina; come Gioacchino Abate di Colabria, direte dopo. il dotto Vefcovo Almarico , giudicato eretico , perche teneva contro le Immagini : oltre ai Martiri dell' Alfazia , dei quali si legge che 100. ne furon bruciati in un sol giorno da Papa Innocenzio. A questi aggiungete ancora (dice egli) I Valdefi , gli Albigeti , Martilio Padovano , Guglielmo di Sant' Amore, Simone Tornacenfe, Arnoldo di Villa. nuova, e Gio: Semica; oltre a diversi Predicatori di Suevia, che predicareno contre il Papa, anno 1240. &c. 4. Co-

To. I.

Volve ibid.

Offervate che nomini il Vole congiuuge: i fieme come. d' una fede .

4. Così comincia il Volpe il suo Catalogo; e poi va innanzi, ponendovi Gio. Inglese Lettore in Parigi, Pietra Minorita bruciato dopo morte, Roberto Grofedo Vescovo di Lincolnia, chiamato Martello dei Romani, Oc. Vi aggiunge poi Gio: di Gaduno, il Duca Eudone di Borgozna, che configliò il Re di Francia a ricever Dante poeta Italiano, che scriffe contro i Papi, i Monaci e i Frati, e insieme il Petrarca; e in appresso Corrado Hagazio, che fu imprigionato per predicare contro la Meisa l'anno 1339., &c. E a questi egli accoppia Francesco Arcaterra e diversi altri, che furon bruciati per nuove dottrine Gregorio Ariminese, Armacano, Occamo, ed altri simili; come se tutti fossero stati d'una stessa opinione. E finalmente, egli viene ai Lollardi, ai Vicleffiani, agli Huffiti e ai loro feguaci in Inghilterra e in Boemia , fucceduti l'un dopo l'altro, ora in questo paese, e ora in quello, ora per un motivo, e ora per un altro, fin'al regno d'Arrigo VIII., quando Lutero comincio la sua nuova dottrina, che in vari punti conveniva colle presate anteriori Sette dei Valdesi, Albigesi, Lollardi, Viclessiani e Hustiti, e differiva in altri, come innanzi ho mostrato: dopo Lutero, di nuovo succederono altri, che in parte convenivano, e in parte no; come Zuinglio, Calvino, Beza , Ecolampadio , ed altri fin'ai nostri giorni ; ognuno di loro affermando esfer le sue opinioni il vero Vangelo. E questa (sicuramente) è la Successione visibile,

che il Volpe intende di addurre per prova della nuova fua Chiefa, e della sua antichità per i passati 400. anni : Il Propria fi- che è appunto, come se un uomo in Inghilterra, per condannare la Città di Londra, cercasse i Ricordi di tutti quelli, che per lo spazio di 400. anni furono impiccati per Micidiali e Ladri; e dopo averli trovati, producefse quei Malfattori, come Uomini degni e buoni Cittadini, per testimoni della verità; condannando tutto il Paese, i Criminalisti che gli processarono, e i Giudici che pronunziaron sentenza di morte contro di loro. Eppure

militudine co comparazione

ſc

se volete vedere, come il Volpe sa il pazzo davvero, vantando una fimile Successione; udite quel che egli scrive immediatamente, dopo aver numerato le suddette Colon-

ne della fua Chiefa.

Or fe qualcuno (dice egli) è cost ingannato nella Parzo difcor. fua opinione, che pensi che la dottrina della Chiesa di Roma so del Volpe: (come sta adesso) sia molto antica, e che non sia mai stata impugnata avanti il tempo di Lutero e Zuinglio; legga la presente Istoria, e veda gli atti dei Parlamenti, formati nel tempo antico in questo Regno; come anno 5.º Regis Richardi II. 1380. Oc. Udiste voi mai alcun uomo di senno ragionare in questa maniera? e come mai il suo Catalogo di Eretici condannati (in questi ultimi 400. anni) impugna la dottrina o l'antichità della Chiefa Romana avanti quel tempo? E di nuovo, chi nega che la detta Chiefa e Dottrina Romana sia stata impugnata dagli Eretici antichi molto prima di Lutero e Zuinglio? anzi avanti che fossero nati il Vicleffo, i Valdefi, gli Albigefi e Berengario? come già ho moltrato nella passata mia deduzione, che ella fu impugnata dagli Eretici di ogni Secolo. E di più, a che proposito vuole il Volpe che si legga la sua Istoria, e si vedano gli Atti del Parlamento, contro i Vicleffiani nel tempo di Riccardo II.? A che proposito (dico) questo balordo scrive in tal guisa contro se stesso? poiche dalla sua Istoria, e dai detti Statuti non s'impara altro (come di sopra abbiamo notato) se non che i Lollardi e i Vicleffiani, suoi antichi fratelli suron condannati come Eretici, 200. e più anni sono, per autorità pubblica del nostro Regno: il che da noi gli si concede senz'altra prova.

7. Ma lasciando da parte queste sue ciarle senza senso, confeguenza, o ragione, per ritornare a qualche ferio argumento; Noi qui tratteremo di due punti assai necesfari, per meglio discutere la Successione dei prefati Settarj, allegata dal Volpe. Primieramente, quali fono i re- Due punti da quiliti d' una buona Saccessione Ecclesiustica, per dimotra-quetto Capire una vera Chiesa: E poi, che sorta d'uomini è quella, tolo.

 $Zz_2$ 

che il Volpe assegna, per mostrarci la sua. E tutto questo cercheremo di farlo colla maggior brevità possibile .

Requisiti del-Ecclefisflica.

Ora il 1.º requisito si è, che la Successione di quela Successione gli uomini, che fanno la Chiesa, sia universale, è in Luogo, e in Tempo; cioè a dire, che ella non sia solamente in questo, o in quel luogo particolare; ma in queflo luogo e per tutto il mondo; e non sia solamente in questo, o in quel tempo; ma da Abele sin' alla fine del Aug. in pfal. mondo, come dice S. Agoftino: Non que boc loco eft, fed

90. GONG. 2. O eadon ford in 11.16- 56-

aue boc loco , & per totum orbem terrarum: Nec illique hoc tempore, sed ab ipso Abel usque in finem, Oc. Dalle quali parole noi vediamo primieramente, che la Successione della vera Chiesa deve essere universale in luogo. cioè, deve essere un'adunanza vitibile professante la legge di Cristo fotto una Fede e Dottrina medesima, non solamente in questo, o in quel luogo, paese, o provincia particolare: ma per tutto il mondo, ove sono Cristiani: E questo noi lo vediamo d'ille nostre deduzioni passate verificato nella Successione della Chiefa Romana .

La vera Spe-Chiefa deve effere univerfale in Luogo e in tempo .

Il 2.º requisito si è, che ella deve essere univercoffione della sale in tempo; perchè non dee cominciar da Vicleffo, da Bertramo, o da Berengaria (come da questi comincia il Volpe la sua Chiesa visibile ) ma dec discendere dagli Apo-Boli e continuare visibilmente sin'alla fine del mondo; anzi, ella dec discendere dall' istesso Abele ( come dice S. Agostino; ) perchè Iddio cominciò da lui una Chiesa vifibile, e l'ha continuata per Successione, sotto le tre Leggi, naturale, feritta, e di grazia; come il fuddetto Santo Dottore spiega amplamente nei suoi libri de Civitate Dei; e nei nostri giorni lo prova dottissimamente il Dottor Sandero nell'eccellente suo Trattato de visibili Monarchia .

> 10. Onde la predetta adunanza di Eretici allegata dal Volpe, non essendo, nè universale in Luogo, nè convenendo in Fede colla nota Chiefa Cristiana universale, ma con Adunanze particolari (una in un luogo, e l'altra in

un altro; ) nè avendo universalità di Tempo, come venuta non dall' Età degli Apostoli, ma folamente da 4 Secoli in quà, come confessa l'istesso Volpe; non può fare una vera Chiesa, benchè abbiano i detti Eretici alcune scintille di vera dottrina, come vanta il Volpe: essendo vero quel che afferma S. Agostino: Quicunque credunt, quod Christus Jesus in carne venerit , & quod fit filius Dei, unitar. Eccles O.c. O tamen ab ejus corpore, quod est Ecclesia, ita diffen- fa cap. 4. tiunt, ut corum communio non fit cum toto quacunque diffunditur, sed in aliqua parte separata inveniatur, manifestum est eos non esse in Catholica Ecclesia. , Chi crede , che Gestl Crifte fia venuto in carne, e che sia figliuolo , di Dio, &c. e poi discorda dal suo corpo, che è la , Chiefa, in modo tale, che ei non comunichi col tut-, to, fparfo per tutto, ma folamente con alcuna parte. , separata, è manifesto che egli non è nella Chiesa Cat-, tolica. E tanto basti circa il 1.º requisito.

11. Il 2.º da considerarsi si è, che quando parlano gli antichi Padri della visibile Successione degli uomini, ne s'intende come segno della vera Chiesa; ess intendono di parlare principalmenspecialmente dei Vescout, che discendono per continua te dei Vesco-Successione dal tempo degli Apostoli fin' al nostro. Ecclesia viab Apostolorum semporibus (dice il suddetto S. Agostino) sea abrersite. per Episcoporum successiones certissimas usque ad nostrum. > & prophe.cap. O deinceps tempora, perfeverat, Oc. , La vera Chiela 20. , persevera per certissima Successione di Vescout dal tempo degli Apolloli fin' al nostro, e nei tempi appresso, , fin' alla fine del mondo, &c. Parimente S. Ireneo, Ter- Iren. 1.5. e. 3. tulliano, Ottato, e S. Agostino allegato di sopra, deducono (come già udifte) la Successione della vera Chiesa mescriptdagli Apostoli fin' ai loro giorni, per la visibile Successione dei Vescovi di Roma .

Terent. de Upt. 1. 2. com era Donat. Aug. ep. 65.

E finalmente, la fentenza del suddetto Padre S. Agostino è manifesta in molte parti delle sue Opere, concernenti l'importanza di tal Successione. Tenet me Aug. cont. ep. (dice egli ) in Ecclesia Catnolica ab ipsa Petri Sede ad pre- fundam.cap.4. fen-

dei Sacerdoti (cioè, dei Vesconi) dalla Sede medelima di S. Pietro fin' al presente Vescovo di Roma mi tiene nella Chiefa Cattolica . E di nuovo, contro Fausto Manicheo, Aug. 1.2. con- fuo antico maestro, così dice: Vides in bac re, quid Eccletra Fauft. 6.2. fix Catholice valeat authoritas, que ab ipfis fundatifimis Sedibus Apostolorum usque ad bodiernum diem, succedentium fibimet Episcoporum ferie, & tot populorum confensione firmatur. " Tu vedi di che forza è l'autorità della 2) Chie fa Cattolica, che dall'istesse fondatissime Sedi de-,, gli 'Apostoli fin' al giorno d'oggi, è confermata dalla , ferie dei Vefconi , fucceduti l'uno all'altro , e dal con-, fenso di tante Nazioni sotto il loro governo.

Quattro punti fione della-Chiefa Cattolica .

13. Ecco qui 4 cose specialmente richieste da S. Agovera Success flino nella Successione degli nomini, per dimostrare una vera Chiesa. La 1.º, che i capi principali di essa devono effer Vefcovi . La 2.1, che devon succedere ordinatamente l' uno all' altro . La 3.2, che devon discendere dagli stessi Apostoli, come innanzi ho mostrato. La 4.2, che tutte le Nazioni Cristiane devon convenire nella stefsa Fede sotto di loro. Tutte queste 4 cose si trovano (come avete chiaramente veduto) nella Successione della Chiefa Romana universale: ma neppur una (e molto men tutte ) nella suddetta marmaglia di Eresici , ragunati dal Volpe nel suo Catalogo: Perchè essi non eran Vescovi, ma persone private, come in appresso si mostrera (benchè si affermi falsamente dal Volpe, che uno di loro era Vescovo molto dotto:) nè succederono l'uno all'altro ordinatamente in ufizio, o in giurifdizione; ma uno stava in un angolo, e uno in un altro; uno forse in Germania, un altro in Francia, un altro in Italia, e un altro in Ingbilterra; uno era Prete, un altro Frate, un altro Mercante, un altro Soldato, o Artigiano; tutti quanti di vari mestieri, anzi di contraria Fede e Religione, come dopo vedrete. Quanto poi all'antichità e alla discendenza dagli Apolloli, essi ne sono molto lontani, come confessa l'iftef-

Le successive colonne della Chicía del Volpe nonhanno conneffione o cocrenza l' una... coll' alua -

l'istesso Volpe, nel cominciare il suo Catalogo nei giorni d' Innocenzio III. 1200. anni dopo, come già udiste: Onde se Cristo avanti quel tempo ebbe Chiesa visibile, assolutamente deve esser la nostra, per confessione del medefimo Volpe.

E finalmente in 4.º luogo, il confenso di tante Nazioni , tot populorum confensione firmatur; di cui l'istefso S. Agostino ne sa sì gran conto, che egli dice in un altra parte: Anathema erit qui fquis annunciaverit Ecclesiam preter communicationem omnium gentium: Sarà scomuni- Rogation. cato chiunque dirà, che la Chiefa sia altro, che la comunione di tutte le Nazioni . Questa qualità (dico) chi vorrà esaminarla in quegli Eretici, allegati dal Volpe. ( che furon folamente il rifiuto d'ogni paese , ove essi spuntarono) la troverà così ridicola e dispregevole in rifguardo al vasto consenso delle Nazioni sotto il governo

della Chiesa Romana, che non potrà contenersi dal ridere. 15. Finalmente, di questa ridicola Successione di Eretici il predetto Santo Dottore scrive molto a proposito queste parole: Videtis certe multos pracifos a radice Chri- Aug.ep. 42. as Stiane Societatis, que per Sedes Apostolorum & Successio- Mandrens. & nes Episcoporum certa per orbem propagatione diffunditur, tras. 2. in. de sola figura originis sub Christiano nomine quasi arescentia farmenta gloriari, quos harefes & schismata nominamus. 3 Certamente voi vedete molti recisi dalla radi- Detto notabi-, ce della Cristiana Società (cioè, dalla Chiefa) che con le di S. deo-, evidente propagazione per le Sedi degli Apostoli e le sino toccante Successioni dei Vescovi si dilata per tutto il mondo; Volpe. , i quali si gloriano, come secchi sermenti, della sola 3) apparenza di origine, o successione sotto il nome-, Cristiano, che da noi si chiamano Eretici e Scismati-22 ci. Così dice S. Agostino. E poteva egli mai descriver meglio la scimicsca imitazione del Volpe, che introduce la Successione di alcuni Eretici ributtati, qui de sola figura originis sub Christiano nomine gloriantur, che si gloriano della sola apparenza d'aver principio sotto il

la Chiefa del

nome di Cristiani riformati : ma in verità condannati dalla Chiefa Cattolica universale?

Tre punti ricercati nella Succeffione Ecelefiaflica .

Questo dunque è il 2.º punto da esser notato circa la qualità della Successione Ecclesiastica. Ma ve n'è un altro di non minore, ma piuttosto di maggiore importanza: e questo si è, che quei che succedono nell'

Unità di fede.

istessa Chiefa, devono avere in tutti i suoi Articoli l'istesfa Credenza: perchè, se differiscono anche in un solo so-Ranziale, non possono essere dell'istessa Chiesa e Comunione, nè ancora effer salvi: Perchè, secome v'è solamente un Dio, un Battesimo, e una Chiesa (come afferma l'Apostolo; ) così v'è nella detta Chiesa una sola Fede per esser salvi: la quale ognuno dee conservarla inviolata ed intera; o altrimenti (come dice il Simbolo di S. Atanafio) abfque dubio in aternum peribit, fenza. dubbio perirà in eterno chi discorda dalla medetima.

bolo

17. Sarebbe impresa troppo lunga il fermarsi a provar questo pueto; cioè, quanto esatta e rigorosa è la. Chiesa Cattolica, ed è sempre stata, in disendere e mantenere questa unione sì stretta e conformità di Fede in tutti quelli, che vogliono essere suoi figliuoli. S. Tom-D. Thom. 2. 2. male tratta amplamente e sostanzialmente di questa ma-9. 5. art. 3. 6 teria, e così fanno tutti gli altri Teologi; mostrando, Cojet. in cunche chiunque erra in qualche punto di Fede Cattolica ostinatamente, la perde tutta in tutto il resto, che ei

sembra di credere: e di ciò ne rende evidentemente mol-

dem . O Greg. de Valent cap. 4.difp. L. PHRlio ja

te ragioni. Lo stesso rigore in materia di Fede l'usarono gli antichi Padri: come per esempio S. Cipriano: il Cyp. L. 1. ep. 6. quale applicando a questo proposito quelle parole del Salad Magnum . Luc. II. vatore: qui non est mecum, adversum me est: chi non è

Nazian.traff. de fide .

meco, è contro di me : dice che egli intese di parlare di tutti gli Eretici di ogni forta. Anche il Nazianzene così ne scrive: qui uno verbo, tanquam veneni gutta infeiunt, Oc. Quei che infettano la pura Fede di Gesti Cri-Re con una parola; come se quella fosse una gocciola di veleno, devono esfer, come Eretici, cacciati fuora del-

la

la sua Chiesa, &c. E S. Girolamo così si spiega: propter unum etiam verbum , aut duo , Oc. anche per una , o Apol.contr.1. due parole, contrarie alla Fede Cattolica, molti Eretici sono stati gettati suor della Chiesa. E finalmente S. Agostino, dopo aver numerato in un suo libro 80. Ereste particolari, ei così dice: può esser che ve ne siano molt. altre più piccole, a me nascose: quarum aliquam quif Aug. Lde bed quis tenuerit, Christianus Catholicus non erit, Oc.; delle quali, chiunque ne terrà qualcuna, non sarà Cristiano Cattolico, e in conseguenza non può esser salvo.

18. Notate il rigore di questo Sant'uomo, che afferma, che chiunque tiene qualsivoglia Eresia benchè pic- fentenza dei cola non può esser salvo. Terribil sentenza (senza dubbio) per molti nostri patriotti moderni (se pensassero bene ai casi loro ) i quali si credono esser lecito, o non. Eresia. molto pericoloso il tenere private opinioni a loro piacere: anzi, molti di essi pensano appunto come i Donatisti, grandemente ripresi e condannati da S. Agosti- Aug. ep. 40. no; Nibil intereffe credentes, in qua quifque parte Christianus sit: Non importare in qual parte (Setta, o fazione) uno sia Cristiano, purchè creda in Cristo. Così pensavano i Donatisti; e così pensano molti Inglesi dei nostri giorni; i quali ondeggiando tra la varietà delle controversie, e non sapendo che cosa risolvere, o essendo stanchi dalla fatica di ricercare la verità, facilmente inclinano a questo errore; cioè, che ognuno che crede piamente in Cristo (o come disse il Cavaliere Hastingo, e il Predicante O. E., in Cristo Crocifisso) può esser salvo Incontro 1.

Chiefa di Roma . E di questa opinione mostra d'essere ancora il Volpe; poiche egli cita tanti Settarj per suoi Fratelli, e principali Colonne della sua oscura e calpestata Chiesa; non ostante che essi discordino grandemente da lui indiversi articoli della loro Credenza, come apparirà nel seguente Esame. Perchè, sebben sarebbe un' impresa lun-

e riputato fratello, purchè egli sia contro il Papa e la

To. I.

Aaa

Terribit Padri contra quelli che fano infetti dalla

ghif-

ghissima l'esaminare tutto il suo Catalogo, accennato di fopra; nientedimeno ne toccheremo i principali Soggetti, per far vedere che verità si ritrova in quello, o prudenza nel suo Scrittore. Così adunque ei lo comincia.

Catalogo del-Volpe .

Tratasciando Bertramo e Berengario (dice il Volpe) la Chiela del i quali furono avanti Papa Innocenzio III. , fi può addurre una gran quantità di dotti testimoni , Occ. Egli ha. fatto bene a tralasciar questi due, che sono apertamen-

Bertramo non te contro di lui: Perchè Bertramo fu perfetto Cattolico, è Protestante. e così visse e morì, 800. e più anni sono, nello stato di Monaco, che avea professato: nè mai pensò in vita

fua ad alcuna Dottrina Protestante, come si vede nel Tri-Tritemin ver- temio, e in altri Autori, che hanno scritto di lui: sebbo Bertramus. ben dopo la sua morte, allorchè Berengario ebbe cominfib. monarch. ciato la sua eresia, alcuni dei suoi Seguaci composero un beref-133-

piccol libro in nome suo, come favorevole alla dottrina del loro Maestro, contro la presenza reale del corpo di Cristo nel Sagramento dell'Eucaristia. Ma tale inganno fu presto scoperto e rigettato: onde quest'uomo non può esfere in alcuna maniera della Chiesa del Volpe; avendo tenuto tutti i punti di Religione insieme con Noi, e contro di Lui. E questa è la prima pazzia e falsità, che mostra il Volpe nel citare il primo Soggetto per la sua. Chiesa. Quanto a Berengario, Arcidiacono di Turs in-

Berengario

son è Prote- Francia, sebbene egli tenne l'errore contro la presenza reale del corpo di Cristo nel Sagramento dell'Eucaristia; nientedimeno ei più volte lo rigettò, come apparisce. \*De confecras. dalle sue abjure \* (il che si confessa dall'istello Volpe ;) Ego Berenga- e in ogni altro punto convenne con Noi; onde potremmo farlo più giustamente della nostra Chiesa, che egli della sua, se volessimo prender tali rottami, come sa il

Volpe page 146. Volpe: ma Noi altri rigettiamo tutti quei membri, che non sono interi. E se è vero quel che ha scritto Ger-

fone e molti altri ancora, che Berengario mort pentito del contra Ropaffato suo errare, egli è certamente della nostra Chieſa.

# Protestante. Part. II. Cap. X.

fa. Ma comunque si sia, non può essere per alcuna ragione di quella del Volpe; perchè in quell'errore, mentre egli lo tenne, differi molto da Calvino e Lutero; e in tutto il resto della sua Credenza su a loro contrario, come è stato detto. Nel qual proposito son da esser notate queste parole dei Maddeburgesi: Leone IX. (dicono esti) meritò non piccola lode sopra i suoi Predecessori solamente in questo, che egli condanno immediatamente l'ere- 10. pog. 127. sia di Berengario, e insieme il suo Autore in un Sinodo tenuto in Roma. Così dicono i Maestri del Volpe. Alla qual cosa io non so, come ei voglia rispondere; poichè essi gettano via quel che egli raccoglie con tanta cura e follecitudine.

Vediamo adesso il rimanente del suo Catalogo. L'Abate Cie-Gioacchino (dice egli) Abate di Calabria, e Almarico dot- acchino non è to Vescovo, Oc. Quanto a Gioacchino, non dice il Volpe, Protestante. che opinione tenesse, per farlo della sua Chiesa, nè alcun altro Autore che io abbia letto: ma folamente, che essendo vecchio e mezzo rimbambito su ripreso dal Papa di certe folli profezie, e insieme di alcuni errori circa alla Santissima Trinità, come apparisce dal decreto ancora esistente nella Legge canonica contro di esso, e da vari Autori che hanno scritto di lui: Onde, non aven- Trinit. do forse nemmen sognato in vita sua alcuna dottrina Pro- Guido Carmel. testante, il Volpe non ha altra ragione di farlo della sua Bernord. Lu-Chiefa, fe non che fu in alcune cose ripreso dal Papa: log. bereticola qual ragione quanto sia buona, ciascun lo vede: co- ram. me se ogni reo, ripreso, o condannato dal Papa, dovesse per questo motivo esfer computato tra i Protestanti.

23. Toccando Almarico, Vescovo dotto, e giudicato Almarico non Eretico (dice il Volpe) perche teneva contro le Immagini fu Vescovo, nel tempo d'Innocenzio III.; In 1.º luogo dovete sapere, to solamente che costui non su mai Vescovo, o dotto, o ignorante, per le immase non nel capo del nostro Volpe: Perchè il più alto gra- giai. do, che egli abbia avuto, a notizia d'ognuno, fu quello di Dottore in Parigi, come attesta Cesario suo coeta-A 2 2 2 nco,

Diulog. d. g.

neo, che dice ancora esser egli nato nella Città di Sciarlered . In 2.º luogo , se egli tenne contro le Immagini (come dice il Volpe) non folamente fu giudicato Eretico da Papa Innocenzio; ma la fua Erefia fu condannata in tutti gli altri 400. e più anni indietro, dal secondo Con-

vilio Niceno. In 3.º luogo, il vero si è, che quest'uomo fu prima condannato dall'Università di Parigi, e in appresso da Papa Innocenzio, come pur da un Sinodo tenuto in Roma, per molt'altre Erelie, più enormi di quella contro le Immagini; e alcune sì infami, che l'iftesso Volpe si vergogna a difenderle, sebben lo sa Santo della fua Chiefa; e così come Volpe furbo, ei le tralascia: Come per esempio, il suddetto Cefario così ne scrive : Almaricus magister pravitatis bac asseruit : Almarico macstro d'impietà insegnò le seguenti proposizioni:

24. Che non vi è la refurrezione de' corpi.

Che non v'e Inferno , ne Paradifo .

Che il corpo di Cristo è così nell'oslia dopo le parole della consagrazione, come in una pietra, o in un cavallo.

Che Iddio tanto parlò in Ovidio, quanto in Agostino. Ed altre sì fatte enormi proposizioni, fino al numero di 20., per le quali fu bruciato in Parigi pubblicamente, nell'anno 1208. cum aliis quibufdam bæreticis bla/phemis in personas SS. Trinitatis, (dice il Gagnino) con certi altri Eretici bestemmiatori contro le persone della Santissima Trinità .

Gagnin. l. 6. big. Franc.

25. E questo fatto lo riferisce non solamente il detto 'Gagnino, ma anche Cefario, che di fopra ho citato; come pure Gersone , Cancelliere della predetta Università , Paolo Emilio e Genebrardo, ambidue Vescovi dotti e venerandi. Consideri adesso il prudente Lettore, che Santo Evangelista ha scelto il Volpe per seconda Colonna della sua Chiesa; e quanto bugiardo ei si mostra nel dirci, che chren.an.1208 era un dotto Vescovo, e che su giudicato e condannato come Eretico, solamente perche teneva contro le Imma-

Gerfon. trall. 3. in Matt. Paul. Aint. Tib. 6. bifl. Gal-

Genebe. in-

magini. E tanto basti circa l'Abate Gioacchimo, e l'empio Almarico, dal Volpe malamente scelti per primi Fondatori della sua cretica Gerarchia; poiche nella Fede niuno di loro convenne con lui; o coi suoi Protessani. Adefio nel suo Catalogo seguono i Martiri di Alfazia; dei quali si legge (dice egli) che ne sirvono bruciati 100. in un fol giorno dal fuddetto Papa Innocenzio, Oc. Per savi conoscere che il Volpe è volpe in tutte le cose, e non tratta in alcuna sinceramente, io allegherò le stessi e con casa degli Autori, che hanno feritto di questa materia. Certi Eretiet (dicono csi) al numero di 80. sirvon bruciati in Argentina città degli Suvizieri) perchè negavano la fornitazione esser peccasio, per ragione ch'ella era atio naturale: ed asservano esservano, come in altro tempo, che mangiar carne cotì in Quarressina, some in altro tempo, che

26. Vedete che Santi Martiri eran costoro, e se è

Naueler. in bist. Trisem in chron. Monast. Hirfang. Genebr. in chron. an. 1215.

verifimile che fossero bruciati da Papa Innocenzio, poichè feguì il loro supplizio in Argentina. Notate ancora, che di 80. che erano, il Volpe per via di moltiplico e d'esagerazione gli fa 100. Aggiungete a questi (segue egli a dire nel suo Catalogo) i Valdesi, ovvero Albigesi, tra i quali vi furono Raimondo Conte di Tolofa, Marfilio Padovano, Guglielmo di Sant'amore , Simone Tornacenfe, Oc. Se qui il Volpe piglia i Valdesi e gli Albigesi per una sola Setta (come ei fembra pigliarli, perchè usa la parola, ovvero, e vi aggiunge il Conte di Tolofa, come attenente ad ambidue loro) si mostra falsario e insieme ignorante: Perchè i Valdesi, chiamati altrimenti i Poveri di Lione, cominciarono intorno all'anno di nostra salute 1160., o come altri scrivono, 1180., prima che Innocenzio fosse assunto al Papato. Essi ebbero il loro principio da un ricco cittadino chiamato Valdo della stessa Città; il quale donando le sue sostanze a una confraternita (da lui nominata dei Poveri di Lione) prescrisse a quella alcune regole a modo di un Ordine religioso (come sono descritte da Enea Silvio: ) e da principio i detti Poveri facendo mostra di fantità, con

Vuldefi, o poveri di Lione.

En Syl.1.4. de orig. Bebemor.

Ursperg. in cbron.an-1212 Carm. in beref. Valdef. Anton. p. 2. Sum. tit. 11.

Luxemb. in beref.poup.de Lugduno .

Affurde opinioni dei Valdefi.

questo pretesto si portarono poi a Roma, e domandarono a Papa Lucio l'approvazione di quelle regole (come attefta anche l'Uspergense, che in quel tempo si trovava in Roma, e gli vide personalmente.) Ma il Papa vedendo tra loro alcuni atti superstiziosi, negò d'approvarle : Onde quelli tenendoli offeli, cominciarono ad esclamare contro di lui, e insieme a disendere diversi errori: Alcuni de' quali oggidì son tenuti dai Protestanti, ed altri sono molto ben noti; e io penso che il Volpe non ardirà sostenerli: Come per esempio, quelli che seguono, notati generalmente da tutti gli Autori, che hanno scritto di cíli .

27. 1.º Che è lecita ogni concupiscenza e congiunzione. carnale, quando uno è infiammato dalla lufuria.

2.º Che non è lecito ai Cristiani in questo mondo alcun giuramento per qualunque causa; perchè è scritto, nolite

jurare, non vogliate giurare.

Matt. 5. Jacob. 5. Matt. 7. Luc. 6.

3.º Che ai Cristiani non è permesso il dar giudizio di vita e di morte, perche è scritto, nolite judicare, non vogliate giudicare .

4.º Che il Credo degli Apostoli non deve effere tenuto

in conto, ma disprezzato.

5.º Che i Cristiani non devono usare altra orazione, che il Pater noster, che è notato nella Scrittura .

6.º Che la facoltà di consagrare il corpo di Cristo, e d'ascoltare le confessioni, fu da esso lasciata non solo ai Pre-

ti, ma anche al Secolari, se sono giusti.

Vorrà il Volpe convenire in tutto quefto.

7.º Che i Preti non devono avere alcun benefizio, ma vivere di limosine; e nel Clero non si deve ammettere il grado di Vescovo, o altra Dignità; ma tutti quanti devono esfere uguali.

8.º Che la Messa si deve dire solamente una volta l'anno, cioè, il giorno del Giovedì Santo, quando fu islituito il Sagramento, e gli Apostoli furon fatti Preti; perchè Crifto diffe loro: fate questo in mia rimembranza; cioè (di-

cono effi ) quelche fece in quel giorno .

9.º Che

Luc. 22. 1. Cor. II.

#### Protestante . Part. II. Cap. X. 375

9.º Che le parole della confagrazione devono esfer solamente quelle del Pater nofter , fette volte recitato full'

Oflia, Oc.

Dai quali articoli, e da molti altri (riferiti dal Prateolo e da altri Autori ) fin'al numero di 33., condannati dalla Chiefa Romana, ognun può vedere, che siccome costoro convenivano coi Protestanti in alcuni punti; così discordavano in molti più: Anzi tenevano contro di essi alcuni punti della Chiefa Cattolica, insieme coi propri errori: Onde io non vedo alcuna ragione, perchè il Volpe debba raccorre questi Eretici, come membri eletti della fua Chiefa Protestante; se non perche egli non ne ha altri, e in ogni modo vuole averne alcuni. E tanto basti circa i Valdesi.

28. La Setta degli Albigesi nacque nel 1216., 40. anni in circa dopo i Valdesi, fotto Papa Innocenzio III. Effi ebbero il loro principio nella provincia di Tolofa in una Città chiamata Albigio: E sebbene in alcuni punti convenivano coi detti Valdesi; nientedimeno (come è il solito di tutte le Sette) differivano grandemente in altri; ecrebbero sì presto in numero, come dice Cesurio, che in breve tempo essi infettarono tutto all'intorno 1000. luoghi fra Terre e Città; e avevano per difendere i loro errori un' armata di 70000, nomini, oltre all'ajuto, che per tal fine dimandarono ai Mori di Barbarla. Ma pure furon disfatti dall'Armata Cattolica, che consisteva in poco più d'8000. Soldati (come scrivono diversi Autori ) della quale era Capitano il Cristianissimo Principe Simone di Monforte: E dopo tal rotta, i più di loro furon. convertiti dalle prediche di S. Domenico .

Albigefi e loro empie opinioni ed azio-

Cafar. Ciftert. 5. d. dialog. Anson. p. 3. tit. 19. 6. 1. Vincent. in Spec. 1. 3.

Costoro, oltre al negare il Primato del Papa, il Casar. s. dift. dialog. Purgatorio , il pregare pe' i morti , e alcuni altri fomi-Luxemb. beglianti articoli, ne' quali convenivano coi Protestanti de' ref. Albig. nostri giorni; avevano ancora molti altri punti, nei quali Sand. ibid:m . discordavano dai Protestanti e da Noi. Come per esempio: 1.º E/F tenevano coi Manichei, che vi fo/fero due

Assurdi arti-Del-

Pratcol. O

coli degli Al- Deità, una buona, e l'altra cattiva: e siccome la buona bigef , e loro creava l'anima , cost la cattiva creava il corpo .

2.º Essi negavano la resurrezione dei morti, ed affermavano esfere inutile il pregar dei Cristiani, o l'aver Chiele per tale effetto; poiche le preghiere non apportavano alcun giovamento, avendo Iddio determinato tutte le cofe irrevocabilmente .

3.º Che il Battesimo esterno era una vana cerimonia,

e da rigettarsi come superstuo.

4.º Che l'anima dell'uomo passa in varj corpi , e aneora in quei delle bestie e dei serpenti : E che Iddio dal principio del mondo non ha creato nuove anime; ma folamente egli le cambia da un corpo all'altro, &c.

30. Questi, e molti altri simili bestiali errori raccontan di loro diversi Scrittori di quei tempi, e specialmente i sopraccitati. E di più riferiscono alcune loro azioni così empie ed abbominevoli, che la cristiana modestia appena permette di ripeterle: Come per esempio, l'evacuare il ventre sopra gli Altari, e poi pulirsi colle palle e coi corporali :

L'abusare il corpo d'una meretrice sull'Altar maggiorc, in disprezzo d'un Crocifisso, che vi era sopra; a cui tagliarono le orecchie, il naso, e le braccia, e poi messogli un laccio al collo, obbrobriofamente lo strafcinarono per tutte le strade di Tolosa Oc., ed altre simili enormità . E questi sono i Santi, che il Volpe raccoglie per forma-

re la sua nuova Chiesa.

31. E perchè tutti gli altri membri particolari di essa, che seguono nel suo Catalogo, da questi in poi, fin' al Vicleffo, comunemente furono infetti da alcuni errori di queste due Sette generali, dei Valdesi, o degli Albigest; non è necessario fermarsi qui a esaminare ciascuno di loro; poichè si sa che essi tenevano sì fatte opinio-

ni, che in niuna maniera potevan essere della Chiesa del Falfo proce-Volpe. Anzi in passando noi dobbiamo notare ancor questo, che egli commette nel suo Catalogo infiniti inganni, falfallità, e confusioni; contando alcune persone per seguaci degli Albigesi, le quali vissero 100. anni prima di loro: come Marsilio Padovano, che fu nel tempo di Pasca- Padova. fo 11., intorno all'anno di Cristo 1110., che è più di 100. anni avanti Innocenzio III. (come attesta Alvaro, ed infie- Alvar. 1. s.de me Alfonso di Castro) e mai non tenne alcun articolo del- planti. Ecclesi le dette Eresie, ma solamente alcune opinioni contro i gra- contro hereses. di e la vita degli Ecclesiastici. E questa medesima falsità si deve intendere di Guglielmo di Sant' Amore, il qua- Guglielmo di le visse intorno al 1250., e su Cattolico in ogni punto, Sant'Amore. ed ebbe solo alcune differenze colle Religioni: siccome l' ebbe anche Armacano, Arcivescovo di Armaco in Irlan- Armacano, da: E per questa causa lo sa il Volpe della sua Chiesa; Sebben in materie di Religione non tenne con lui alcun articolo Protestante, diverio dalla Fede Cattolica: Onde

il Volpe gli ingiuria al più alto segno, coll'accoppiarli con diverti Eretici, abbruciati per le suddette enormi opi-

nioni . 33. Il simile si può dire di Guglielmo Occamo, e di Gregorio Riminese (ambidue Dottori Cattolici, ed ogni giorno citati per tali nelle noftre Scuole; ) come ancora di Roberto Groffedo, Vescovo di Lincolnia, e insieme di Dante e del Petrarea (Poeti Italiani) che mai non ten- ingiuriati del nero nemmen per ombra il minimo punto della dottri- Volpena dei Protestanti. E nientedimeno sono addotti dal Volpe come membri della sua Chiesa; il che è una somma pazzia e falinà. E sicuramente egli fa questo, perchè esti riprendono in alcuni luoghi delle loro Opere i costumi di Roma, o la vita d'alcuni Papi dei loro tempi: il che è un argumento si buono, come se uno volesse provare, che S. Paolo non conveniva nella Fede con quei di Corinto, perchè gli riprese del peccato della fornicazione. 1. Cor. 5.

Cattolici

33. Ma ora lasciando tutta l'altra marmaglia, che segue nel Catalogo della Chiesa del Volpe: come in ispecie 36. Eretici di Maganza, bruciati nel 1390.; e un'altra consimile compagnia di 140. dati alle fiamme in diversi luo-To. 1.

luoghi della Narbona; e ancor 24. giustiziati in Parigi nell'anno 1210 ; ed altri Eretici particolari , riferiti dal Volpe, e dichiarati Santi della sua Chiesa: lasciando (dico) questa marmaglia, per venire ai nostri Lollardi e a Giovanni Vicleffo; della cui dottrina abbiamo trattato a sufficienza nei Capitoli precedenti, e satto vedere quanto era diversa da quella del Volpe e dei suoi seguaci; dobbiamo adesso considerare, in risguardo alle loro azioni, che i Lollardi ebbero principio intorno al 1320., e Gio: Vieleffo cominciò a spargere la sua eresia nel 1370.; donde nacquero nel nostro paese infiniti disordini, disturbi e tumulti; come apparisce dalla funesta e lagrimevole Istoria del Valsingamo, in cui descrive tutto il popolo messo a rumore, nel tempo di Riccardo II., contro il Clero e la Nobiltà dai Vicleffiani fotto i loro fediziosi Capi , Giacomo Straa , Guglielmo Tilero , e diversi altri: e

poi di nuovo, fotto altri Regnanti, mentre durò questa

Eresia: e specialmente contro i due Cattolici e valorosi

Primi tumulti pubblici dei Lollardi e de' Vicleffiani in Inghilterra Re. Arrigo IV. e Arrigo V. suo figliuolo; nel primo anan Dom. 1 381.

Stoo an- Dom-1414-

Supra cop. 9-

no del cui regno Giovanni Stoo così scrive. 34. I fautori della dottrina di Gio: Vicleffo attaccarono dei cartelli alle porte delle Chiefe di Londra; nei quali dicevano, che cento mila flavano pronti a follevarsi contro tutti quelli, che non volessero seguitare la loro Setta, &c. E indi segui l'aperta ribellione, accennata di sopra, del Cavaliere Giovanni Olcastello, e del Cavaliere Ruggiero Attone, e di vari altri. Eppur sì grande fu la provvidenza del Signore Iddio, che questa Setta non potè prevalere in Inghilterra, ne allora, ne poi (così Cattolici erano i nostri Principi) fin' a tanto, che essendo rinnovati alcuni punti della medesima da Lutero e da Zuinglio, la Setta di quelto fu ricevuta sotto il regno del fanciullo Odoardo, come tutti fanno; e fu la prima, che venne ammessa pubblicamente in Inghiterra, o dai Brittanni, o

dagli Inglesi. Perchè sebbene Arrigo VIII., nel punto del primato del Papa, ammise l'opinion di Latero; nien-

te-

tedimeno in tutti gli altri (come innanzi \* ho mostrato \* Part. 1.6.12. amplamente) egli tenne la Fede Cattolica Romana, con odio mortale contro i Lollardi, i Vicleffiani, e i Luterani; ma specialmente contro gli Zuingliani, ed altre simili Sette Sacramentarie; come apparisce evidentemente dalle Leggi, che egli fece per reprimerli e gastigarli.

35. E sebbene, tolto che ebbe la subordinazione alla Sede Romana, non fu maraviglia, che ne' fuoi giorni i Settari crescellero così presto, che egli con tutto il rigore seguiti ad drdelle sue leggi non potesse reprimerli; nientedimeno i giu- rigo VIII. net dizi di Dio maggiormente si videro , dopo che egli su morto; poichè tutto immediatamente venne voltato fottofopra nella minorità del suo figlio Odoardo (non ostante il suo testamento, ed ogni sua legge e comando in contrario ) da quei medelimi, cioè, dal Cranmero, dal Rideleo, dal Seimero, e dal Dudeleo, dei quali egli più si fidava in questa materia, e che in vita sua s'eran mostrati grandemente avversi agli Zuingliani, e alla loro dottrina contro il Sagramento, come cosa sommamente abborrita dal Re Arrigo loro padrons.

cedere in un folo punto 2gli Eretici .

36. Ma per il folito così succede, dove i Principi non fono folleciti nel principio; come ben offerva il Valsingamo intorno alla nascita dell' Eresia di Gio: Viclesso nel fine del regno di Odoardo III., quando quel Re divenuto impotente per la vecchiaja, e governato totalmente da donne, lasciò la cura del Regno al Duca di Lancastro suo sigliuolo, e ad altri Signori suoi aderenti; i quali essendo in discordia coi Vescovi di Canturbia, di Londra, e di Vincestre, e con certi altri principali del Clero; e inoltre bramando di usurpare i beni della Chiesa, che il Victeffo predicava effer lecito; non folamente si contentarono di tollerarlo, ma ardirono servirti di lui e della sua dottrina pubblicamente contro i predetti Vescovi e i principali del Clero; siccome ancora contro i Monaci e contro gli Abati, nel principio del regno di Riccardo II.; com apparisce dal detto Valsingamo e da Gio: Stoo, i quali rac-Bbb 2 con-

L'erclie si devono arreftare nel loro principio.

contano la chiamata a Londra dell'istesso Viclesso per tal' effetto; ove apertamente e scandolosamente fu sostenuto dal prefato Duca, e da alcuni altri della sua fazione, contro i detti Vescovi, Monaci, e Abati: il che da noi farà qui riferito colle proprie parole di Gio: Stoo, da lui pigliate dal Valsingamo e da altri Autori; le quali contengono l'intera fomma di tutte le azioni ed intenzioni d' ambedue le parti.

Seno anno Do-1Kin 1377.PUE. 4250

Frattanto il Duca di Lancastro (dice egli) non cessava coi suoi aderenti di pensare al modo di far succedere quel che egli aveva da gran tempo tenuto nel cuore ( sioè , di usurpare i beni della Chiesa, e di vendicarsi di alcuni Vescovi, e insieme della Città di Londra, che aderiva a loro; ) perchè vedeva che farebbe difficile l'ostenere il suo intento, e di gran pericolo il tentarlo pubblicamente, stando la Chiesa nel suo pieno splendore, e in forza le consuetudini e le leggi di Londra; onde cercava primieramente di sovvertire i privilegj della Chiesa e della Città; e a tal Fer qual ca- fine chiamò a fe un certo Teologo, nominato Giovanni Viclesso, che molti anni prima aveva inveito nelle scuole di Oxforda contro la Chiefa , perche fu privato dall' Arcivescovo di Canturbia della rettoria d' una Parrocchia, che

gione e motivoVicleffs comineiò la fua dottring.

egli teneva ingiustamente (come dicevasi) nella suddetta Città d' Oxforda. Era costui coi suoi discepsii dell' infima mi Viele fiani. classe dei plebei chiamati Lollardi: ess andavano a piedi scalzi, e vilmente vestiti, cioè d'un panno di colore scura fin' ai calcagni; e predicavano specialmente contro i Mo-

naci, e altri Religiofi, che poffedevano, Oc.

38. Est astermavano, che i Signori temporali, avendo bisogna, potevano torre lecitamente ai Religiosi i loro beni, per sovvenire alla propria indigenza, Oc. E quando Viclesso ebbe insegnato questa dottrina e altre consimili nelle v signgaman. Seuole di Oxforda, e poi predicato pubblicamente la medesima in Londra, per cost acquistarsi il favore del Duca di Lancastro, e dei suoi aderenti, che trovò inclinati ad ascol-

tare le sue opinioni ; il detto Duca e il Cavaliere Arrigo

Perfi

Persi le commendarono grandemente, e procurarono di esaltare il suo supere, e bontà di vita sopra d'ogni altro. E cost affilito dal loro favore, non teme di fpargere la fu. dottrina affai più di prima, predicando di Chiefa in Chiefa le sue opinioni; finche i Vescovi risvegliarono il loro Arcivescovo, il quale cità il detto Vicleffo a rispondere a quelle cofe, che si dicevano contro di lui. E il Duca udendo questo, mandò a chiamare 4. Teologi di ciascun Ordine mendicante ( perchè a questi si congiunse il Viclesto , approvando la loro povertà, ed esaltando la lor persezione, contr'ogni altra Ordine Religioso che possedeva;) i quali furono avvertiti dal detto Duca, ch' ei perseguitava con odio antico e naturale quei Religiosi che possedevano; ne fu difficile l'indurre quei

buoni Frati ad ajutarlo in questo punto.

39. Fin qui fon le parole di Gio: Stoo; nelle quali fi posson vedere le vere cause del nuovo Vangelo del Viclesso, tanto lodato dal nostro Volpe; il quale afferma effer proceduta la sua dottrinu dalla forte operazione dello spirito di Gest Criflo, Oc. In 1.º luogo, il Vicleffo ebbe per motivo il desiderio di vendicarsi contro i Vescovi e contro il Primo motiro Clero, perchè fu privato d'un Benefizio, da lui posse- del Viclesse duto ingiustamente. In 2.º luogo, egli su mosso dall'in- tori. vidia contro i Monaci, e dall'ambizione d'acquistare il favore del Duca di Lancastro e dei suoi aderenti; insegnando che ad essi era lecito l'usurpare i beni della Chiesa a lor beneplacito. In 3.º luogo, gli stessi motivi di ambizione, di avidità, e di vendetta contro i Vescovi, eccitarono il Duca e i suoi aderenti a favorire e sostenere il Vicleffe . E in 4º luogo, sì gli Eretici, come i lor fautori, fi abusarono della debolezza di qualche gara tra i Frati e i Monaci intorno ai punti di perfezione, di povertà, e di possessione. I quali pii e santi motivi noi leggiamo esfere stati per ordinario le cagioni di tutte le antiche erefie, come venuti dal medefimo spirito di Lucifero, che è l'autore di ogni scisma e sedizione, e dichiarato nemico della Chiefa Cattolica, unica sposa di Gesti Cristo.

dei fuoi tau-

40. Di

Di più, il Valsingamo dimostra, che dal detto favore e protezione del Duca di Lancastro e dei suoi aderenti, ne seguì che l'Università d'Osforda, ove Vicleffo cominciò i suoi errori, trascurò di reprimerlo, e l'istesso Principe di gaftigarlo. E ciò si vede da due Brevi Apo-Due Brevi Apostolici stolici di Gregorio XI. del 1378., registrati dal Valfingamo; l'uno diretto alla prefata Univerlità, riprendendola della sua freddezza in resistere alle dette Eresie; e l'altro il Viclef. tro all' Arcivescovo di Canturbia, e al Vescovo di Londra, perchè rimostrassero; sì al Re, come ad altri Signori il loro dovere, e la negligenza fin lì usata in sì grave affare. Ma che seguì da tal negligenza in reprimere sul principio la nuova Setta del Vicleffo? Per verità ne seguì un'inondazione sì spaventosa di calamità, che mai per

##. 1278. Calamità in Ingbilserras per la dottril'addietro fu veduta nell' Inghilterra, e appena udita in na del Viclefaltri paesi . fo.

mandati in In-

gbilterra con-

Valfing. In.

vit. Rich. II.

41. Perchè, laddove Odourdo III. era stato un gloriofo Re, il suo fine su lagrimevole, e Riccardo suo succesfore, dopo infiniti contrasti, sedizioni, e spargimento di sangue della Nobiltà, e d'altre persone, su deposto ed uccifo. Indi seguì l'atroce discordia tra la Casa Reale di Lancastro e quella di Jorke, e durò quasi 100. anni colla rovina, non sol della linea di Lancastro, da cui specialmente fu da principio favorito il Vicleffo (come già udiste) ma ancora di molti altri Principi ed illustri Famiglie; e a quella s'aggiunsero continui tumulti e perniciole guerre, interne ed esterne, colla perdita delle nostre Provincie dentro la Francia. Alle quali difgrazie contribuì molto la divisione degli animi e dei sentimenti, introdotta dalla dottrina del detto Vicleffo . E tali miserie continuarono sin' al tempo del prudentissimo e Cattolico Re Arrigo VII., il quale, siccome abolì ogni residuo dell' empio seme Viclessiano (come si vede nella Storia del Volpe, in 12. stampe rappresentanti la suprema grandezza e potestà del Papa nel fin della vita del detto Re; ) così egli estinse felicemente ogni discordia nella successione al-

Volpe pag. 716. 717. 6 deinceps .

la

# Protestante. Part. II. Cap. X.

la Corona Reale. E se Arrigo VIII. suo figliuolo non Lode del Res avesse aperto di nuovo il passo (sebben forse da lui non Arrigo VII. voluto, ma da noi meritato pe' i nostri peccati) ad altre Sette e divisioni di Luterani e di Zuingliani (non meno maligne e perniciose delle passate) l'Inghilterra sarebbe stata anche al di d'oggi un Regno felice.

\* Sectut. on.

5. Richardi II.

42. Ora, di quei seguaci del Vicleffo, per l'empie loro opinioni condannati come Eretici, non folamente dalla Chiefa Cattolica , ma ancora dai Parlamenti \* del no- anno Christi stro Regno (i quali ebbero maggior occasione di conoscere la loro vita, e giudicarongli meri ipocriti e sediziosi, come confessa l'istesso Volpe:) di quelli ( io dico ) egli 1402. compone la nuova sua Chiesa, finchè poi giunge ai Luterani, agli Zuingliani, e ad altri fimili Settari moderni fotto Arrigo VIII. ed i suoi Figliuoli . I quali Settari, benchè siano tra loro discordi, come udiste nel passato Capitolo, il Volpe gli accozza insieme in un Catalogo e Calendario di Sanci; assegnando al Vicleffo la sua festa nel 2. di Gennajo, coi titoli di Predicatore e di Martire (sebben quest' empio morì quietamente nel suo letto; ) ed a Lutero nel 17. di Febbrajo col folo titolo di Confessore; ma gli segna ambidue in carattere rosso: Dimodochè quel suo tirarli in un medesimo Calendario, è simile appunto al fatto di Cacco, che tirò per la coda i bovi all'indietro nella sua spelonca. E questo sarà bastevole per farvi vedere lo stravagante composto e combinamento della Chiesa del Volpe dal tempo del suo empio Viclesso sin' ai giorni

1290. C an. 2. Henr. IV. anno Chriffs Velpe nella fue proseftas



d' Arrigo VIII.; del cui regno, e delle cose succedute in quello, adesso cominceremo a parlarne successivamente. SI CONTINUA LA RICERCA della Chiesa del Volpe sotto il regno di Arrigo VIII., e dei suoi Figliuoli; e s'esamina che sorta di Chiesa avea allora il Volpe, o si può credere che egli avesse.

#### CAP. XI.

Vendo Noi fatto la passata ricerca per trovare la Chiesa del Volpe nelle Età precedenti del mondo Cristiano, dal tempo degli Apostoli fin' al regno di Arrigo VIII., e mostrato, a nostro giudizio, evidentemente, che in alcuna di quelle Età non vi fu mai la detta Chiefa, se non forse in alcuni Eretici, si dispersi e dispregevoli, e sì opposti e contrari tra loro, che non poteano in veruna maniera comporre una Chiefa, che ricerca unità di Fede: ci resta adesso a esaminare, se v'è qualche cofa, che faccia pel Volpe, fotto il regno di Arrigo VIII. fin' al nostro tempo: Perchè di ciò (comespesso abbiamo notato) egli si vanta nella sua Istoria, come d'un tempo, in cui fierì il suo Evangelio. Il che apparisce non solo da questo, che egli impiega la metà del suo gran Volume in quei soli 30. anni, che patsarono tra la rottura di Arrigo VIII. con Clemente VII. e il principio del regno di Elisabetta; ma ancora da un' immagine trionfante, da hui posta nella 1.ª pagina del regno di Arrigo; nella quale è rappresentato assiso in un Trono coi piedi sul collo del Papa, e altre circoltanze d'ereticale inso-

Falia adulatrice pitura.

go; nella quale è rappresentato assission in d'arrig. VIII di sul collo del Papa, e altre circostanza fetta da Pul-lenza, che qui appresso dicharcemo.

Ma in primo sogra voi devete

2. Ma in primo loogo voi dovete sapere, che nelle ultime 12. pagine della vita di Arrigo VII. è piaciuto al Volpe d'inserirvi 12. stampe, rappresentanti la grandezza del Papa nei giorni del detto Re, e insieme i casi a lui

ri-

### Protestante . Part. II. Cap. XI. **₹8**€

riservati, il suo dominio spirituale e temporale, la sua gran ricchezza, l'universale ubbidienza a lui professata dai Principi temporali e spirituali, e altri punti di simil natura: i quali essendo un tristo spettacolo e una malinconica meditazione pei Protestanti; il Volpe nella pagina appresso vi pone una stampa, per loro più allegra, rappresentante Arrigo VIII. da lui collocato in un altro Trono, e Clemente VII. fotto i suoi piedi, giacente in terra colle Chiavi e il Triregno; e intorno a lui diversi Frati stupesatti e piangenti, e il Vescovo Gio: Fischerio e Tommajo Moro in atto di sollevarlo. E dall' altra parte comparisce Arrigo col Vangelo in una mano, e colla spada nell'altra, alzata su per difesa di quello; ajutato a sostenere il medesimo dal Cranmero e dal Cromuello con gran contento dei nuovi Ministri, assistenti in piedi, e contemplando il fatto con lieto volto: e in un canto tutti i Vescovi, e Dignità, e persone Ecclesiastiche e Secolari, deplorando la loro difgrazia.

3. E questa è l'allegra (o piuttosto ridicola) invenzione del Volpe, per dilettare gli occhi degli stolti Lettori e divertire i pazzi, de' quali fu in vita sua un solenne Padre. E qui io domando a questo scimunito, come egli può dire con giuffizia e con verità, che Arrigo VIII. ab- L'immagine bia atterrato Papa Clemente colle sue Chiavi e col suo Tri- del Volpe esaregno, come l'ha dipinto, sebbene ei la ruppe con lui per alcuni disgusti (come è noto a ciascuno) e gli negò quell'ubbidienza spirituale, che gli avean renduta i suoi Antenati : poiche il potere, l'autorità e la giurisdizione spirituale del detto Papa nel mondo Cristiano, non su minore dopo tal rottura, di quel che era prima? Perchè, sebben l'Inghilterra gli negò la sua ubbidienza; nientedimeno l'accrescimento di nuove Chiese nei paesi dell' Indie, recò a Lui e ai fuoi Successori una autorità e giurisdizione più ampla di quella, che egli perdè nel detto Re-

gno, nella Germania, e in altre Provincie.

4 Di più, io domando all'istesso marto, che ha in-Tø. I. Ссс vcn-

minata .

ventato questa ridicola rappresentazione; come egli può dire, che la spada di Arrigo fosse in difesa del Vangelo dei Protestanti, quando essi confessano, che egli fu il più acerbo persecutore dei loro fratelli, d'ogni altro Re suo antecessore, dal principio della Monarchia Inglese fin' ai fuoi giorni ? E così mostra l'istesso Volpe col porre nel suo Calendario più Martiri della sua Setta, fatti dal solo Arrigo VIII., che da tutti i Re a lui anteriori, dal primo ingresso della Fede Cristiana in Ingbilterra fin' al suo tempo; come amplamente noi mostreremo nella 3.ª parte di questo Trattato, quando verremo a esaminare il suddetto suo Calendario. Ma frattanto, se volete sapere quanto 'Vedi dalla favorevole fosse Arrigo ai Protestanti , leggete quel che pog. 463. fin' scrive l'istesso Volpe su questa materia nella 2.º parte della

alla 751. che sua Istoria; dove, oltre ai lamenti contro il governo di la spada d'Ar-rizo non su questo Re, voi troverete 14. pagine piene di nomi (in per il nuovo forma di Tavola, o di Catalogo) di pie persone, come Evangello, ma egli la chiama, fatte pigliare, perseguitare, e imprigiocontro di effo. nare in un folo anno dal Vescovo di Lincolnia per cagione del suo Vangelo; essendo Arrigo principale autore e incitatore della detta persecuzione, come apparisce da una fua lettera indirizzata al prefato Vescovo il 20. d'Otto-

764.

bre del 1621. e il 13.º del suo regno; la quale è ricorda-Voipe pag. ta dal Volpe fotto questo titolo : Copia della lettera del Re Arrigo, in cui egli muove Giovanni Longlando Vescovo di Lincolnia contro i servi di Cristo, allora chiamati fulsamente Erctici , O'c.

5. Ecco qui Arrigo, provato autore e incitatore della persecuzione contro i Protestanti, dal Volpe nominati Servi di Dio, ma Eretici dal detto Re. E se tanti di loro suron da lui perseguitati in un solo anno, sotto un sol Vescovo, e in una sola Diocesi; quanti mai saranno stati

Vedi dalla per tutto il Regno? Veramente nella Storia del Volpe si pog. 887. fin' vedono molti ampli lamenti, che egli fa contro il procealla 912. cande dere di questo Re, e diverse copiose file di quei Santi del-cora dilla 94. dere di questo Re, e diverse copiose file di quei Santi del-fin alla 957. la sua Chiesa perseguitati, e da lui registrati nel suo Calen-

# Protestante. Part. II. Cap. XI. 387

lendario; specialmente dall'anno 1521., detto di sopra, fin' al 1531., che surono i dieci ultimi anni, avanti che

egli la rompesse col Papa.

6. Ma che fece Arrigo dopo tal rottura? fu egli perciò più rimesso, o più mite verso i Protestanti? Per verità non si può negare ch' ei chiuse gli occhi per alcuni anni alle loro azioni, a cagion dei disturbi, nei quali s'era gettato per la detta sua rottura col Papa, come innanzi abbiamo notato nel fine della 1.º Parte. Ma appena ebbe aggiustato e afficurato i propri affari, tornò di nuovo al fuo primo costume di reprimere quei nuovi Spiriti sregolati, col chiamarli a render conto dei loro difordini; e procedè contro di essi giuridicamente secondo i canoni della Chiefa, e l'antico suo sentimento, in materia di Religione. Il qual fatto, sebben quì potrei dimostrarlo con varie prove, cioè, con Decreti di Parlamenti, con Editti e Dichiarazioni della sua volontà in questo propofito; nientedimeno io allegherò due, o tre esempi solamente nel primo genere, oltre a quelli che furono addotti nella 1.º Parte \*.

Rons fu fempre gran nemico della Religione protefunte.

Arrigo VIII.

dopo la fu

rottura coal

7. Nell'anno 31. del suo regno, che sui l'7.º ovvero 18.º dopo la sua separazione dal Papa, egli sece un Decreto per abolire le diverse opinioni intorno alla Fede, il quale comincia così: L'eccellentissima Magsia del Re, e per Legge di Dio sapremo Capo, immediatamente setto di lui, della Chiesa inglese, &c. Volendo Noi che la siesse dottrina della Fede di Crisso, &c. Volendo Noi che la siesse dottrina della Fede di Crisso, &c. Così comincia egli la sua Presazione; e poi determina col Parlamento in questa maniera: Chi negherà la presenza reale nel Sagramento dell'Eucaricia, o affermerà che la Comunione è necessario sotto ambe le specie, o che i Preti possono ammogliars per legge divina dopo il loro Presbiterato, o che il voto di Cassilia non si deve essenare, o che le Messe private non si devono dire, o che la Consessione Sagramentale e auriculare non è necessa-

ria, Oc. Tutti questi ei gli condanna come Eretici, e per

Ccc 2

\* Cap. 12.

Vedi lo Statuto 31.d' Arrigo VIII.cap.

Statuti di religione fatti da Arrigo VIII. contro i Protefianti.

tali

tali ad esser presi, processasi, sentenziati, e bruciasi; come si vede disfusamente nel suo Statuto.

8. E l'anno appreilo, accorgendoli che non oftante il fuo detto Statuto contro le opinioni dei Protessanti, le ftesse cres evano, ed erano sparse per l'Impbilierra; n'ordich un libra phenoministrati.

Statut. an.31. regni H: wrich VIII. cap, 26.

dino un altro, che comincia così: La sorana Maessa del Re per sua benigna disposizione, Sec. Considerando che da varie parti e luagoti stranieri sono state portate e seminate nella Cotesa di Cristo diverse opinioni e dostrine eretiche, erronce, e pernitosse; le quali possono indurre i suos state li sudditi all'infedella, alla mistredenza, e al disprezzo di Dio, per total confusione e dannazione delle anime loro Sec. Perecò intende sua Maessa, seconda il Vangelo e la Logge di Dio, che tali materie sun dichiarate e determinate; Sec.

Pergiudizio
d'Arrigo l' istesso Vangelo
è contro i nostri nuovi Epangelici .

li suddiri all'insedeltà, alla mistredenza, e al disprenzo di Dio, per total consultone e dannazione delle unime loro Decepcio intende sua Mazsida, secondo il Vangelò e la Legge di Dio, che tali materie seun dichiarate e determinate, Dec. Così egli parla nel suo Statuto: Il che è totalmente contro i Protessanti; la Fede e Religione dei quali, voi qui vedete che egli la chiama, infedeltà, mistredenza, e disprezzo di Dio, dottrina eretica, erronea, e pernitossa, tendente alla total consissore e dell'amine, Dec. E ciò è provato dalla Legge di Dio, e dallo stessione dell'amine, Dec. E ciò è provato dalla Legge di Dio, e dallo stessione dell'amine, Dec. Decone asserma sua Maestà.

9. Ora, volete voi un attestato più chiaro di questo,

del suo sermo giudizio contro i Praissanti 2 Ma ascoltate ancor di vantaggio: Perchè Arrigo alcuni anni dopo il suddetto Statuto, verso il sine della sia vita, a vendo bene sperimentato la malizia dei Proissanti in falsificare le Sagre Scritture colle loco versioni, annotazioni, e comenti, ei su coltetto a proibire sotto gravi pene la lettura delle medessime in lingua lagissa, che avanti avea conceduta; conce apparisse da un Decreto particolare, da loi fatto per tal concessione, e per inibire i Libri, i Sermoni, e le Prediche praissanti nell'anno 34.º e 35.º des suo regno: il qual Decreto ha questo titolo: Ordinazione

Il Re Arrigo proibifee ai Protestanti la versione della Scrittura.

Statut. on-34-O 35. regni Henr. VIII. cop. 1.

ii.

for regno: il qual Decreto ha questo titolo: Ordinazione i per l'avanzamento della vera Religione; in cui egli dice come qui segue: La sorona Maessà del Re, Capo supremo della Chiefa inglese, saprudo che non osianti quelle sonte

dot-

# Protestante. Part. II. Cap. XI. 389

dottrine e documenti, che ba fatto fin' ora pubblicare, oltre alla libertà conceduta ai suoi sudditi d'avere il vecchio e nuovo Testamento in lingua Inglese; molti sediziosi, te- Natura, conmerarj e ignoranti, pretendendo di ester dotti, e d'aver trina de' Prola perfetta e vera cognizione ed intelligenza delle Sagre tefanti spie-Scritture , Ge. pervertono il vero senso delle medesime , gata da Arrisecondo i perversi loro capricci; e non solamente banno ar- zo VIII. dito di predicare, d'insegnare e dichiarare, Oc. ma ancora d'ingannare astutamente con libri stampati, con rime , commedie , e canzoni , e altre fantafie i fedeli sudditi di sua Maestà , &c.

Ecco qui come Arrigo descrive i Protestanti, il loro spirito, la loro natura, condizione e dottrina. Ma adesso segue il rimedio : Onde per ordinare e stabilire una certa e sicura forma di puro e sincero insegnare, consonante alla parola di Dio, e alla vera dottrina della Chiefa... Cattolica ed Apostolica , &c. determina che ogni libro del vecchio e nuovo Testamento della maliziosa e falsa versione di Guglielmo Tindallo, e ogni altro libro e manoscritto in lingua Inglese, che contenga e insegni qualche materia di Guglicimo Tin-Religione, contraria a quella dottrina, che dall'anno di nofiro Signore 1540. è flata, o farà pubblicata da fua Macftà, si condannati. sia espressamente, e totalmente abolito, Oc. Così ordinò Arrigo contro i libri e la dottrina dei Protestanti, e così giudicò della versione di Guglielmo Tindallo, chiamato dal Volpe, non solamente vero Servo e Martire di Gesul Cristo, ma ancora Apostolo dell' Inghilterra in questa ulti- 981. ma Età.

Ver sione di libri proteftan.

Volpe pag.

Onde io non vedo, che motivo possa avere il Vol-11. pe di fare Arrigo della sua Religione, o sì gran Difensore della medesima, con effigiarlo colla Spada in una mano, e col Vangelo nell'altra, sostenuto dal Cranmero e dal Cromuello, come di sopra è stato detto, e si vede nella sua stampa; poiche abborri e condunno la loro dottrina, e fece bruciare i professori di quella come Eretici, fin' all'ultim o di sua vita. Il che è chiaro per molti esempj,

danna di Lamberto pronun-110 32. Heur.

VIII.

ma specialmente per quel di Lamberto famoso Zuingliano col quale egli disputò in una solenne Sessione in presenza di tutto il suo Clero e Nobiltà del Regno; e l'istesso fece Solenne giu. fare al Cranmero: e in fine ordinò al Cromuello suo Vicadizio e con- rio generale di leggere la sentenza di morte contro di lui, per la quale ei fu bruciato nel folito luogo dei delinquenti ziata da Arri- in materia di Fede . E questo segui 2. anni prima che go VIII. An- fosse condannato il detto Cromuello dal Parlamento per fimile errore, ad istanza del medesimo Arrigo; siccome apparisce nel Decreto della sua condanna, ancora esistente. E lo stesso egli avrebbe fatto senza dubbio al Cranmero, che era (secondo la stampa del matto Volpe) l'altro sostenitore del nuovo Evangelio, se mai fosse giunto a conoscerlo per fautore anche segreto di quella Eresia. E appunto per questo fine usò Arrigo quel solenne e severo giudizio sopra Lamberto, e fece disputare il detto Cranmero sì seriamente contro di lui a favore della presenza reale; su cui gli ordinò poi anche di scrivere, e stampare un libro per più evidente attestazione del suo sentimento. E ancora per lo stello fine egli fece leggere al Cromuello la sentenza di morte, acciochè vedessero tutti quanti ( ma specialmente i suoi favoriti ) che chi era trovato reo in quella materia, non doveva aspettare da lui alcuna pietà. Onde quando ebbe parlato al detto Lamberto, domandandogli se esso aveva altro da dire in sua difesa, per issuggire la sentenza di morte; e quegli gettatoli inginocchione, si rimise alla sua clemenza: il Re gli rispose ad alta voce con queste parole, come il Volpe le riferisce. Se tu ti rimetti al mio giudizio, tu devi morire; perch' io non voglio proteggere Eretici. E indi a poco diffe al Cromuello: leggete la sua condanna. Il qual Cromuello (aggiunge il Volpe) era in quel tempo il principale amico dei Protestanti , Oc.

Volpe pag. 1026. col. 1. Bum. 78.

> 12. Così scrive l'istesso Volpe, e pone in margine questa nota: Il Re condanna il Martire di Crisso Giovanni Lamberto. E di nuovo egli dice in un altro luogo:

Co-

# Protestante. Part. II. Cap. XI. 391

Così Giovanni Lamberto in quella inumana sanguinaria... Sessione, fu dal Re giudicato e condannato a morte, Oc. rompe con-E poi parla in questa materia obbrobriosamente del Re Arrigo VIII. Arrigo, citandolo al Giudizio finale, per là ricevere una giusta sentenza per quella ingiusta. Onde comunque adulino i Protestanti la memoria di questo Re, illustrandolo con belle parole; è chiaro abbastanza quelche pensano di lui nel cuore, e ne parlano nei cantoni. E benchè il Volpe lo chiami Protestante, e lo rappresenti col loro Vangelo in una mano, e colla Spada nell'altra per difenderlo; contuttociò non posson negare, che la par-

te più tagliente di quella ei la fece cadere sopra di loro. 13. E quì io non posso ommettere di farvi udire su tal proposito il lamento del Volpe; cioè, che il Re sosse portato coi suoi Ministri sfortunatamente a condannare e far bruciare Giovanni Lamberto fervente seguace del loro Vangelo. Ora è molto da maravigliarsi in questa materia (dice il Volpe) che per il pestifero e scaltro consiglio del Gardinero, Vescovo di Vincestra, il Demonio facesse seguire la condanna di Giovanni Lamberto, per mezzo dei propri Ministri Protestanti . Ecco qui com'ei si lamenta, gettando la colpa (come voi vedete) sopra il Vescovo Gardinero, come se egli avesse avuto forza bastante per indurre l'istesso Re e i suoi Ministri e Consiglieri , a far bruciare Gio: Lamberto loro fratello, se allora fossero stati del suo Vangelo. Ma il vero si è, che in quel tempo niuno di loro era ancora arrivato ad esfere Zuingliano: Perchè, quanto ad Arrigo, egli odiò sempre mortalmente, fin' all'ultima ora della fua vita, gli Zuingliani e i Luterani; sebben questi ei gli soffrì un po' più degli altri, perchè tenevano la presenza reale nel Sagramento dell'Eucaristia, di cui egli era sommamente divoto. E quanto al Granmero e al Gromuello, può esser che fossero allora un poco tocchi dal Luteranisino: il 1.º, per goder la sua donna, che egli teneva segretamente; dalla quale fu poi fatto anche Zuingliano nei giorni del Re

protesta alla fiia morte d'

Re Odoardo: e il 2.º, a fin di lucrare e di avanzarsi. Contuttociò il detto Gromuello, di là a non molto, stando per esser decapitato, disse sul palco tra le altre parole, Volpe page queste seguenti, riferite dal Volpe : Ed ora to prego tutti voi qui presenti, ad essermi testimoni, che io muojo nel-Il Cromuello la Fede Cattolica; non dubitando di alcun Sagramento della Chiefa. Molti mi ban calumiato, col dire ch' io fono effer Cattolico. stato fautore, o protettore di quelli, che banno tenuto cattive opinioni; il che è falso, Oc. E poco dopo egli foggiunse: Il Demonio è pronto a sedurci, e io sono stato sedotto: ma ora siatemi testimonj, che io muojo nella Fede

Cattolica della vera Chiefa universale.

alle strette circa il Gromuello .

14. Così narra il Volpe la sua ultima confessione, e pone in margine questa nota: Vera confessione Cristiana del Signor Cromuello alla sua morte. E qui se pensa il Il Volpe meffo Volpe finceramente, e crede che il cuore del Cromuello sia stato conforme alle parole, che ei disse agli Spettatori; dunque morì Cattolico in ogni punto, e credeva tutti i Sagramenti di quella Chiefa, che allora tenevali in Inghilterra per Cattolica, ed opposta alla dottrina dei Proteltanti; dai quali ei confessò che fu sedotto, e negò d' effere stato lor fautore. E se ciò è vere, come può egli essere della Chiesa del Volpe? E se la detta sua Confesfione fu fimulata, e contraria al fuono delle fue parole, nell'ora della sua morte; come era egli vero Cristiano, fimulando e mentendo così, nello stesso momento della sua partenza da questo mondo? E quì, io vorrei che il Volpe mi sciogliesse questo Dilemma per onor suo e del Cromuello; il quale, tutto ciò non offante, ei vuol farlo seguace del suo Vangelo, voglia, o non voglia; scri-Volpe pag. vendo così di lui in un altro luogo: In quella degna e nobil persona, oltre a diverse eminenti virtil, specialmente tre cose son considerabili; la sua eccelsa autorità, l'eccessiva sua prudenza, e il suo fervido zelo per Gesti Cristo, e pel suo Vangelo, Oc. E tanto basti circa il Cromuello ed il Cranmero, due Colonne e sostegni principali col Re Arrigo del

1084.

del Vangelo del Volpe, com'ei gli decanta nei suoi Ricordi. 15. Or quì noi possiamo considerare il primo principio del detto Vangelo in Inghilterra, da noi toccato nell'. ultimo Capo della 1.ª Parte di questo Trattato; ove furon citate le parole, che scrisse il Tindallo a Gio: Friteo suo discepolo, quando pareva che il Re Arrigo favorisse il predetto Vangelo; dicendo allo stesso Friteo, che egli aveva subodorato un certo contiglio contro i Papisti: ma' e attestato del che esso doveva sapere, che non era per gloria di Dio; ma per sola vendetta, e per usurpare i beni della Chie-

sa. Questi surono i primi motivi del Vangelo dei Pro- PHI. verso il testanti, se noi crediamo a Guglielmo Tindallo, che dal Volpe è chiamato Apostolo dell'Ingbilterra; e perciò questo attestato venendo da lui, deve esser per certo Apo-

Stolico, se non è Evangelico.

16. Ma qual fu il progresso di questo Vangelo, così cominciato in Inghilterra? Non molto dopo un tal principio (cioè, nel 1536. come innanzi ho mostrato) il Re Arrigo essendo disposto pei suddetti motivi, a far nella Chiefa alcune alterazioni; non prese consiglio, nè direzione dai nuovi Evangelici; ma bensì pubblicò un Libro di sua fattura con questo titolo: Nuovi articoli ordinati da Sua Maestà. Così attestano diversi Scrittori; come l' Halleo, l' Holinsedo, e lo Stoo: E l' Halleo, che ville in quei giorni, dice questo di più : In quel libro vi eran mentovati 2. foli Sagramenti; il che dispiacque a tut- Hem. VHI. to il popolo della Lincolnia. E in appresso egli dice di nuo- fol. 228. vo: Il detto libro non trattava che di 3. Sagramenti; dove per l'addietro ne furono sempre insegnati 7., Oc. 1 quali articoli venendo poi dati a tutto il Regno, gli abi- Inguitterra ditatori delle parti Settentrionali essendo assai rozzi ed igno- vilato & Arranti, e non intendendo tal novità, &c., differo tra loro: o Amici, voi ora vedete, che di 7. Sagramenti ce ne vengeno levati 4; e tra poco, se non ci badiamo, noi perderemo ancora i 3. altri , Oc. Così scrive il suddetto Halleo circa il principio della sollevazione della Lincolnia, della To. I. Ddd

Sentimento Tindallo circa i primi motivi de Arrigo Proteflantifing Volpe page

Hall, in chramic.an. 8.regni

Primo libro alterativo dellaReligione in Torchia, e di altre Provincie, coll'occasione di quei nuovi Articoli. Dal che si vede, che il Re Arrigo pensando di fare qualche alterazione, sebben veramente non intendeva di toglier via alcun Sagramento (come poi si conobbe;) egli sdegnò di pigliarne il piano dai Protessami, ovvero Evangeliti di quei giorni; ma divisò da se medesimo il cambiamento, che allora intendeva di fare: de che io ho sentito un racconto non isgradevole, nè lontano dal nostro proposito; che però voglio qui riserirlo.

Conferenza tra un Corte giano e un Lo Duma intorno al divifare delle novità in Lo Religione. 17... Un Cortigiano di quel tempo (che alcuni nogliono che fosse il Cavaliere Francesco Briano) parlando conima Dama un po' troppo inostrata nel nuovo Evangesio, interno al suddetto sibro del Re Artigo, che poco prima era uscitto fuora; ella mostro gran ripugnanza a quel tiplo, che lo sesse sul morto gran ripugnanza a quel tiplo, che lo sesse in fronte; cio è, Nuovi articoli ordinati da Sua Maestà, &c.; dicendo che non pareva un titolo proprie per autorizare le materie di Religione, mentre ascrivevade als invenzalone di un Re mortale.

Al che rispose il Cortigiano: Signora, io voglio dirvi il mio pensiero apertamente. Dovendo noi avere invenzioni in materie di Religione; io vorrei averle piuttosto da un Re, che da un furbe, come l'avete voi : voglio dire, da quel furbo di Fra Martino; il quale inventò, non son anche 20. anni, la Religione che voi tenete; e si portò sì indegnamente nel rispondere a Sua Maestà con ischerno e disprezzo, che io non posso non chiamarlo furbo, sebben per altro io non odio l'istituto dei Frati, come voi sapete . Di più , si sa molto bene anche da voi , che egli ba fatto quelle novità, che voi adesso tanto stimate e riverite, non per zelo dell'onore di Dio, o per devozione, o per far penitenza; ma per ambizione, e per vendicarsi dei Domenicani, che aveano ottenuto di pubblicare in fua vece le Bolle del Papa; siccome ancora per aver l'uso di una donna, e quella anche Monaca, che ora egli tiene appresso di fe . E immediatamente dopo lui, tre altri Preti suoi discepoli , anch'essi ammogliati (cioè , Carlostadio , Ecolampadio

Lueberi , & Sur. ann. Dom.

dio, e Zuinglio) inventarono la Religione det Sagramentari, contro l'istesso loro Maestro. E dopo questi, noi udiamo ogni giorno diversi altri spuntar su, e inventare nuove dottrine; dimodoche non finiscono mai ne gl'inventori, nè le invenzioni. Ed io, per la mia parte, vorrei più tosto attenermi a quelle di un Re, che in se ha la Maestà, e ancora un Consiglio per assisterio (specialmente d' un tal Re, come è il nostro) che a quelle di cento de vostri Furbi , mess insieme .

18. E vero (rispose la Dama) quando elle sono invenzioni d'uomini : ma quando essi citano le Scritture per provare quello che dicono; allora non sovo invenzioni d'uo- igione.

mini, ma parole di Dio e verità eterne.

Signora (ripigliò il Cortigiano) come potete sossener questo? non vi ricordate, quanto avemmo da fare l'anno paffato di questo tempo con certi Olandesi \* qui in Inghilterra? che i nostri Vescovi e Dottori non poteron convincere colle Scritture, non oftante che quelli teneffero orrende eresie contro l'umanità e la carne di Cristo nostro Salva- mense Mujo sore, contro la verginità della beata sua Madre, contro il battesimo degl'Infanti, e altre simili esecrande bestemmie, che folo a penfarvi, mi agghiacciano il fangue nelle vene . lo steffo mit son trovato presente nella Chiefa di S. Paolo alla condanna di 14. di loro in un fel giorno; e gli udii disputare e citar le Scritture per le loro eresie con tal prontezza, ch'io ne rimasi grandemente stupito. E dopo, io veddi abbrucciare alcuni di quei furbi; i quali andavano al loro supplizio sì allegramente, cantando varie Scritture; che in verità comincial a pensare dentro di me, se le loro invenzioni meritavano qualche credito: finchè poi pensandovi meglio, io mi feci un segno di croce, e gli lafciai andare.

19. O (disse la Dama) quelli erano veramente furbi, che inventavano delle nuove dottrine a loro capriccio; ed erano Eretici affatto indegni di effer creduti.

Ma come saprò io (rispose il Cortigiano) che i vostri Ddd 2 in-

Replica della Dune alia riipofta del Cor-

\* Di questi Olandefi vedi l' Holinfedo an-37.Henr.VIII inventori non abbiano fatto il simile; poiche ancor essi citan le Scritture non meno di quelli? I quali fecero questo di più, che andarono al fuoco e soffrirono d'esser bruciati per la loro dottrina, quando potevano allungar la vita: il che non è stato ancor fatto dal vostro Frate, e dai suoi Discepeli nominati di sopra. In somma (Signora) io dico come diffi in principio : fe noi dobbiamo feguitare quolche invenzione, noi altri Cortigiani facciamo meglio a feguitare quella d'un Re, che d'un misero Frate : Perchè, quant'anni fono che i Frati fi radon la testa; eppure in questo niun Cortigiano gli ha mai seguitati? Ma ora avendo cominciato Sua Maestà a radersi il capo \* (come voi sapete ) e comandato agli altri di fare il simile; voi non troverete alcuno in Corte col capo non rafo; eccettuate voi altre donne, che siete esenti da tal comando. Onde ia conchiudo che l'invenzione d'un Re è di più credito, che quella di un Frate. A queste parole la Dama cominciò a ridere, e così fu finita la conferenza.

\* Vedi Hilinfedo e Stoo circa questo radere on.1535.

> dei Protestanti qui in Inghilterra. Ora ascoltiamo, circa il progresso della medesima, un amplo attestato dell' istesso Volpe; e da esso vedremo quanto Apostolica su la maniera di promuoverla. A molti che fono ancor vivi (dice egli ) e possono attestare tutte queste cose, è assai ben noto, quanto variabile fu in quel giorni lo flato della Religione; con quanta difficoltà ella venne alla luce; che alterazioni e cambiamenti ella soffrì: e siccome il Re era consigliato, e dava orecchio adesso a uno, e adesso a un'altro; così una volta ella andava avanti, e un' altra tornava indietro; e talvolta era affatto cambiata, a misura che

20. E tanto baffi circa il principio della Religione

progreffo del nuovo Evangelio fotto Ar-Tigo VIII. Volpe pag.

Aumento e

3036.

.prevalevano quei , che stavano intorno al Re , Oc. 21. Or voi vedete il principio e il progresso del Vangelo del Volpe; circa il quale egli fa in margine questa nota: Il corso del Vangelo interrotto da maligni nemici . Egli dunque confessa, che il suo Vangelo venne alla luce con difficoltà; e poi, che andava avanti, e torna-

#### Protestante . Part. II. Cap. XI. 397

va indietro, fecondo che il Re era configliato, e dava orecchio a questo, o a quello; Uomo, o Donna che fosse: Perchè egli viene immediatamente coi suoi esempi della Regina Anna \* e del Cromuello . Fin tanto che viffe \* Bolena . (dice egli) la Regina Anna, ebbe il Vangelo un convenevol Volpe ibid. successo: ma dopo che ella fu fasta morire per sinistro istigamento d'alcune persone intorno al Re, il corso di quello cominciò a mancare : ma il Signore eccitò allora il Cavalier Cromuello a mantenere il medesimo; il quale operò affai per l'accrescimento della vera Religione di Dio; e molto più l'avrebbe accresciuta, se alcuni pestilenti avversarj, invidiando la prospera gloria del Vangelo, non avessero con maneggi contrari renduto vano il suo virtuoso procedere.

22. Ecco qui un prudente discorso del nostro Volpe; dal quale (se egli non ne avesse altri di simil peso) potreste conoscere con quanta ragione quello Spirito di maestà (se vi ricordate) una Domenica mattina, mentre ei flava in letto, lo chiamò pazzo \* : Perchè in verità niun' altro, che un pazzo par suo, avrebbe portato questi esem- cap. 7. pi per provare il suo assunto; essendo gli stessi e imper-

tinenti, e apertamente falsi.

23. E in 1.º luogo, fono impertinenti, o piuttofto contro lui stesso; perchè mostrano che il suo Vangelo ebbe principio dal solo affetto di Uomini e di Donne. In 2.º luogo, essi son falsi, se noi consideriamo i tempi della Regina Anna e del Cromuello: Perchè il libro dei nuovi Articoli (mentovato di sopra dall'Halleo e dall'Holinsedo, come prima pubblica alterazione in materia di Religione, scoperta in Arrigo) fu composto e dato suoradopo la morte della detta Regina il dì 8. di Giugno del 1536., la morte di quella effendo seguita nel 19.del precedente mese di Maggio. E l'istesso Volpe riferendo i suddetti Articoli, come pubblicati dopo la morte della Bolena, così dice: Questo libro trattava specialmente del Battesino, della Penitenza, e della Cena del Signore: Perciò il popo- 991. col. 2. lo della Lincolnia prese le armi , Oc. E poi fa in margi- sum. 30.

\* Vedi al

Principio d' alterazione d' Arrigo VIII. dopo la morte della Regina Anna belena.

ne questa nota: Comincia un poco d'alterazione di Religiene. E subito aggiunge quest'altra nota: Sollevazione nella Lincolnia: Onde appatisce evidentemente dalle sue parole, che il primo principio di qualche alterazione in materia di Religione a savore del suo Vangelo su dopo la morte della Bolena: e in conseguenza è uno sproposito da mentecatti quelche ha scritto avanti; cioè, che sin tanto che visse la Regina Anna, ebbe il Vangelo un convenevol successo. Sec.

24. L'altro esempio del Gromacilo non è men fasso; perchè oltre al suo concorrere alla condanna dei Protefianti (come udiste di sopra) e specialmente di Givoarni Lamberte; e oltre alla protesta che egli sece in punto di morte, d'esse catrossica, e di non dubitare d'alcun Sagramento della Chiesa Castellea universale; è notorio che quando su fatto il severo Statuto dei 6. Articoli conetra ogni sorta di Protessami (il che segui nell'anno 31. del regno del Re Arrigo, nel mese di Aprile del 1540, come apparisce dallo stello Statuto, e ancor dall'indiso, dall'Holinscio, e da altri Cronisti; il Gromuello era allora nell'auge del savore e dell'autorità appresso di Arrigo, come è evidente: perchè nel tempo di quel medeimo Parlamento, oltre alle cariche e dignità, ricevute innanzi (come di Barone, e) di Configiere di Stato, di Cavaliere della Giarctitera, di Cussole delle gioje, di Vicario

to del Gronuello quando gli Evangelici eran puniti più fieramente dal Re Arrigo.

Sommo credi-

Helinfedo an.

go, come è evidente: perchè nel tempo di quel nedeimo Parlamento, oltre alle cariche e dignità, ricevute innanzi (come di Barone, di Configilere di Stato, di Cavalicre della Giarettiera, di Cullode delle gioje, di Vicario
generale negli affari firituali, ed altre limili) fu ancora creato Conte d'Effica, e gran Ciamberlano d'Ingbilierra.
Il che è riferito dall'Ibilinica con quelle parole: Il 18.
Aprile Tommafo Comuello fu creato in Vefmifler Conte d'
Efficia e gran Ciamberlano d'Ingbilierra: la qual carica fi
foleva fempre godere dai Conti d' Orforda; e Gregorio fuo
figlio fu fatto Cavaliere in lugo fuo, circ. Così Crive il
prefato Holinfedo. Se adunque nel tempo più prospero
del Cromuello, venne suora il suddetto Statuto dei 6. Articoli per gafigo dei Protessani, che su il più serero,

che si fosse mai udito ; quanto pazzo è il discorso del

Vol-

# Protestante. Part. II. Cap. XI.

Volpe, quando ci dice, che fin tanto che il Gromuello fu in governo e in credito appresso il Re, il nuovo Evange-

lio andò innanzi prosperamente, &c.

25. Or voi vedete da tutto questo, in che povero stato era la Chiesa del Volpe sotto di Arrigo, non ostante. ogni suo vanto, e l'adulazione da lui usata nelle sue immagini. Ma affinchè voi non pensiate, ch'io parli solamente della miseria esterna, o temporale della sua Chiesa; io vi prego a confiderare, per conclusione di questo Capitolo, due sole cose; le quali dimostrano apertamente la vera miseria spirituale della Chiesa del Volpe sotto il detto Arrigo; se una confusione di capricciose Opinioni e di Erefie ti può chiamar Chiefa.

La 1.º si è, che nei giorni di Arrigo (o almeno in Primo punto una gran parte di quelli) i Settari non eran distinti nelle loro classi; ma tutti andavano sotto il nome di Evangeliei , o Prosestanti , sì i Luterani , i Carlostadiani , gli Zuingliani, e tutti gli altri Sagramentari, come i Valdesi, i Vicleffiani , gli Anabatisti , i Libertini , ed altri simili: Dimodoche in questa massa di Evangelici, o Protestanti eran comprese tutte le Sette, che d'allora in poi sono state distinte; come (secondo le finzioni poetiche) eran compresi i 4. elementi colle loro parti nel gran caos del mondo, avanti che quello fusse distinto: o per parlare più propriamente, essi erano come i piccoli Orsi, caduti di fresco dal ventre della loro madre; cioè, deformi, rozzi, e confusi; che poi col tanto leccare dei lor genitori, finalmente fono ridotti a qualche forma di belle creature, come sapete che sono i figliuoli degli Orsi .

27. E così appunto era in quei giorni la Religione dei Protestanti: Perchè ognuno, che allora tenesse una nuova opinione di qualunque Setta, o parlasse contro la dottrina della Chiefa Cattolica, era subito ammesso per fratello del nuovo Evangelio, per un fincero fervo di Dio, e Santo evangelico (come il Volpe dapertutto gli chiama fenza distinzione) o fusse Luterano, o Zuingliano, o Anabaparou Confeff. de Cana Domini .

Melantion. lib. de fuo judicio ad Elett. Rhen. an. Domini 1560. Freder. Staphil. I.de Concord. Lutb. Lyudan. indubitant. Protect. initio lib. de vis. O

altra cosa: Ma poi questo gran caos venne distinto, col dividete tutti i Settari nelle lor classi . La qual divisione Luther. in ebbe principio da Martin Lutero, che offervo q. Sette distinte essere uscite in pochi anni dalla sua dottrina, equelle di soli Sagramentarj: alle quali il suo discepolo Melantone poco prima della sua morte, nel suo sentimento seritto al Palgravio, o Elettore del Reno, ne aggiunse 6. altre, attualmente elistenti tra i Luterani. Ma altri Autori, che le hanno raccolte con maggiore esattezza e distinzione (come lo Stafilo, uomo affai dotto e contigliere dell' Imperatore, il Vescovo Lindano, il Dottor Gabriello Prateolo, e diversi altri ) le dividono in un maggior numero; distribuendo gli Evangelici del nostro tempo, derivati dalla dottrina di Lutero dopo il 1517., in 4. clatti: la. 1.ª delle quali è dei puri Luterani, divisi in 11. Sette: e queste essendo di nuovo suddivise in 3. altre classi, cioè, di Luterani rigidi , moderati , estravaganti , fanno più di 30. altre Sette .

Diverse classi e forte di Settorj nate da Lutero dall' anno Ifiz.

fell is berete

28. La 2.º classe generale è dei Semiluterani, che in parte convengono con Lutero, e in parte no; ma con 11. differenze tra loro medefimi: le quali effendo tenute oftinatamente dai loro Autori e professori, sanno altrettante differenti Sette . La 3.º classe generale è degli Antiluterani, che sono opposti totalmente a Lutero; come i Sagramentari, ed altri simili; dei quali si contano 56. Sette tra loro diverse; ed essendo la 1.º di queste subdivisa in altre 9., voi potete immaginarvi a che fomma possono ascendere.

29. La 4.º classe generale è degli Anabatisti, che ebbero origine da Bernardo Rosmano secolare ignorante, ma discepolo di Lutero, circa il 1524; cioè, 7. anni dopo che il detto Latero ebbe cominciato la sua Eresia: e costoro sono divisi in 13. Sette, come si vede nei suddetti Autori. Le quali divisioni non eran fatte, nè conosciute in Inghilterra (se non molto confusamente) nel tempo del Re Arrigo; ma tutti quanti eran riputati buoni Evangeli-

si, e membri d'una stella Chiesa; e così gli reputa il Vol- Come il Volpe ancora adesso. Per prova di che, ovunque venivano contraddetti, raffrenati, puniti, o abbruciati per qualfivoglia delle loro opinioni, esso gli annovera espressamente per Confessori, o Martiri della sua Chiesa: eccettuati i foli Anabati/li, che apertamente ei non gli ammet. te; perchè anche adesso sono abbruciati dai Protestanti . Contuttociò ei non gli rigetta; ma tace nei loro affari, o ne pone alcuni nel suo Calendario, non ostanti le diverso, loro opinioni, come vedrete nei 2. tomi seguenti. E tanto basti circa il 1.º punto, concernente la confusion l'impurità, e le imperfezioni della Chiesa del Volpe sotto

pe aduna turti Sectory nella fua Chiefa.

il Re Arrigo; se pur si può dire che ne avesse alcuna. 30. Segue adesso il 2.º punto dell' antipatia e contra- Secondo pun: dizione tra i detti Settarj, che dal Volpe fono tenuti per to della mileprime Colonne della sua Chiesa. E quanto ad Arrigo, al- della Chiesa la Bolena, al Cranmero, e al Cromuello, noi ne abbiamo del Volpe; digia parlato. Le altre Colonne (se crediamo al Volpe) sied la contrafuronc Tommaso Bilmes, Gio: Frites, e Guglielmo Imadifusi embri lo, tutti e tre Martiri, notati in rosso nel suo Calenda-nelle bro cre, rio: e poi in nero (ma in riga di Martiri) Roberto Bar- dense. neo , Guglielmo Girolamo , Tommafo Gherardo , Gio: Lamberto, Pietro Germano, Andrea Hivito, Gio: Colino, Guglielmo Cobrigio, e diversi altri, che non solo professarono il suo Vangelo, come egli dice; ma anche diedero il loro fangue in olocausto e in facrifizio, per attestare e conformare il medetimo. E a questi egli aggiunge diversi Santi Confe/ori della sua fede; cioè, Erasmo Roterodamo, Pico della Mirandola, Filippo Melantone, Fra Bucero, il Re

Odoardo VI., ed altri fimili. 31. Ma ora chi volesse tirare tutti questi Martiri e Confelfori della sua Chiesa in una forma di Fede, o buona, o cattiva (necessaria, come voi sapete, per fare una Chiefa: ) sarebbe un' impresa atsai più difficile, che lo schierare tutti i Gatti d'una gran Città, e fargli stare in quella maniera spontaneamente per lo spazio d'un'ora, senza To.I.

Vedi Bilneo nel 2. tomo 10. di Marzo an. 1531.

Gio: Friteo. Guglielmo. Tindatlo.

\* 2. e 3. tomo 2. Gennujo, e 6. Ostob. Fra Barneo. Gerardo. Cirolamo. Lamberto. R. dico. Hupero. Kogero. Latimero. Andrea. Hipito.

\* Part. 1. c.z.
Pietro Germano .

I'cdi il fuo
girno 13. Uttib. nel 3. tomo .

Colino e Cobrigio .

Volpe pag1033-

voltarsi da una banda, o dall'altra. Perchè, quanto al Bilneo, voi vedrete nei 2. tomi appresso, che egli tenne poche opinioni coi Protestanti, e molte con Noi contro di Loro; e in due vari tempi egli abjurò le protestanti, e finì di vivere in tale abjura . Il Friteo ancora e il Tindallo in molti punti di Fede erano contrari al Volpe; voglio dire, contrarja Lutero e a Zuinglio nella controversia del Sagramento; tenendo esti la presenza reale estere una cosa indifferente, e da esser creduta, o non creduta, comeciascuno stimava meglio, con altre Eresie particolari molto:notabili, come a suo luogo \* si mostrerà. Roberto Barneo era un fervido Luterano, come il Tindallo attestò al Friteo . E quanto a Gherardo, a Girolamo , ed a Lamberto, benchè fossero Zuingliani, non eran però alla moda del Volpe; ma diversi da lui in molte dottrine, come vedrete, quando verremo a trattar di loro; siccome ancora del Rideleo, dell' Hupero, del Rogero, e del Latimero; non essendo questi, sotto di Arrigo, che Luterani; se pure in quel tempo s'inoltrarone tanto.

32. Quanto poi ad Andrea Hivito, egli non era d'alcuna Setta particolare, quando morì; ma diffe solo, che volea morire per quella Fede, che teneva il Friteo, qualunque ella fosse, come innanzi \* io ho notato . Pietro Germano inclinò veramente al Zuinglianifino; ma insieme con quello egli teneva che Gest Criflo non si fosse incarnato di Maria Vergine, e alcune altre sante dottrine di simil natura (come poi vedrete nel giorno della sua sesta.) E quanto al Colino e al Cobrigio, ancor esti bruciati per diverse Eresie sotto di Arrigo, e scritti Martiri nel Calendario del Volpe il 10. e l'11. del mese d'Ottobre; egli stesso confessa, dopo aver meglio considerato, che gli sima non degni d'esser contati tra i Martiri di Dio; ma pure tiene ( come egli dice ) che effi appartengono alla compagnia dei Santi di Cristo . Il 1.º di questi esponeva un. Cane all'adorazione del popolo, in vece del Sagramento dell'Eucaristia; e il 2.º negava a dirittura il nome di Cri-No:

# Protestante. Part. II. Cap. XI.

flo: ma il Volpe gli scusa con dire, che essi erano mentecatti; come amplamente voi vedrete nell'esame del suo Calendario. E tanto basti circa i suoi Martiri.

Quanto poi ai suoi Confessori, cioè, Erasmo Ro-Confessori terodamo, Pico della Mirandola, Filippo Melantone, Fra del Volpe lot-Bucero , Odoardo VI. , e diversi altri (che nel fine del suo so Arrigo VIII Calendario gli nota per Santi ) essi convengon nella Religione, o col Volpe, o tra loro medefimi, appunto come i Cani e i Gatti: Perchè, quanto ad Erasmo, che il Erasmo Rote. Volpe lo fa (per così dire) primo Maestro degli Evangelici rodamo. in Ingbilterra; voi l'udirete nel 3.º tomo difender se ttesfo \*; onde direte che il Volpe l'oltraggia fuor di mifura , \* 26. Dicemb. col tenerlo per Protestante; avendo egli scritto sì acremente contro il suo primo Capitano Lutero; ripetendo spesso queste parole: Christum agnosco, Lutherum non agnosco; Erasm. 116.16.

Ecclefiam Romanam agnoseo, Oc. Io conosco Cristo, non spift. 11. conosco Lutero; io conosco la Chiesa Romana, &c.

34. E un timile oltraggio egli fa a Pico della Miradold, Pico della Miche mai non tenne in vita sua alcuna opinione protestante; randola. come vedrete, quando verremo al fuo luogo nel Calendario. E quanto al Bucero e al Melantone , essi erano Lu- F. Bucero. terani e furon per molti anni nemici scoperti di Zuinglio Melantone. e degli Zuingliani, che sono il fiore della Chiesa del Volpe . E sebben Fra Bucero ( per aver l'uso libero della sua donna in Inghilterra ) diffimulò poi egregiamente in alcune cose, e parve accordarsi coi Sagramentarj, a fin di piacere per qualche tempo al Protettore; nientedimeno essendo richiesto confidentemente dal Dudeleo, Duca di Nortumbria, della sua opinione circa il Sugramento, gli disse in presenza di Milord Pagetto allora Protestante (che poi l'attestò pubblicamente ) che la presenza reale non si Fra Bucco al potea negare, fe si credeva tutto ciò che hanno scritto gli sumbriu. Evangelist: ma se tutto si dovesse credere, ci gli soggiun-

se, che era materia da disputarii. 35. E finalmente, quanto al Re Odoardo, che dal Vol- Del Re Odope è segnato nel suo Calendario con lettere rosse come so- ardo VI. Ecc 2

len-

Risposta di Duca di Nor-

### Ricerca della Chiefa

404

lenne Confessore della sua Religione: se parliamo del tempo di Arrigo suo padre, egli era un Confesiore un po' troppo giovane; perchè appena aveva 9. anni, quando quegli morì: ed è molto probabile, che la Religione, che ei potè ricevere in sì tenera età, fusse quella, che gli fece insegnare il Re Arrigo, mentre egli visse; e non quella, che è piaciuto al Volpe d'assegnargli dopo. Ma se il Volpe vuol dire, che egli fu Confessore della sua Religione dopo la morte del Re Arrigo: sebbene è difficile il sapere, a qual Religione quel ragazzo si farebbe appigliato, Se fosse visuto; nientedimeno io lo stimo più Martire della Chiesa del Volpe, che Confessore: poiche è probabile, che il cambiamento della Religione e della Reggenza lasciata da Arrigo; susse cagione della sua immatura morte: Perche, se le cose fossero rimase, come suo Padre le avea lasciate; se i Tutori non avessero eletto, contro il fuo ordine, un Protettore; se non sossero stati privati, il Vriosleo della sua carica di Cancelliere, e dei loro posti i Configlieri Cattolici, fedelissimi conservatori del sangue Reale; facilmente quel giovane Re avrebbe avuto una vita più lunga, e le sue Sorelle non sarebbon cadute in quegl' imminenti e mortali pericoli, nei quali si videro per l'ambizione del partito Evangelico. E tanto basti circa a questo, e a tutto il regno di Arrige VIII. Adesso noi Correremo brevemente quel che rimane.



# Protestante. Part. II. Cap. XII. 405

SE LA CHIESA DEL VOLPE ba avuto qualche luogo fotto il Re Odoardo, la Regina Maria, ed Elisabetta adeffo regnante; e fin' a che segno è stata ammessa, o è ammessa al presente.

### CAP. XII.

Come il Volpe nella 1.º pagina della vita di Arrigo VIII., rappresentò in una bella stampa di sua invenzione il detto Re affiso in Trono, tenendo i piedi ful collo del Papa, in una mano il Vangelo, e nell' altra la Spada per difenderlo (come udifte di fopra;) il cui taglio andò poi a cadere sopra i medesimi Protestanti, come già s'è mostrato; così adesso nella 1.ª pagina della vita del Re Odoardo suo figliuolo, ei lo rappresentain una stampa, più trionfante, superiore a suo Padre, e Capo della Chiefa Inglese più assoluto di lui, benchè egli fosse all'età di 9. anni; collocandolo in un alto Trono di maestà, colla Spada nella destra, e col Vangelo nella sinistra, in atto di consegnarlo ai Prelati che gli stanno intorno; e scrive in margine questa nota: Il Re Odoardo confegna la Bibbia ai Prelati, O.c. come se quella ricevesse la sua autorità dalla confegna di quel ragazzo: il quale essendo in sì tenera età (e per conseguenza a mala pena capace di leggerla, e molto meno d'intenderla) egli poteva consegnar loro le Favole d' Esopo, o l' Istoria di Don Chisciocte, o le Metamorfosi di Ovidio (se glie l'avessero poste in mano per consegnarle; ) siccome sece il Protettore suo Zio, che intendeva tanto poco il contenuto della detra Bibbia, quanto quel ragazzo.

 Ma oltre a questa maestosa comparsa del consegnare il Vangelo, vi sono ancora nell'istessa pagina due, o tre

Due pazze
immagini fata
te dal Volpe
rapprefentanti ArrigoVIII
e Odogrdo VI.

Altra pazza immagine del Volpe .

tutto le Immagini con gran diligenza, ed abbruciarle; con queste parole scritte sotto: Il Tempio ben purgato. La 2.º è d'una gran Nave, con molti uomini, donne, e ragazzi, che imbarcano tutti gli arredi della loro Chiesa; cioè, Libri, Campane, Immagini, Candele, &c. e tra quelle il SS. Sagramento; e sopra la Nave vi sta scritto: L' imbarco della Chiefa Romana : e da una parte queste altre parole: Imbarcate i vostri balocchi, e coglictevela, Papisti. E così il capo del Volpe si va dilettando di tali invenzioni. Ma chi non vede, quanto puerile è questa pazzia? Poichè appena 6. anni dopo quello trionfo, quando giunse al Trono la Regina Maria, li poteva dire ancora a Lui e ai suoi Compagni: Imbarcate i vostri balocchi;

e coglietevela, Protestanti. 3. Ma se in satti consideriamo tutte le cose, che in

quel tempo la Nave Cattolica condusse via dall'Inghilterra; e tutte quelle, che subito dopo la Nave Erctica. vi portò di Germania, di Ginevera, dagli Svizziri, e da altri luoghi; facilmente noi scopriremo se su più dannosa alla nostra Nazione la partenza dell'una, o la venuta dell'altra: Perchè nella Nave Cattolica non folo fu condotto via il SS. Sagramento, come dice il Volpe, e lo mostra in istampa (che è il più grande e più prezioso tesoro, che Gesu Crifto abbia lasciato ai suoi fedeli su questa terra; ) ma insieme con esso ogni genere di Virtù e di Probità: perchè allora fu condotta via la Gravità, la Dottrina, la Pietà, la Divozione, la Pace, la Concordia, l'Unità, e la Carità : E nella Nave Eretica furon condotti tutti i Vizj contrarj; specialmente la Sedizione, la Divisione, la Superbia, la Temerità, la Curiosuà, la Novità, la Senfualità , l' Impietà , e l' Ateifmo : E in luogo di molti favi, morigerati, e gravi Soggetti, che si ritirarono in quell' infausto cambiamento; vennero correndo in Inghilterra molti Preti e Frati apostati dissoluti; avendo al fianco ciascuno di loro la sua Compagna (persone affamate

Che cofa conduffe via la Nave Cattolica; e che cofa recò la Nave Eretica .

c tur-

### Protestante . Part. II. Cap. XII. 407

è turbolenti) come Fra Martire, Fra Buerro, Fra Buerro, Fra Buerro, Fra Boerro, Boerro

Immagine.
dell'adunanza
fraterna dei
Protefiquei.

4. Perchè il tutto cominciò con manifesta perfidia. contro il Re defunto: imperocchè laddove quegli aveva 2. cose in abominazione sopra tutte l'altre; la 1.º, che il suo figliuolo avesse un Protettore (considerati i fatali fuccessi del Protettorato nei tempi andati; ) onde lasciò 18. Tutori per governare con egual potere, durante la fua minorità; e la 2.4, che l' Erefia (ma specialmente il Zuingliani (mo) entrasse nel Regno : queste 2. cose furon determinate contrariamente alla sua volontà dentro 3. giorni dopo la sua morte; e 13. prima che egli sosse sepolto: Perchè essendo il suo figliuolo dichiarato Re il di 28. di Gennajo, ed ei non sepolto fin' al 14 di Febbrajo; il Conte d' Herforda zio del nuovo Re fu fatto Protettore e del Re e di tutto il Regno il 1.º giorno del detto mese di Febbrajo, per privata autorità della maggior parte dei foli Tutori, fenz' aspettare alcun Parlamento, o consenso del Regno, per sì gran carica e cambiamento, come era questo.

5. E per indurre i suddetti Tutori a una tal mutazione, furon loro promessi grandi avanzamenti, ed alcuni ancora adempiti dentro i 15. giorni dopo l'innalzamento del Protettore: perchè il Parri su satto Marchese di Nortantore, il Dudeleo Conte di Varvito, il Urieleo di

Promozioni fatte dal Protettore nel principio del Re Odoardo - Holinfedo Stoo , ed altri an. Dom-1547

Soutantone, il Seimero grande Ammiraglio, &c. E sebbene fu data speranza a tutti quelli, che erano inclinati Cattolicamente (come era in effetto la più gran parte di esti, se avessero seguitato la loro coscienza) che per allora non sarebbe alterata la Religione; contuttociò il Protettore, appena passati 20. giorni, dopo esfer salito inquell'alto posto, fu sì voglioso di fare in essa delle novità, che il dì 6. del Marzo seguente, spedì Commissari in ogni parte del Regno ad abbatter le Immagini ed altri Ornamenti per tutte le Chiese, ed a fare altre innovazioni, di sua propria autorità; che ora in tutte le cose egli voleva che ella passasse per quella del Re. E perchè se gli oppose il Cancelliere Vriosleo, e voleva che egli aspettasse fin' a tanto che fosse adunato un Parlamento, fu privato della sua carica, per così atterrire e ritenere gli altri dal parlare in fimili casi. Per l'istessa cagione il Vescovo Tostallo venne rimosso dal Consiglio, benchè sosse uno dei 18. Tutori, assegnati da Arrigo: dimodochè il Protettore volea disporre assolutamente tutte le cose a suo piacere, senza legge, e avanti la legge; anzi espressamente contro le leggi del Re Arrigo, ancora in vigore.

6. E perchè egli e i suoi seguaci vedevano bene, che l' affetto del Regno era assatto contrario a tali alterazioni (come innanzi io ho mostrato \*e idivisò col Dudelos Conte di Varvico, che in quel tempo lo secondava in ogni cosa, il viaggio di Sezzia (come ognun sa) sotto pretelto d'indurre per forza quella Regina a sposarti col Re. Ma ogni uomo sensato vedeva bene non esser verissimile il torre a quei popoli una tal Principessa per via d'armi: nè il Re Odoardo avveta biosno che s'affertatesor a trovargli una sposa così presto (avendo egli solamente 9. anni;) ma che tal cosa si potente con gli Sezzzes quietamente, affinchè i medessimi concresser ogni Sezzzes quietamente, affinchè i medessimi concresser osi si suona voglia, per loro interesse, all'unione d'ambidue i Regni con quel matrimonio, conforme era stato fatto nel tempo di Arrigo.

Nel fine della prima-Parte.

Viaggio in Iscoziu perchè fu divisato nel tempo del Re Odoardo.

# Protestante. Part. II. Cap. XII. 409

il 1.º fermone, che il Vescovo di S. David sece in Londra fu quella materia; cioè, a fine d'indurre il popolo allaguerra contro la Sevala: perchè allora il Protettore avea impiegato tutti quanti i Predicatori, ed il Conte Dudeleo a mostrar la gloria e il grand'utile di quell'impresa.

7. Ma la vera cagione della medefinia era di avere per quella via un giuflo pretefto ed occafione di metter nel Regno un' armata in piede, e ancora chiamarvi (come effi fecero) delle truppe firaniere e di Tedefebi e d'Ita-liani fotto Pietro Gamboa, che aveva fervito il Rec Arrigo in Bologna di Francia, e altri Capitani, che effi fituavano dover riufcire più fedeli ai loro intereffi, de' Soldati Inglef, in occorrenza di Religione. E in fatti codi fegui: perche l'anno dopo, quelle truppe firaniere ferviron davero il Protettore, quando varie Provincie prefero le armi, nel 2, anno del Re Odoardo, per difefa della lor Remi.

ligione, come in appresso voi udirete.

Questa dunque fu la 1.º opera dopo la coronazione del Re Odoardo, cioè, il viaggio del Protettore verso la Scozia; avendo egli prima spedito dei Commissari (come ho già detto ) e de' Predicatori in ogni Provincia predicare contro le Immagini, le Processioni, le Litanie, la Messa, i Pellegrinaggi, e le Orazioni ai Santi: e tutto questo di sua autorità, senza legge, e contro la legge; perchè ancora alcun Parlamento non avea annullato la Religione lasciata da Arrigo. La qual cosa afflisse talmente la plebe Cattolica, che da pertutto cominciò a esclamare contro i suddetti Commissarj; e uno di loro chiamato Bodi, fu uccifo nella Cornovallia; per lo che diverse persone in varj luoghi di quella Provincia furon giustiziate; e un Prete mandato a Londra, per esser là impiccato e squartato a terrore degli altri; perchè alcuni dicevano, che era stato complice della morte del detto Bodi.

9. In questo modo si cominciò a piantare in Inghilterra la nuova Religione sotto un Re di 9. anni, per l'autorità del Protettore: il quale, perché dubitavà che i suoi To. I. Piff Dot-

Concorfo d' Apoftati in-Ingbilterra.

Dottori Nazionali (come anche i Soldati) non fussero il caso per sì grand'opera; mandò in Germania per diversi Settari di qualunque fede, tolta la Cattolica: ma specialmente bramò d'avere dei Frati apostati , legati alle donne; afficurandoti, che quelli sarebbero più pieghevoli ai suoi voleri: onde vennero in Inghilterra Martin Bucero Domenicano, che fin' allora era stato servente seguace di Lutero: poi Pietro Martire Canonico regolare, che inclinava al Zuinglianismo; ma nientedimeno disposto a insegnare e predicare tutto quello, che gli fosse ordinato: e per Bernardino terzo Bernardino Ochino; il quale col pigliare una donna, avea perduto ogni religione; e scrisse un libro de Polygamia, per poter avere più mogli a un tempo; e alla fine

Ochino . Vide Sander. ware.poz.627. mori Ebreo .

 Questi 3. furon distribuiti nelle 3. fonti principali del Regno, cioè, Londra, Osforda, e Cambrigia: e

Fra Balco .

con essi si unirono altri dell'istesso abito e professione; co-FraCoverdalo me Coverdalo frate Agostiniano, Gio: Baleo Carmelitano, ed altri Apostati Inglesi di simil sorta, come innanzi ho moltrato. Tutti i quali cominciando a insegnare e a predicare in varie Provincie dell'Inglitterra, riempirono il capo a quelle genti di novità e di dissensioni; perchè essi non avevano il dono degli antichi Predicatori Apollolici, d'insegnare e predicar dapertutto l'istessa Fede e Dottrina: ma quanti erano, tante varie opinioni seminavano; seguitando ognuno il proprio capriccio. Solamente essi convenivano nell'impugnare la Dottrina e i Riti della Chiefa Cattolica; ma tra loro non fu mai possibile che s'accordassero.

La qual cofa essendo narrata al Protettore mentre era in viaggio verso la Scozia, n'ebbe grandissimo dispiacere, e scrisse al Crammero e al Rideleo, che procurassero per ogni via qualche accordo e uniformità, e speditamente terminassero il Libro della nuova Liturgia Inglese; di cui avevano cominciato a trattare, prima cheegli partisse di Londra. Ma questo non si potea fare così

### Protestante. Part. II. Cap. XII.

facilmente, perchè tra loro erano insorte nuove fazioni e Cagioni di didivisioni, specialmente dopo l'arrivo d'oltra mare dei det- scordie tra i ti nuovi Predicatori, si nazionali, come stranieri: per- nuovi Prosechè, sebbene questi secondi non potevano dar grand'ajuto nel comporre il prefato Libro della Liturgia, o piuttosto della Messa Inglese; nientedimeno l'impedivano molto colla varietà delle opinioni, che essi avevano portato seco: alcuni di loro essendo venuti di Sassonia, e altri dagli Svizzeri; ove eran tenute ed infegnate differenti dottrine. E siccome nel detto Libro si dovevano esprimere e infinuare, non folo i Riti, le Cerimonie, e l'amministrazione dei Sagramenti; ma ancora il numero e la natura di essi, e altri articoli da esser creduti nella nuova Chiesa; di quì ne nacque tra loro una gran guerra : perchè il Bucero voleva una cofa, Pietro Martire un'altra, ed Ochino una diversa da ambedue. E poi v'entrarono Gio: Baleo e Milon Coverdalo, venuti di fresco d'oltra mare colle nuove loro dottrine, e donne lascive; volendo anch'essi aver luogo tra loro.

Ma più di tutti, turbaron l'affare duc Preti ammogliati molto caparbi, venuti ancor effi d'oltra mare, cioè, Gio: Hupero, e Gio: Rogero; l'uno da Vittemberga con moglie Tedesca, e l'altro da Argentina con Borgognona (come attesta il Volpe :) i quali essendo totalmente contrarj al metodo preso dal Cranmero e dal Rideleo, e in gara speciale contro di essi; stimandosi più dotti, più zelanti e riformati di loro (come vedrete nell'Esame del Calendario; ed essendo potenti in parole e in fazione, e stimati dal popolo a cagione dell'esilio da essi sosferto: renderon nel principio questo accordo assai più difficile; specialmente perchè Ugone Latimero più turbolento di tutti gli altri, e più riguardevole appresso la plebe, a cagione che nel tempo di Arrigo era stato Vescovo; s'unì con loro contro il Cranmero e il Rideleo , perchè questi non in- Stoo an. 1539. clinavano a farlo rimettere nel suo Vescovato di Vorcestre, di cui su privato dal detto Arrigo.

13. Onde il Protettore, tornato che su a Londra dal suo viaggio di Seozia, nel fine della State, restò assisti turbato nel vedere quelle divisioni; ma specialmente perche non trovò le cose disposte, come egli sperava, per sare il nuovo clibro di Liturgia: ma solo che era impugnata l'antica Religione, e la nuova non ancora formata; incrno alle quali erano inforte infinite contese. Nientedimeno, essendo adunato un Parlamento il di 4. Novembre, l'anno di Griso 1547. e il 1.º del Re Odoardo, essi tientedirono di sar decestare alcune alterazioni: ma il lost renativo siusci vano, non ostante tutto il potere, tutta l'arte e persuasione, che su ustata dal Protettore e da quelli del suo partito, per ottenerle. Solamente essi conseguirono in quel Parlamento 2. cose di molta importanza intorno al punto della Religione: La 1.º su, che tutti gil antichi Statuti penali contro ogni Eretico, dal Re Odoardo III. in poi (cioè, per lo spazio di quasi 200, anni) fossero aboliti: ma quelli specialmente, che sirvon fatti contro i Loslardi, i Vistessimi, gli Ussi 15, si Anabasisti, e diversi alti, nel 1.º anno di Riecardo III. e nel 2.º d'Arrico V., e

Dom.1547.an. 1. Eduar. 6.

Libertà e împunità concedura a tuttigli Eretici . Statuti penali contro ogni Eretico, dal Re Obardo III. in poi (cioè, per lo fipazio di quafi 200, anni) foffcro aboliti: ma quelli (pecialmente, che furon fatti contro i Lollardi, i Vicieffiani, gli Uffiti, gli Anabatifii, e diverti alti, nel 1.º anno di Riccardo II., e nel 2.º d'Arrigo VIII. Tutte quefle leggi furono annullate con ogni pena, proibizione e garfigo; Onde ciafcuno potea penfare, parlare, predicare e infegnare quel che più gli piaceva. E quefla è giudicata dal Volpe una buona e dolce libertà del fuo Evangelio; nel quale niuno è tenuto, nè forzato ad alcuna cofa. E tutto queflo fu flabilito nella puerizia del Re Oblardo, contro i decreti dei fuoi Antenati pel coff di 200 anni.

14. Ma în quest'ampla libertà, conceduta ai Settarj d'insegnare tutto ciò che volevano, v'era riservata la penadi morte per quei Catrolttì, che avessero osato di parlare in disetà del Primato del Papa, o contro la suprema pote sià Ecclessifica del detto Obbardo. E questo si il 1.º principio del Vangelo del Volpe nei giorni di quel giovane Regene' quali su data a ognuno, suorchè ai Catroltet, la libertà di credere e d'operare, come più gli piaceva, secondo

## Protestante . Part. II. Cap. XII.

il suo empio capriccio: il che è appunto come aprire le carceri nel principio d'una ribellione; in cui è certo, che i malfattori renduti liberi dal timor delle leggi, andrebbero a unirsi col partito ribelle. E così non è maraviglia, se nell'aprire una tal porta, tutti i Settari entraron nel Regno, e tra quelli diversi Arriani, Anabatisti, Trinitari, e simili Eretici: i quali cominciarono subito a predicare le loro dottrine sì apertamente, che per reprimerli, il Cranmero fu forzato coi suoi seguaci a sedere in pubblico pro tribunali, e condannarne alcuni alla morte: sebben io non vedo, in vigor di qual legge; essendo annullati tutti quegli Statuti, che furono fatti contro gli Eretici per gastigarli, come s'è detto. E specialment egli condannò Giovanna di Kente ( altrimenti Giovanna Ke- Giovanna Kenella ) stata serva di Anna Eschiva, che su bruciata nell' nella condanultimo anno di Arrigo VIII. per negare la presenza reale. E nata e bruciala detta Giovanna fece tanto profitto nella dottrina della tadal Cranmefua Padrona, che ella negava che Gestà Cristo si fusse incar- Stoo in Chronnato di Maria Vergine: e stette sì salda colle sue scritture an 1549. contro il Cranmero ed i suoi Assistenti, che la processavano colle sue compagne nella Chiesa di S. Paolo in Londra il 27. d'Aprile; che quando diede contro di lei sentenza di morte, ella arditamente gli rinfacciò la sua incostanza nella Religione: dicendogli, che poco prima avea condannato Anna Eschiva per un pezzo di pane, e adesso condannava lei per un pezzo di carne; e che siccome egli era arrivato a credere il 1.º , che allora avea condannato ; così giungerebbe tra qualche tempo a credere il 2.0, &c.

15. Questo dunque fu il 1.º punto, ottenuto nel 1.º Parlamento del Re Odoardo; che non vi fosse pena veruna per qualunque Setta: Del che il Volpe si gloria molto, così scrivendo: Quei grati e piacevoli tempi del Re Odoar- num. 40. do , fotto il governo di quel nobile Protettore , banno questa Imperimente lode propria di loro, che duranti i 6. anni del suo quieto re- vanto del Volgnare ; nei quali fu conceduto , per così dire , un po' di re- pe d'eretica. Spiro a tutta la Chiesa d'Inghilterra , &c. ne in Londra , Re Odoarde.

Volpe pag. 1180. col. 2. nè in altra parte di quisso Regno, su udito che alcuno saffisfe pel suo sentimento in materia di Religione, o Papissa, o Prosessante si cecettauti filamente due; una donna Ingles, chiamata Giovanna di Kente; e un Olandes, nominato Giorgio Partii; che morirono per certi punti; che adesso non eccorre ripetersi. Ecco che il Vospe uon ha voglia di ripetere i punti di questi nuovi suoi Evangestei; i quali nonerano altro, che il negare l'istesso Grisso. E perchè egli afferma, che niuno sostiri per la Religione so Cattolico, o Prosessante pi in tutto il tempo del Re Odoarde: si gli domando, che cosa dice di tante centinaja di uomini uccisi e satti morire nella Devonia, nella sorbia, nella Corra vallia, nella Sommerstea, nella sirconia, nella Norsi-

Strage di Cattolici fotto il Re Odourdo .

wallia, nella Sommerfeta, nella Limolnia, nella Norfolchia e in altre Provincie, nel 3,º anno del detto Requando quelli furon coltretti a pigliar le armi in difela della lor Religione, rapita loro violentemente contraogni ordine, ragione, verità, e legge? non era ancor quello foffrire in materia di Religione? Ma udiamo l'ifteffo Valpe confessare il modo, in cui il suo Vangelo entrò in Impliterra.

Volpe pag.

Dopo tali principj (dice egli) affai moderati, fegnirono a poco a poco maggiori effetti nella riforma delle Chiese, e cominciò ad apparire una nuova faccia di cose; appunto come in un Teatro, dove entrano nuovi Attori, e altri ne sono cacciati fuora . I Vescovi nelle Chiese e nelle Diocesi, per la maggior parte furon cambiati, &c. Il Bonero Vescovo di Londra su messo in prigione, e privato del suo impiego: il Gardinero Vescovo di Vincestre, e il Tostallo Vescovo di Duramia , furon rinchiusi dentro la Torre , Oc. Ecco qui per confessione dell'istesso Volpe, quanto grati e piacevoli furono i tempi del Re Odoardo, sotto il governo di quel nobile Protettore; sebbene in tutto esti durarono solamente 6. anni. E qui si vede, che il Volpe ha il dono speciale di contraddirsi, ancora nell'istessa pagina. Ma venghiamo adello al 2.º punto, restato conchiuso in quel Parlamento intorno alle cose della lor Religione.

17. Or

## Protestante. Part. II. Cap. XII.

17. Or questo su il Sagramento dell'Eucaristia, e la Secondo punmaniera di amministrarlo: e siccome il primario e impor- to trattato nel tante affare di quei nuovi Evangelici sotto il Re Odoardo, i Parlamento era il dichiarare i lor fentimenti, fe volevan feguitar Lu- riffia. tero . ovvero Zuinglio; così esfendo in questo punto totalmente divisi (perchè alcuni di loro eran venuti di Vittemberga e da altre Città della Saffonia, ove dominava l'opinion di Lutero; e alcuni, di Strasburgo, di Bafilea, e da altri luoghi negli Svizzeri, ove si teneva quella di Zuinglio; e i nostri Protestanti Inglesi non avean genio a passar più oltre in alcuna di queste 2. Sette particolari, ma fin' a segno di poter tenere le loro donne, che avevano prese (come il Cranmero ed i suoi seguaci) non poterono in modo alcuno venire a un accordo in questa materia: onde fu fatto uno Statuto ambiguo, che non determinava, nè di quà ne di là; il cui titolo era questo: Statuto contro quel- Statut. an. 1. li , che parleranno irriverentemente contro il Sagramento del Eduar. 6. cap. corpo e del sangue di Gesù Cristo (chiamato comunemente il Sagramento dell'Altare) e per ricevere il medefino fotto ambe le specie. E poi così comincia.

L'eccellentissima Maestà del Re intendendo di governare i suoi buoni sudditi in perfetta concordia ed wiità in tutte le cose, e specialmente nella vera Fede e Religione di Dio; e desiderando che ciò succeda dalla sua parte con ogni clemenza, come la Serenissima Sua Maestà ba già dichiarato, Oc. Questa è la prefazione: e poi venendo alla materia, egli dice così: Nel Sagramento confortevolissimo del corpo e del fangue di Gesù Cristo nostro Salvatore (chiamato conunemente il Sagramento dell'Altare, &c. il quale fu istituito dal nostro medesimo Salvatore, Iddio ed Uomo, quando pigliò nell'ultima cena il pane nelle sue sante mani, e disse: Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, che sarà dato per voi, &c. Le quali parole pronunziate dalla sua bocca, Lac. 22. essendo di eterna, infallibile e indubitata verità; ciò non oftante, il detto Sagramento è stato di fresco oltre modo ingiuriato da quella forta di perfone, nominate di fopra; le 944-

Statuto circa il Sagramento dell'Eucorifia

Mat. 26. 1. Cor. 11. quali, per certi abusi sin'ora commessi da alcuni nel frequentarlo, l'hanno empiamente, o ignorantemente condannato, ravvilito e depravato nei loro cuori: e non folo hanno parlato, disputato, o ragionato di si gran mistero irriverentemente e con sommo disprezzo; ma ancora nei loro sermoni, prediche , lezioni , difcorfi , canzoni , cantilene , traftulli , o scherzi , lo chiamano con si vili e indecenti parole, che le orecchie cristiane abborriscono di udirle ripetere: per rifor-

ma delle quali cofe, sia stabilite, &c.

19. Ecco qui la narrativa dello Statuto, e conforme a questa vi danno il rimedio; assegnando la pena a tutti quelli, che parleranno indecentemente, per disprezzare, ravvilire e depravare tal Sagramento. Ma qual sia il parlare indecente, o che cosa intendano per ravvilire e depravare, non ve lo spiegano, come avrebbero dovuto fare, se la loro intenzione fosse stata sincera: sebbene dalle parole del suddetto racconto si vede in qualche maniera, chequello Statuto fu fatto principalmente per gli Zuingliani, o Sagramentarj, che negavano la presenza reale del corpo e del sangue di Cristo nostro Signore, e di sputavano e ragionavan di esso irriverentemente ed empiamente; essendo Procedere in questa la maggiore ingiuria, che un uomo possa fargli. Ma gannevole in non piacque agli Autori di tale Statuto di farsi intendere, questo Statuto e di trattare in questo proposito con chiarezza; ma parlarono oscuramente e dubbiosamente, a fine d'avere una gattajola per iscapolare, e passare a Zuinglio, ovvero a-

tono ancora l'uso sotto una specie in caso di necessità: il che è molto diverso da ciò, che hanno insegnato d'allora in poi. Questi furono i 2. gran punti di Religione stabiliti in quel 1.º Parlamento . Due altre cose suron tentate dagli Evangelici con grande ssorzo, ma inutilmente. In 1.º

Calvino, quando volessero. L'altro punto dell'amministrare il Sagramento sotto ambe le specie, essi lo scrivono più chiaramente, e con questa eccezione : Salvo che la necessità richieda altrimenti: colle quali parole essi ammet-

luo-

### Protestante. Part. II. Cap. XII. 417

luogo, l'approvazione d'un nuovo libro di Liturgia, composto in fretta da alcuni di loro, incaricati dal Protettore e dal Cranmere, per alterare il servizio Divino, e dir la Messa in lingua Inglese, o piuttosto abolirla, e introdurre in sua vece la loro nuova Comunione. Ma quando quel Libro venne proposto nel Parlamento, su contraddetto e Primodibrodi disapprovato, non sol dai Cattolici, ma ancora dai Prote- Liturgia laflanti; specialmente dai più arditi, come l'Hupero, il Ro- lingua Inglest gero, e alcuni altri; i quali, secondo il Volpe, in quei giorni eran Puritani, non volendo portare, nè berretta, nè cotta, nè prestare al giovane Re il giuramento in qualità di Capo supremo della Chiesa Inglese; come vedrete ben amplamente nell'Esame del Calendario. Di più, essi disapprovavano il governo Ecelesiastico di quel tempo, nè convenivano colle dottrine contenute nel detto Libro; onde egli su rigettato con gran dispiacere del Protettore e del Cranmero.

In 2.º luogo, fu tentata la permissione del matrimonio ai Preti e ai Frati, e la legittimazione dei loro fi- dei Pretie dei gliuoli: E in questo si sforzarono assai, quei che avevano Fratirigettato già preso moglie, e poi ne cercavano l'approvazione; ma lamento. per allora non poterono averla: sebbene, circa un anno dopo, essi ottennero in quest'affare una mitigazione, come udirete .

Matrimonio in quelto Par-

22. Ora, passato così il 1.º Parlamento, e terminato Risolnto proil 20. di Dicembre; il Protettore molto scontento, per- cedere dell'ro chè in quello non potè ottenere maggiori vantaggi per i nuovi Evangelici; risolve di servirsi nell'avvenire della sus Reale autorità, sotto il nome del ragazzo Odoardo, per alterare diverse cose nella Religione; adoperando per suoi istrumenti il Cranmero ed alcuni altri del Consiglio. E in 1.º luogo ei cominciò dal Bonnero Vescovo di Londra, co- 1183. me apparisce da una sua lettera del 28. Gennajo 1547. al Gardinero Vescovo di Vorcellre, nella quale così gli dice : Mio Signore, la presente è per avvisare sua Signoria, che l'Arcivescovo di Canturbia quelto di 28. Gennajo mi ha fat! To. 1.

Volpe pag.

rie paime proibite dal Protestore .

to noto con sua lettera, che il Protettore col parere dell'onorevol Consiglio di sua Maestà, ba risoluto per certe gravi considerazioni, che il giorno della Candelaja non si accendano Candele, cene- più candele , nè da qui avanti si dian le ceneri , nè si usin le palme; ingiungendomi di darne avviso a sua Signoria e agli altri Vefcovi con celerità, Oc. Così dice in questa sua. lettera.

E di nuovo il dì 11. del seguente Febbrajo, per ordine del Protettore, alcuni del Configlio scrissero al

Cranmero, e per mezzo suo a tutti i Vescovi del Regno, imponendo loro di toglier via tutte le Immagini, con-

Volpe ibid. queste parole: Vi facciamo noto, che il piacere di sua Altezza col parere e confenso nostro, siè, che immediatamente alla vista della presente, ordiniate con diligenza, che tutte le Immagini, che rimangono in qualche Chicfa, o Cappella, Immugini tolte Oc. siano rimosse e levate via : e nel far questo noi bramiamo che voi procediate con tal prudenza, che fucceda, per quanto fi può, con tutta la quiete e foddisfazione del popolo, Oc. Dal palazzo di Sommerfeto 11. Febbrajo 1548. Vostri affezionati Amici, Odoardo Sommerseto, Arrigo Arundello, Antonio Vinfildo, Giovanni Rossello, Tommaso

Seimero, Guglielmo Pagetto.

Levate che furono le candele, le ceneri, le palme, e le immagini; il Protettore risoluto di proseguire l' incominciata alterazione, pubblicò nel Marzo apprello, con Editto in nome del Re, un certo Libro di Liturgia in Niovo libro lingua Inglese, da essere usato in vece del Messale, nell' di Liturgia amministrazione dei Sagramenti : ma se quello sosse l'astesso, ai Cattolici d' che poco prima fu rigettato nel Parlamento, o un altro ordine del Pro. composto dopo, o l'istesso alterato e corretto, non è ben noto: ma gran cura si pigliò il Protettore e i suoi Aderenti, che quel Libro fosse ricevuto e subito usato, avanti che fosse proposto nel Parlamento. E a tal'effetto riferifce il Volpe una lunga lettera del Configlio a tutti i Vescovi; esortandogli, e in nome del Re ordinando loro di servirsi del Libro. Noi esortiamo (dicevano essi) le Signorie

601. 2.

via per ordine del Protettore prima del Parlaucuto .

dato per forza tcttore .

## Protestante. Part. II. Cap. XII.

vostre, e in nome del Re, supremo nostro Signore, vi ordiniamo che diate questo Libro a tusti i Preti , Vicarj , e Cu- 1184 coli 1. rati della vostra Diocesi con ogni diligenza, a fin che i medesimi abbiano tempo d'istruirsi nella maniera di distribuire la Santa Comunione, secondo l'ordine del detto Libro, avanti la State , Oc. Efortandovi a riflettere , che egli è state pubblicato, affinche in ogni parte del Regno sia praticate quietamente un modo uniforme: in eseguire il quale, noi bramiamo istantemente , che voi usiate ogni attenzione , per quanto amate la grazia del Re, a cui dovrete rispondere per il contrario, Oc. Di Vesmister 13. Marzo 1548.

Volpe pag.

Da tutto questo, e da molto più che si può allegare, apparisce evidentemente, che quel che su satto contro l'antica Religione Cattolica in quei primi 2. anni del Re Odoardo, fu fatto per autorità privata del Protettore e dei suoi Aderenti, avanti la legge, e contro la legge. E ora il raccontare la confusione Babilonese, che segui universalmente per tal novità in tutte le Chiese, e Parroc- che segui in chie dell'Inghilterra, è cosa di eccessivo stupore : perche Inghilterra alcuni Preti dicevan la Messa Latina, alcuni la Comunione Inglese, alcuni ambedue, alcuni niuna, e alcuni lametà dell'una e la metà dell'altra. E questo era molto ordinario; cioè, il dir l'Introito e il Confiteor in Inglese, e le Collette e altre parti in Latino; poi l'Epistola e il Vangelo in Inglese; e poi di nuovo il Canone in Latino; e in fine la Benedizione e l'ultimo Vangelo in Inglese. E queto mescuglio ciascun lo faceva a suo piacere: come lo sti-

nelle prime

fat-

mava più grato al popolo. 26. Ma quel che era più importante e più empio; alcuni consagravano il pane e il vino, e altri no; dicendo al popolo chiaramente che non volevano confagrare, ma render loro il pane e il vino, come da essi l'avean ricevuto; aggiungendovi solo la benedizione della Chiesa. Quelli poi , che volevano consagrare, consagravano in diverse maniere; alcuni in segreto, alcuni ad alta voce, alcuni in una forma, e alcuni in un altra: e dopo aver

Ggg 2

fatta la confagrazione, alcuni alzavan l'ostia al modo folito, perchè fosse adorata, e alcuni no: e di quelli che eran presenti, alcuni ponevansi inginocchione, e l'adoravano, altri voltavano la faccia altrove, alcuni ferravano gli occhi, e altri correvano fuor di Chiesa, bestemmiando e gridando: Idolatria.

Sconcerti 🗢 ditordini negli affari temporali feguiti dalla contufione Ecclefiafti-

£2.

Siccome regnava gran confusione nelle materie Spirituali, così ancora nelle Temporali; specialmente in Londra, ove era tra il popolo una gran pestilenza e mortalità, come racconta Gio: Stoo. S'aggiunse a quella con grande stupore di ciascheduno l'imprigionamento di tre-Vescovi principali , Bonnero di Londra , Gardinero di Vincestre, e Tostallo di Duramia. Nicque altresì tra il Protettore e l'Ammiraglio suo fratello, siccome ancora tra le loro mogli, Caterina Parri, e la Duchessa di Sommerfeto un fiero contrafto; nel quale s' interessarono alcuni principali Ministri Evangelici, e Frati apostati; ma specialmente il Latimero, che inveiva nei suoi sermoni contro l'Ammiraglio a favore del Protettore. E dall' altra. parte il Baleo s'era impegnato a lodar la Parri; avendola spacciata appunto in quei giorni per un' insigne erudita e per un miracolo del suo sesso nella sua serie De scriptoribus Britannicis; ove dice di lei queste parole: ingenii viribus, litterarum peritia, verborum elegantia, O. animi generositate famineas dotes exuperat , Orc. nelle forze dell'ingegno, nella perizia delle lettere, nell'eleganza dello scrivere, nella nobiltà dell'animo, ella supera i doni del sesso semminile. E di nuovo: magnarum virtutum, at unicum boe feculo pietatis exemplar , Ore. ella è l'unico esempio di grandi virtù e di pietà nel presente Secolo. Delle quali eccessive lodi la Duchessa di Sommerseto, che si stimava così prudente e così dotta come l'altra, se n'offese tanto, che il Bales non potè ottenere alcun avanzamento, mentre fu il suo Marito in autorità.

Ba's de Seript. Britan. fol. 238.

28. Ma ora nel 2.º anno del regno del ragazzo Odoarlousente deiRe de ; il di 4. Novembre 1548, fu adunato il 2.º Parlamento;

OVC

#### Protestante . Part. II. Cap. XII.

ove il Protettore e i fuoi Evangelici per avervi voce, ave- Odoardo ann. van fatto tutto il possibile, a fin di fermare tutto quel che 1548. 4. Novolevano nella nuova lor Religione: onde non è maraviglia, se riuscirono i loro disegni; poichè i Vescovi principali eran rispinti, atterriti, ed imprigionati; e ancora alcuni Signori secolari, privati dei loro impieghi; come il Conte di Soutantone, l'Arundello, e diversi altri. Dopo tali disposizioni s'inviarono verso la Scozia col rimanente delle lor truppe il Dudeleo ed il Protettore; il cui sdegno era adesso così terribile verso chiunque s'attraversava ai suoi disegni, che s'aspettava di giorno in giorno, ch'ei facesse morire l'istesso Ammiraglio suo fratello

29. Ma per trattare di questo 2.º Parlamento, 2. cose

per fimil cagione.

(se vi ricordate) surono escluse totalmente nel 1.º; le quali non poteron passare per quanto fussero desiderate e inculcate dal Protettore e dai suoi Aderenti; cioè, il nuovo Libro di Liturgia, e la concessione del matrimonio ai Preti e a' Frati : ma adesso passarono tutte e due; sebben la 2.º con più limitazione, come mostra il titolo dello Statuto, che è il seguente: Decreto d'annullazione di tutte le Leggi positive, fatte dagli uomini contro il matrimonio dei Preti, Ore. Dal che si vede, che quegli Apostati, che avevano già preso moglie, importunarono il Parlamento, per averne l'approvazione; ed essi ottenneso solamente d'esser esenti da ogni gastigo temporale, assegnato loro dalle Leggi umane; il Parlamento lasciando a Dio giudicare il resto, se dopo il lor voto di castità, fossero obbligati a osservarlo, o no. Anzi nello stesso decreto egli commenda grandemente la castità negli Ecclesia- Statat. an. 2. flici , dicendo : Che non folamente farebbe meglio , che i Eduard. VI. Ministri della Chiesa vivessero casti, soli, e separati dalla Dim. 1543. compagnia delle donne , O.c. ma ancora da defiderarfi , che volessero spontaneamente astenersi da quelle, e vivere in impunità pel perpetua castità . Nientedimeno , poiche si vede tutto il con- de Preti e de trario , Oc. fi decreta che tutte le Leggi positive e Constitu- Frati.

Statuto de

zia-

zioni fin' ora fatte dall' autorità folamente dell' Uomo (le quali vietano il matrimonio ai ministri Ecclesiastici ) Oc. , fiano nulle e di niun valore, colle loro pene, penalità, ed

azioni a quelle annesse, Oc.

30. Così dice lo Statuto; il quale non concede altro (come vedete) che la libertà ai Preti e a' Frati incontinenti di aver se donne senza timore di alcun gastigo inquesto mondo. E da ciò voi potete osservare, che gli sforzi di quei nuovi Evangelici tenderono principalmente ad abolire la Disciplina Cattolica, e a rimuovere tutti i gastighi assegnati, sì agli Eretici e all'Eresie in generale, conforme vedeste nel 1.º Parlamento, come ancora ai dissoluti Ecclesiastici per la loro incontinenza. E tanto basti circa questo punto. Adesso venghiamo al Libro della nuova Liturgia.

31. Sebben questo Libro fu fatto di nuovo con molta diligenza da alcuni Soggetti, destinati dal Protettore e dai suoi Aderenti; e poi riveduto dal Cranmero, dal Rideleo, e da altri principali della nuova lor Religione: contuttociò non potè passare senza grandissima difficoltà, come apparisce dall' istesso decreto del Parlamento: perchè egli fu contraddetto non folamente dai Cattolici, ma ancora dai Protestanti; disapprovando non solo i Riti e le Cirimonie ivi ordinate, ma anche gli Articoli della dottrina. E in questo punto su più vemente la suddetta sazione dell' Hupero, del Rogero, del Latimero, e d'alcuni altri, che in quel tempo eran Puritani, come innanzi ab-

biamo notato.

32. Ma la maggiore e più fiera contesa di tutte l'altre (dalla quale sembrava dipendere il principal punto della nuova lor Religione) fu questa: se essi dovevano, intorne al Sagramento dell' Eucaristia, seguitar Lutero, ovvero Seconda con-tela circa il Zuinglio; perchè non potevano più lungo tempo diffimunuovolibro di lare si fatta cofa, come avevano fatto nel 1.º Parlamente; Liturgia. febben per altro (come ho già detto) era difficile il determinarla: Perche inclinavano al Luterani/mo non folo il

Cran-

#### Protestante. Part. II. Cap. XII.

Granmero, il Ridelea, e diversi altri de' primari Ecclefiaffici, che avevano governato fotto Arrigo VIII., ma ancora molti de' Nobili, e de' Consiglieri, che erano mezzi Cattolici , e mezzi Protestanti , per la libertà di mangiar carne nei giorni proibiti, di possedere i beni della Chiefa , di non confessarsi , di non restituire , e per altri fomiglianti motivi; ma in altre materie eran piuttofto di sentimento Cattolico, e con questi concorrevano quelli, che eran venuti dalla Saffinia, ed aveano studiato sotto Lutero; come il Baleo, il Bucero, il Coverdalo, e diversi altri; i quali in quel tempo sostenevano la presenza reale . Ma a tutti questi si opponevano gli Zuingliani; la dottrina de' quali, perchè era di più nuova invenzione, eramolto più grata al Protettore, e agli amatori della novità: perciò alla fine quello partito superò l' altro d'alcune voci, ma pur con molta difficoltà. E per tal cagione il detto Parlamento fu continuato in contese e in dispute, specialmente circa questa materia, per lo spazio di 4. mesi e mezzo; cioè, dal 4 di Novembre fin' al 14. di Marzo; e in questo mentre su sempre incerto di qual Religione sarebbe l'Inghilterra. Perchè siccome molti, che sapevano, o pure congetturavano l'inclinazione del Protettore, scommettevano che prevarrebbe il Zuinglianismo; così altri, in sentire che il Canmero col suo partito sosteneva risolutamente il Luterani/mo, e che poco prima aveva fatto porre in prigione Tommaso Dobbo , Lettore in Cambrigia di Filosofia (come dice il Volpe) e Giovanni Hunneo, per aver parlato contro la Messa, e la presenza reale nel Sagramento; scommettevano per questa parte. Ma tal'incertezza era notoria specialmente nelle due Università; dell' Eucariove Pietro Martire e il Bucero avevan letto per più d' un fia. anno, e spesse volte suron pressati dai loro scolari (per, la maggior parte allora Cattolici ) a dichiararsi apertamente, che opinione essi seguivano circa il Sagramento dell' Eucaristia e la presenza reale, se di Lutero, oppur di, Zuinglio: ma effi il tennero indifferenti , o piuttofto dubbiofi

Fazione Zvingliana prevale alla Luserand nei giorni del Re Odourdo .

Due persone carcerate dal Crammero per parlare contro il Sagramento

Volpe pag. 1180. 1131.

4. Cor.cap.is.

biosi quanto poterono, finchè venisse la decisione del Parlamento. Nientedimeno Pietro Martire si trovò alle strete; perchè, avendo intrapreso di spiegare agli scolari di Oyforda la 1.º Epistola ai Corinti (nella quale tratta l'Apostolo dell' sistiucone dell' Eucaristia) egli credeva d'arrivare a quel luogo, giusto nel tempo che il Parlamento ayrebbe deciso questa controversia.

Perplessità di Pietro Mortire in Osforda circa all' esporre Huc est corpus meum-

Ma la contesa riuscita più lunga ch'ei non pensava, era arrivato all' 11.º Capo molto prima che i Parlamentari avessero finito: onde andarono avanti e indietro molte poste tra lui e il Cranmero, per ricercare una sollecita rifoluzione; allegando ch'ei non poteva più trattenersi: perchè, essendo giunto alle parole, Hoc est corpus meum, dovea dichiararii, o Luterano, o Zuingliano. Ma ei fu pregato ad aspettare, e a trattenersi in altre materie, finchè arrivalse la decisione : e così fece il povero Frate, con ammirazione e con risa dei suoi scolari; trattenendosi su quelle parole precedenti, Accepit panein, Oc. O gratias agens , Oc. fregit , Oc. O dixit , Oc. accipite & manducate, &c. discorrendo diffusamente sopra ciascuno di questi punti, senza passare a quel che seguiva. Ma alla fine giunta la nuova, che dovea tenersi il Zuingliani/mo; il giorno appresso ei sall in cattedra arditamente; e dise : Hoc est corpus meum : Questo è il mio corpo : interpretandolo, questo è il segno del mio corpo: aggiungendo di più, che si maravigliava come alcuno potesse tenere qualche altra opinione, poichè la detta esposizione era tanto chiara! Ma se la posta avesse portato differente nuova, egli stelso avrebbe insegnato l'opinione contraria. E questo fatto l'attestarono mentre visero, i rinomati Dottori, Niccolò Sandero, Gaglielmo Alano, il Dottore Sta-

Diffimulazione e ripiego di Fietro Martire.

> ze e tergiverfazioni di quell' Apostata. In questa maniera cominciò in Ingbilterra il Vangelo Zuingliano sotto il regno di Odoardo VI. 34 Sentiamo adesso una parola, o due dell' issesso

> pletone e diversi altri, che furon presenti a tali sciocchez-

De-

#### Protestante. Part. II. Cap. XII.

Decreto, intorno al Libro della nuova Liturgia, e alla professione del Zuinglianismo, stabilito nell' Inghilterra dopo 2. anni di contesa tra i Protestanti. Ecco ciò che dice il Decreto: Poiche in questo Regno vi fono state per molto tempo diverse forme di Liturgia, concernenti le Preci della Eduardi VL fera e della mattima, come ancora la fanta Comunione chiamata Messa, &c. la Maestà del Re nostro Signore, col Savio parere del Protettore, suo amantissimo Zio, e d'alcuni altri del suo Consiglio, ba procurato diverse volte di reprimere le Innovazioni , o nuovi Riti , concernenti le suddette cose; ma non ha avuto la sua Real cura quel buon successo, che ella ricercava. Perciò Sua Maestà, col predetto savio parere, compiaciutasi di condescendere alla debolezza e fragilità dei suoi sudditi; non folamente per sua clemenza s'è astenuta dal gastigarli; ma ancora, affinche vi fosse un fatto per la metodo quieto, pio, ed uniforme nelle dette cofe, ha ordi- debolezza co nato all' Arcive covo di Canturbia, e ad alcuni dei più dotti e discreti Vescovi, di ponderarle; e ( avendo l'occhio alla più fincera e più pura Religione Cristiana, insegnata dalle Sagre Scritture, siccome agli usi della Chiesa de' primi Secoli) di stendere un metodo conveniente di pregare d'amministrare i Sagramenti, da essere usato in Inghilterra, nella Vallia, &c. Il qual metodo coll' ajuto dello Spirito Santo, è al presente, con unanime consentimento, conchiuso, stampato, e distribuito con gran conforto e quiete di Spirito di Sua Maestà, in un libro cost intitolato: Formadelle pubbliche Preci e dell' amministrazione dei Sagramenti , Oc.

Statut. on. 2.

di Liturgia . fragilità dei

35. Questo è il preambulo dello Statuto del Parlamento: dal quale potete osservare che il suddetto Libro su divifato: in 1.º luogo, per condiscendere alla debolezza e fragilità di tutti quelli, che cercavano le Innovazioni: in 2.º luogo, che egli fu fatto coll' ajuto dello Spirito Santo, e con unanime consentimento, conforme alla più sincera e più pura Religione Cristiana, insegnata dalle Scritture: e in 3.º luogo, che il fanciullo Re Odoardo ne riceve gran To. I. Hhh con-

conforto e quiete di spirito. Le quali cose non solamente sono ridicole, ma ancora empie, se si considera la moltitudine degli errori, che i Protestanti più moderni hanno notato nel detto Libro, anche dopo che fu riveduto, alterato, e corretto (conforme alla pura parola di Dio, come pretendevano) una volta fotto il Re Odoardo, e poi di nuovo nel principio del regno di Elisabetta. Del qual Libro, sebben n'ho parlato a sufficienza nella mia difesa contro il Signor Cavaliere Hastingo; nientedimeno non posso ommettere di pregare il Lettore in questo luogo, a degnarsi di leggere il 9.º Capo del 2.º Libro intitolato: Sentimento Opinioni pericolofe, &c. dato alla luce con permissione, e e dikorfi dei stampato in Londra nel 1593. nel qual Capo voi vedrete più puri Pro- adunate insieme le parole di vari Evangelici, concernenti

testanti contro il fuddetto li-213 .

la nuova Liturgia, contenuta nel suddetto Libro; che il bro di Litur. Parlamento nel suo decreto asserì esser conforme alla viu fincera e piul pura Religione Cristiana, insegnata dalle Scritture. Ma i detti Evangelici dicon l'opposto; cioè, che ella è piena di corruzioni, e contraria in molte cose alla parola di Dio; che i Sagramenti vi son profanati e trattati empiamente; che ella riduce la Cena del Signore ad una scena teatrale; e che il loro Battesimo è ripieno di frascherie

puerili e superstiziose .

36. Finalmente, per non fermarmi a provar di vantaggio, che i moderni Evangelici, colla lor pura parola di Dio, disprezzano e rigettano la stessa pura parola di Dio, approvata dal Cranmero e dal Rideleo (allegando per ragione tra l'altre cose, come dice il Piano della pretesa disciplina al capo 28., che il sole del Vangelo risplendea più chiaro in questi giorni , che in quelli : per non fermarmi (dico) di vantaggio su questo punto; l'istesso Volpe. mostra abbastanza, che il suddetto Libro della nuova Liturgia, e l'ordine assegnatovi, su disapprovato e rigettato dagli Evangelici più zelanti, anche in quei giorni; come apparisce da quel che egli dice, quando parla del profetico spirito del Ministro Gio: Rogero; il quale, poco pri-

3355.

ma

## Protestante. Part. II. Cap. XII.

ma d'esser bruciato, mandò a dire ai suoi Evangelici per un certo legatore di libri, che se al lor ritorno nell'Ingbilterra (perchè così, a detta del Volpe, profetizzò, che ritornerebbero) non seguitassero il disegno e la forma, prescritta da Lui e dall'Hupero (diversa da quella del Cranmero e dei fuoi aderenti) avrebbero un fine così cattivo, come l'ebbero Egli medesimo e i suoi Seguaci, che furon bruciati sotto il governo della Regina Maria.

Contuttociò quella era in quei giorni la pura parola di Dio, e l'opera dello Spirito Santo; e niuno poteva disapprovarla senza pericolo di severo gastigo, specialmente i Cattolici; perchè più d'ogni altro essi dovevano esser puniti ( e i Vescovi in particolare, già carcerati per essersi opposti al 1.º Libro, proposto nel 1.º Parlamento;) il che pure fu perdonato a tutti gli altri: perchè il decreto così diceva immediatamente dopo le prime sue parole: Che a tutti e a ciascuno, che fosse in disgrazia per risguardo al suddetto Libro (fuorche a quelli, che sono adesso nella eccettuati dal Torre di Londra, o nelle carceri della Cietà ) si concede il perdono nello

perdono .

Ma ritornando alla nostra istoria della fondazione del nuovo Evangelio sotto il Re Odoardo, dovete notare che insieme con questa commedia del nuovo Libro di Liturgia , disputato e passato in questo 2.º Parlamento , in cui il Protettore fece la parte principale; vi fu ancora una fanguinosa tragedia, maneggiata in simil maniera, della quale egli fu Capo ed istigatore: perchè verso il mezzo delle Cattura con-Sessioni (cioè il 16. di Gennajo) fece arrestare all' improvviso, e carcerar nella Torre il suo fratello Tommaso Seime- Seimero per orro grande Ammiraglio d' Ingbilterra, che in quel tempo dine del Proera in abito di scoruccio per la morte della sua moglie Ca- tettore suo fraterina Parri; e non soffrendo che ei fosse udito, o processato, fece passare nel Parlamento una condanna contro di pangellei. lui; la quale comincia con queste parole : Poiche il Cavaliere Tommafo Seimero , Signore di Sudeleo , grande Ammi- Eduard. VI. raglio d' Inghilterra, non avendo Iddio avanti ai fuoi occhi, 1548. 0.6.

te di Tommafo tello, e di altri nuovi E-

Stat. un. 2.

Or. E poi segue un lungo racconto dei suoi delitti; cioè, che bramava d' avere la custodia del Re, che era ambizioso, e sposò la Regina Caterina Parri segretamente, prima di farne consapevole il Re, a il Protettore suo fratello; e dopo el procurò la morte della medesima, con segreta intenzione di spofare la Principessa Elisabetta, se poteva ottenerla; che era stato ingrato a molti benesizj, sì del Re, come del Protestore suo fratello; che aveva esortato il giovane Re a pipliare il governo nelle sue mani , per escludere il detto Protettore dalla sua dignità. E da ciò ne su inferito, che il detto Ammiraglio aspirava alla stessa Corona, e alla distruzione della persona del Re, dello Stato e della Chiefa , &c.

Tutte queste cose, e molte altre ancora son rise-

rite nella detta condanna del Parlamento contro l' Ammiraglio, il Cavalier Sclarintone, e altri suoi amici e aderenti; ma non provate in alcuna maniera. Ma pure tal fu la forza del suo fratello, e de primari Evangelici contro di lui (doloroso principio del nuovo Evangelio per la sua persona) che gli uscì addosso la sentenza di forca e squarto, e per favore fu decapitato il dì 20. del Marzo seguente. E subito il Protettore, quasi trionfando della sua Madre e del suo Fratello (come uno disse in quei giorni) perchè la Chiesa era sì ben sua Madre, come l'Ammiraglio era suo Fratello; mandò un Editto il di 6. d' Aprile, in. cui egli aboliva la Messa per tutto il Regno. Dal che ne feguirono immediatamente sì enormi disordini in Londra e in altre Città, che fanno orrore e insieme compassione: del 4. di No- il Sagramento essendo gettato fuor d'ogni Chiesa, e gli Altari mandati in rovina: e solamente 4. giorni dopo, cioè il 10. del detto mese, tutto il Chiostro della Cattedrale di S. Paolo di Londra fu gettato a terra con diversi ornamenti di antica fattura, molto belli e lavorati con grande artifizio. Un'altra fabbrica parimente bella e antica, appartenente alla stessa Chiesa, chiamata il Cimiterio di Paolo (ove eran le tombe e le memorie di persone de-

Leguiti subito dopo questo Parlamento sembre 1548.

## Protestante. Part. II. Cap. XII.

defunte ) fu diroccata dal furor di quel tempo, e le ossa dei morti furon gettate quà e là per le piazze; come raccontano l' Holinsedo, lo Stoo, ed altri Cronisti .

Holin fede e

E il Protettore, perchè avea disegnato di fabbri- Stoo an. Domcare un famoso palazzo, degno della sua grandezza, per 1549. fua abitazione e perpetua memoria, chiamato al prefente la casa di Sommerseto, sece demolire una Chiesa parrocchiale, fituata fuor della Porta, detta del Tempio, e infieme un Ponte e un gran Collegio, per dar luogo al suo detto palazzo. E a fine d'aver le pietre per il medesimo più vicine e con meno spesa, sece diroccare colla polvere d'artiglieria la bella Chiesa di S. Giovanni di Gerusalemme, appartenente nei tempi andati ai Cavalieri di Rodi.

41. In quelta forma fu il nuovo Evangelio fondato in Londra; cioè, colla polvere d'artiglieria, col distruggere le antiche memorie, e demolire le Chiese: forma molto diffimile da quella, che fu usata dal nostro Apostolo S. Agostino e dai suoi Compagni nel piantare la Fede Cristiana in Inghilterra; da me descritta succintamente nel Capo 11.º della 1.4 Parte. E se questo disordine seguiva in Londra, alla vista del Principe e del Consiglio, davanti ai quali bifognava ftare con più riguardo; possiamo penfare quel che seguì in altre parti del Regno, ove era portato meno rifpetto ai Magistrati da spiriti così perversi , come quei di Londra: Onde i poveri e afflitti Cattolici furono obbligati a pigliar le armi per loro difesa. E quì cominciarono le follevazioni, mentovate di fopra, dei popoli di varie provincie, per ritenere la lor Religione: ma essendo quelli superati e oppressi dalla disciplina marziale delle truppe straniere e nazionali, mandate poc'anzi verfo la Scozia; ne feguirono infinite stragi e desolazioni. Le quali miserie il Conte di Varvico attribuendole al Protettore ; nel fine dell' anno proffimo (cioè , nel terzo Il Protestore del Re Odoardo ) coll'affiftenza d'alcuni Signori lo fece carcerato nelchiudere nella Torre, e privollo del Protettorato; e in d'Ottobre en quel tempo l'avrebbe anche fatto decapitare, se la Da- 1549.

chef-

Stoo an. 3. 6 6. 1555.

il detto Conte col presentare alla Contessa sua moglie una cassetta di ricche gioje, e col proporle di vantaggio un trattato di parentela, che in appresso su effettuato, cioè, il matrimonio tra il figlio del Conte e la figliuola del Duca. Le quali cose accompagnate da una vilissima e vergognosa sommissione del Protettore (la quale esiste nelle nostre Croniche) per allora mossero il Conte a perdonargli, e a restituirgli come una specie di libertà nella propria casa; dipoi ei l'ammise al Consiglio, e alla presenza del Re, ma non mai al Protettorato: anzi di lì a poco lo fece di nuovo porre in prigione, e decapitare, come tutti sanno. E in questo egli ebbe l'ajuto di molti Evangelici principali, che non molto dopo (fecondo il loro iniquo e turbolento umore) fecero altre trame, e nuovi parentadi tra la Casa Soffolchia ( più fervente d'ogni altra in promuovere il nuevo Evangelio) e quella del detto Conte di Varvico, adesso Duca di Nortumbria. I quali parentadi si crede che abbiano scorciato la vita a quel Re sfortunato; e si sa che surono fatti per estinguere la stirpe Reale, e pervertire la Successione stabilita da Arrigo VIII. (con uccidere le sue figliuole, Maria, ed Elisabetta, che rimanevano dopo il Re Odoardo) se Iddio non le avesse difese mirabilmente, col dissipare quelle trame Evangeliche.

Ora, per non fermarmi di vantaggio su questa materia, che è chiara abbastanza per se medesima; noi vediamo come il Vangelo dei Protestanti entrò in Ingbilterra pubblicamente, per la prima volta fotto Arrigo VIII., e poi molto più fotto il Re Odoardo suo figliuolo: cioè, per Conclusione quali motivi, in qual maniera, da quali persone su predicato, e da quali promosso; in che forma, e con quali mezzi fu stabilito, e che effetti produste. I motivi sotto Arrigo VIII. gli ho detti nel fine della 1.ª Parte; e fotto Odoardo essi furono, come è evidente, la sua puerizia, e la superbia, l'avidità, e l'ambizione nel Protettore suo zio

concernente i motivi, i mezzi,gli nomini. i successi . e i frutti del nuoto Evangelia .

di

I primarj e principali inventori di quelle dott rine,

di comandar solo: e questi gli secero rompere il testamento e leggi del Re Arrigo già suo Signore, quasi avanti che il suo cadavere fosse freddo: e somiglianti motivi di promozioni e di avanzamenti indusfero gli altri a secondare le fue azioni, fintanto che le trovarono vantaggiose ai loro intereffi.

43.

furono per la maggior parte Preti apostati e Frati ammogliati; i quali vivendo in concupiscenza carnale, ed in altre sensualità, procurarono di continuare e mantener le medesime colla libertà di quel nuovo Evangelio. I fautori di tal Canaglia furono quelli specialmente, sì Secolari, come Ecclesiastici, che eran più intesi ai loro avanzamenti, che persuasi della verità della lor Religione; come vedreste, se io nominassi a uno a uno tutti quelli, che in quel tempo eran del Configlio, o in altri posti d'Autorità . I frutti Spirituali di quel nuovo Evangelio , furono ( come già udiste) i più pubblici vizj di Superbia, d'Ambizione, di Odio, di Simulazione, d'Inganno, e di Tirannia, con tumulto, divisione, e desolazione di tutto il Regno; anzi schietto Ateismo, e disprezzo d'ogni Religione, non mai accaduto in niun altro Regno, che fin' ora si sappia, dentro il corso di sì pochi anni. Ma ciò che si dee maggiormente notare, si è, che seguì subito per maraviglioso giudizio di Dio, la rovina di tutti i principali Autori di quelle novità. E singolarmente è ancora da con- Consideraziofiderarsi, che nella vera Religione Cristiana, dove è ammessa qualche Riforma in miglior parte, ne seguono subito per consueta conseguenza (se ella è sincera e viene da Iddio ) grandi effetti di Pietà, di Devozione, di Purità, e Virtuofa vita. Qui al contrario mostrò la provvidenza di Dio a tutto il mondo la Falsità e l'Iniquità di quel nuovo Evangelio, in quello particolare, che i primi Professori e Promotori di esso nella nostra Isola, caddero in maggiori Impietà in quei soli 6. anni, che i loro Antenati in più secoli addietro, come è stato già detto.

ne di moltaimportanza.

E il Capo principale di quelle novità dopo il Pro-

tettore, (cioè, il Dudeleo Conte di Varvico, e poi Duca di Nortumbria, giungendo subito a funesto fine, cominciò a esaminare questa materia, e ne sece una lunga e vemente dichiarazione nella Cappella della Torre, alla presenza di alcuni del Consiglio, il giorno avanti che fusse fatto decapitare, cioè, il 21. del mese di Agosto 1553.; mostrando che aveva provato per isperienza, che quel nuovo Evangelio (che fin' allora egli avea seguitato ) non tendeva ad altro, che alla Dissolutezza, all'Ateismo e alla rovina del Regno. Il che di nuovo fu da lui ripetuto alla fua morte, e immediatamente venne stampato, e così rimase: sebben l' Holinsedo, l' Harissone, e l' Huchero (da Holinfedo an. falsi compagni come sono) lo lasciano suora delle lor Cro-Domini 1553. niche; dicendo solo, che il detto Duca di Nortumbria, e il Duca di Sommerseto (cioè, il Protettore) furono sepolti nella Torre l'uno accanto all'altro. Ma Gio: Stoo procede più ingenuamente; perchè sebbene ei non racconta tutta l'istoria, e va parlando di altre materie meno odiose; nientedimeno descrive il fatto in tal maniera, che facilmente si può vedere la verità, che dagli altri a bella

an. 1553.

pag. 1489.

45. Il resto del discorso del Duca, quasi in ogni punto, fu simile a quello, che egli fece nella Cappella della Torre: eccetto che quando ebbe fatto la confessione della sua Fede (lo Stoo non ardisce di nominarla, perchè ella su totalmente Cattolica, con molte proteste contro l'Eresie di quel tempo) egli disse queste parole: lo qui mi dichiaro, amato po-

posta ci vien nascosa; perchè egli scrive in questa guisa.

polo, di vero cuore, che tutto quello che fin' ora bo detto, Confessiovien da me stesso; non essendo richiesto, o mosso da alcuno a ne di fede del Duca di Norparlar cost per qualche lusinga, o speranza di vita. Siami sumbic alla testimonio il Signor di Vorcestre qui presente, mio vecchio iua morte . amico e padre Spirituale, come egli mi trovò di questo pensiero e sentimento, quando venne da me: ma ho detto questo di mia volontà, per l'affetto ch'io porto alla mia patria na-

turale. E io potrei (amato popolo) dir molto più, per l'espe-

#### Protestante. Part. II. Cap. XII. 433

perienza che bo del male feguito a quesso Regno con tali occafoni: ma adesso (come vedere) bo altro da fare, a cui a
devo preparani. Se. e avendo csi parlato, s'inginocchiò,
dicendo a quelli che gli savan d'interno: lovi prego a esserpi tismonj, che io muojo nella vera Fede Cattolica;
pi disse il Miserere, il Deprofundit, il Pater moster, Sec.

46. Questo è il racconto di Gio: Stoo; da cui vedete l'indegno procedere e la falità degli altri Cronisti, i que li passano totto silenzio al detta Istoria; e insieme l'impostura del Volpe, che la narra in 3. soli versi, e mentisce infamissimamente; affermando che gli fu promesso, che sebene egli avossi il capo sitto la manmaja, otterrebbe il perdono, se vosesse di luca morte di dichiarò, che egli parlava non per sussigna, o speranza divita, o per inducimento d'alcuna persona, ma sol per coscienza; primieramente per falvar l'Annar, e poi per brama di libera la sua Parria dall'insezione dell'Eresa, e dalle miserie, che da quella

ne procedevano.

47. E tanto basti circa questi uomini, e circa i frutti, che effi riceverono dal piantare un simil Vangelo. I mezzi poi da loro ufati nel piantarlo, furono (come udifte di sopra) il francare gli Eretici di qualunque sorta da. ogni gaftigo, il diffruggere la Disciplina, il conceder la moglie ai Preti dissoluti e ai Frati apostati, e altre simili sfrenatezze, affatto diverse dalla purità, severità, e strettezza di vita, praticata dai primi Fondatori del Vangelo di Cristo. Finalmente, la forma di quella nuova Religione, piantata fotto il regno del fanciullo Odoardo, fu composta (come udiste affermare dai nostri Cattolici, e dai Protestanti) d'ogni sorta di Sette e Religioni diverse, come piacque ai Compositori. Molte cose essi ritennero delle nostre, sì in Dottrina, come in Riti e in Cirimonie; alcune ne presero dei Luterani; alcune degli Zuingliani; alcune della mutazione d'Arrigo VIII., come quella di Capo supremo della Chiesa (punto di dottrina, proprio dell' To. I.

Volpe page

Forma della nnova Chiefa e Religione del Volpe. Ingbilterra; ) ma la maggior parte di quel composto fu di loro invenzione, e non ricevuto da molti Pratestanti fotto il Re Odaarda, nè da quelli che restaron segreti sotto il governo della Regina Maria, come apparisce dalla prosezia sopraccitata di Gie: Regere; nè è stato ammesso dai Pratessanti sotto Elisabetta adesso regnante; man me hanno fatto un altro di loro capriccio, come si vede nel libro della loro Liturgia: e oggidì, nè l'uno, nè l'altro è approvato in alcuma maniera dalla parte più pura dei Calminssi, come innanzi ho mostrato.

43. Onde io posso conchiudere, che il Volte non ha avuto alcuna Chiela distinta e conosciuta nel mondo, nè fot: o il regno d' Arrigo VIII. , nè fotto quello d'Odoardo VI., nè sotto il governo della Regina Maria: specialmente se egli prende per sua Chiesa la congregazione dei Puritani, come sembra pigliarla in molti luoghi dei suoi Atti e Ricordi . Ma fe abbia oggidì in Ingbilterra una tal Chiefa visibile fotto Elifabetta adesso regnante, e in che stato e condizione ella sia, io qui non voglio stare a cercarlo; ma ne lascio il pensiero ai due Prelati, di Canturbia e di Londra, ai quali più si conviene. A me basta d'aver mostrato, che in tutti i Secoli precedenti, il Volpe non ha mai avuto alcuna Chiefa; e in confeguenza, se n'ha una adesfo, ella è molto giovane, e d'età così tenera, che può ma-Titarla per la sua gioventù a qualunque Settario, come più gli piace, con isperanza di copiosa prole. E tanto basti circa questa materia.



## Protestante . Part. II. Cap. XIII. 435

CONCLUSIONE DELLE DUE PARTI di questo Trattato; con un discorso particolare circa il notorio e differente procedere dei Cattolici, e dei Protestanti, in ricercare la verità degli Articoli controversi.

#### C A P. XIII.

A tutto quello, che fin quì ho scritto circa la vera Religione Cristiana, e il modo di conoscere e trovar la medesima, io penso (amato Leggitore) che avrai offervato colla tua prudenza, una via molto differente, praticata da Noi altri Cattolici, e dai Protestanti nostri avversarj in questo proposito; procurando Noi di render le cose (quanto mai è possibile) evidenti, facili, e manifeste al più rozzo Intelletto; dove che i nostri Avverfari, e specialmente il Volpe, come avete veduto in questo Trattato, fa tutto il contrario; imbrogliando se stesso e il suo Leggitore con tali oscurità, difficoltà, e contradizioni intorno ai tempi, alle materie, e alle persone, che egli non sa dove cominciare, nè dove finire, nè come andare avanti, o tornare indietro; il che io suppongo esfere stato a sufficienza mostrato da quel che ho scritto fin' al presente: Perchè, laddove Noi, per la nostra parte, cominciamo manifestamente col primo corpo di Religione istituita da Gesul Cristo, e coi primi Professori di quella, i quali fecero una Chiefa visibile, o vogliam dire, Congregazione Cristiana; e d'allora in poi avendola sempre continuata senza interruzione, dimostrano apertamente il principio e il profeguimento d'una medefima Religione dai loro giorni fino ai nostri: il Valee dalla sua parte, non sa dove cominciare, come proseguire, e ove terminare; come già lo vedeste provato a sufficienza : Perchè, sebben Iii 2 nel

nel titolo del suo Libro egli dice di voler dedurre la sua Chiesa dal tempo degli Apostoli fin' al nostro; e poi nella sua protesta al Cristiano Lettore dice di più, che la sua. Chiesa è differente dalla Romana; nientedimeno nel progresso della sua Istoria egli descrive solamente la nostra. come innanzi ho mostrato, e nemmen per ombra nomina la fua, o qualtivoglia altra (eccettuata quella di alcuni Eretici, da lui ancora condannati per tali) differente dalla Chiesa Romana, per lo spazio di 1200. anni : E poi gli viene in capo un matto capriccio di fabbricare per se e per i suoi una nuova Chiesa di tutte le sorte di Eretici modermi; ma per vergogna non potendo ammettere le loro opinioni (che in molti punti sono contrarie, e a Lui, ed a Noi, come anche tra loro) egli si trova estremamente. Eurberie e ri- imbrogliato, e non sa come uscirne (benchè sia Volpe:) pieghi nella onde è costretto a dire e a disdire, e a gettare su tal mate-Storia del Vol. ria mille ombre di cavillosi comenti, per così nasconderla

procedere dei Canolici e dei frare la vera Chiefie Religione .

al suo Leggitore. 2. In fomma, la differenza in questo proposito trane chrimen- Noi e Lui e i suoi Compagni, cioè, tra i Cattolici e i Prote il diverso testanti, è simile a quella di due venditori ; l'uno dei quali è Mercante Reale, che spiega le sue mercanzie libera-Proteffunti in- mente, e rimuove qualunque cosa, che possa impedire di torno al mo- ben vederle; che dà nelle mani tutta la pezza, o di feta, o di panno, e vuole che sia veduta, maneggiata, ed esaminata al lume del Sole: dove che l'altro, effendo un femplice Rigattiere, o miserabil Merciajo, e non avendo altre mercanzie, se non di falsa e ingannevol fattura, e pigliate per la maggior parte dalle altrui botteghe, cerca di venderle pei cantoni, e serra fuora il lume del Sole, affinchè non fiano ben vedute; oppure le fa vedere con falfa luce, nè vuol dare in mano tutta la pezza per efaminarla; ma ne mostra la sola testata, differente dal resto, che egli sopprime. E questo modo di procedere è verificato dalla loro parto, per tutto il corso di questo Trattato, come avrete veduto, se l'avete letto con attenzione; contuttociò

Io trovo adunque tra i nostri Avversarj e noi altri 3. Differenze Cattolici 3. differenze molto notabili , concernenti l'affare notabili . di questo Trattato, che è il ricercare la vera Religione per mezzo della vera Chiefa, e del suo principio, progresso, e continuazione: La 1.ª è nella stima della detta Chiesa: La 2.ª nella sua descrizione: La 3.ª nell'assegnare le sue proprietà, per le quali ella vien conosciuta: d'ognuna del-

le quali io dirò per ordine due, o tre parole.

4. Parlando adesso della sua stima, è evidente la differenza tra Noi altri Cattolici e i Protestanti; perchè Noi affermiamo che è di somma importanza il trovare e tener questa Chiesa, dentro la quale v'è una Fede certa, e un' infallibile Autorità di decidere ogni controverlia, ed ogni Successione, dubbio, in ogni tempo, in ogni luogo, e in ogni mate- tra i Castolici ria di Religione, dai giorni di Cristo sin' alla fine del mondo. Perchè Noi diciamo con S. Agostino, quando accade qualche difficoltà: Quisquis falli metuit bujus obscuritate questionis, Ecclesiam de illa consulat : " Chiunque teme Grefcon. cap. , d'essere ingannato dall'oscurità di una controversia, ri-», corra alla Chiesa per averne la risoluzione, e sarà sicu-, ro , Diciamo ancora con Lattanzio Firmiano, anteriore a S. Agostino, e che su Tutore e Maestro di Crispo, si- Lasten Lado gliuolo del Gran Costantino: Sola Catholica Ecclesia est, vin Inflit. cup. que verum Dei cultum retinet ; bic autem eft fons verita- wit. tis, boc domicilium fidel, boc templum Dei, quo si quis non intraverit, vel a quo si quis exierit, à spe vite, ac salutis aterna alienus est: ,, La fola Chiesa Cattolica è quella, che , ha in se il vero culto di Dio; e questa è il fonte d'ogni , verità, questa è l'albergo della fede, questa è il tempio , del Signore Iddio, nel quale chiunque non entra, o dal quale chiunque esce, è privo d'ogni speranza di vita, e

5. Così scriffe Lattanzio 1300, anni sono, e aggiunse subito le parole seguenti, colle quali egli ben dimostra

d'eterna falute .

Differente ftima della Chiefa e dele i Protestanti.

Laffan. ibid.

la conformità dello spirito di quegli antichi Eretici, coi nostri moderni : fed tamen finguli quique catus bareticorum se potissimum Christianos, & suam esse Catholicam Ecclesiam putant : ma pure ogni adunanza d'Eretici si stima specialmente Cristiana, e Cattolica la sua Chiesa. E non fanno così ancora i nostri? ma seguitiamo a dire due altre paro-

Tutti gli Eretici pretendono d'essère la rera Chicla.

le intorno alla stima, che noi facciamo di questa materia. S. Cipriano, che visse più di 60. anni prima di Lattanzio, fa l'istesso conto con Lui e con Noi, che tutto è perduto, se si perde, o si sbaglia questa Chiesa: Ardeant

Cypr. lib. de fimpl. Pralat.

licet flammis (dice egli ) &c. , Ancorche quei Cristiani , , che non sono in questa Chiesa, vivessero così bene, , anzi fossero così pronti e fervorosi nel difender la Fede , Cristiana, che ardessero nelle fiamme per la medesima, o fossero divorati dalle fiere; nulladimeno tutto questo , farebbe per loro, non corona fidet , fed pæna perfidie: non corona della loro fede, ma gastigo della loro persin dia n. La qual dottrina di S. Cipriano è sovente ripetuta da S. Agostino suo divoto discepolo: Foris ab Ecclesia constitutus (dice egli a un Donatista) eterno supplicio punieris; etiamfi pro Christi nomine vivus incendereris: , Efn fendo tu fuora della Chiefa Cattolica, farai punito con , eterni tormenti, benchè tu fossi bruciato vivo per il nome di Cristo.

Aug. cp. 204. ad Donatum presbyt. Donotift.

Niuno pud effer falvo fuer della vera-Chiefa.

7. E finalmente, per non discostarci in questo proposito dal suddetto S. Cipriano, il quale morì in difesa della Fede di Cristo, e della Chiesa Cattolica, ed è nostro beato Martire e insieme Dottore; egli, dopo aver satto un lungo discorso intorno un Cristiano, che non segue la predetta Chiesa Cattolica, e contuttociò in altre cose egli procura di viver bene, e mostra un gran zelo per la causa di Dio, e anche desidera nel suo cuore di morire per la medesima; di un tal uomo egli pronunzia questa sentenza:

def.

Coprion trast. Nunquam perveniet ad Christi præmia, Oc. Alienus est, de unitat. Et- prophanus eft , bostis est , babere non potest Deum Patrem , qui Ecclesiam non habet matrem: , Un tal uomo, con tut-

## Protestante. Part. II. Cap. XIII.

, te queste sue buone opere, non arriverà mai a godere " in cielo i premi di Cristo: Egli è straniero, egli è pron fano, egli è nemico: non può avere Iddio per padre,

23 chi non ha la Chiesa per madre.

8. Così disse S. Cipriano, e così hanno detto tutti gli altri Santi Padri dopo di lui; dei quali potrei addurre molte sentenze, se non richiedessero troppo tempo: e l' istesso diciamo Noi, che siamo Cattolici, e tenghiamo anche adesso la medesima loro Fede. Noi diciamo che un Crifliano, se vuol salvarsi, dee vedere in 1.º luogo, se egli è, o no, nella Chiefa Cattolica; perchè, se non v'è, tutte l'altre sue opere e diligenze sono affatto inutili; e se v'è, vera Chiesa o allora egli è nella via della falute; non già perchè fi falvi- no. no tutti quelli, che sono in essa ( come mostrerò in 2.º luogo;) ma perchè faranno certamente dannati tutti quelli che son fuora di essa, come avete udito dai principali Dottori della Chiefa Cattolica delle prime Età . E questa è la prima ragione, per la quale noi tanto stimiamo questa.

Chiesa, perchè fuori di essa non v'è salute.

Ma in 2.º luogo, ella è da noi grandemente stimata per gli ajuti eccellenti, che ella fomministra a tutti i fuoi membri per procurare la loro falute; sebben tutti non se ne servono per lor benefizio, e così periscono. E venendo ai suoi pregi particolari; in questa Chiesa, e non altrove, è la vera Fede, e la certezza di essa, per la perpetua assistenza dello Spirito Santo, a lei promessa da Iddio medefimo fuo Fondatore. In questa Chiefa, e non altrove, è il giudizio infallibile intorno ai Libri della Sacra Scrittura, e alla loro interpetrazione; siccome ancora la decisione irrefragabile di qualunque dubbio e controversia, come udifte poc'anzi da S. Agostino. In questa Chiesa, e non altrove, è il vero Sacerdozio per legittima Successione e Ordinazione; e in conseguenza la Remissione dei pec- yean. 20. cati, per la facoltà conferitagli da Gest Crifto. In quelta unica Chiesa è il vero numero dei Sagramenti, il loro uso e valore, e la Grazia a quelli annella. In questa unica Chie-

Quanto importa a cialcuno il vedere fe egli è nella

Benefizi goduti nella vera Chiefa .

Marc. cap.ul-

Mat. 18.

Chiesa è l'unità della Fede e della Dottrina; la comunione dei Meriti e delle Orazioni; e finalmente, in questa unica Chiesa è la sicurezza da ogni errore, mancanza, o rovina; e tal sicurezza è stabilita dalla promessa di Gent Orifio, nostro Dio, Creatore, e Redentore, e dee durare

fin' alla fine del mondo .

10. Tutti questi eccellenti e singolari Beni si trovano in questa nostra Chiefa Cattolica, e non altrove: e perciò noi la tenghiamo per nostra Madre nei nostri biogni, per nostra Fortezza negli assalti dei nostri nemici Spirituali, per nostra Nave e nostro Nocchiero nelle tempeste dell'Eresie, per nostra Colonna e sostegno della Verità contro la fassistà, per nostro Resugio nelle tribolazioni, per nostra Guida e direzione sicura in ogni punto di Dottrina e di Fede; e se qualcuno persice in elfa, ciò succede per sua propria colpa; ma fuori di essa non viè alcuno, che non persica: E questa è la stima, che noi facciamo della nostra Chiefa.

Chiefa dei Protefanti disprezzata anche tra loro medefimi. \* Vide Lutber. ep. ad Alb. March. Pruf. C' ep.adlaceb. Brem. Aurif. tit ber. Veftpb. 1. cont. Calvin. Stunch-lib. de Tris. O Mediat. Hesbuf.in defenf. contra Culvinum. Calo. admonit . contr. Veftpb. Kennit. ep. ad Elettor. Brundiburg. Confef. Tigur. troft.30

00

11. Ma quanto poco fiano stimate dai Protestanti queste cose e la lor propria Chiesa, si vede evidentemente. dalle loro Azioni : perchè, ficcome disprezzano e impugnan la nostra, da noi tenuta per la sola vera; così rare volte essi parlano della loro. Voi non udirete uno Scrittore, o Ministro Protestante allegare l'autorità della sua Chiefa contro di Noi, o contro i suoi Compagni, allorchè la lasciano (come spesso fanno; ) o se egli l'allega, quanto poco è stimata anche da loro? Voi potete leggere le aspre contese delle Chiese Protestanti di Sassonia \* che son Luterane, contro quelle di Heidelberga e d'altre Città del paese del Palgravio, che sono d'una Setta diversa; e quelle ancora dei detti luoghi contro le Chiese di varie provincie dell'Elvezia e d'altre parti della Germania; anzi tra i medesimi Luterani moderati, e feveri; e tra le Chiese Calviniste d'Inghilterra e di Scozia; e nell'istessa Inghilterra tra i Protestanti, i Brounisti, e i Puritani, che non son altro che Calvinisti moderati, e severi. Nelle quali contese, se

una

#### Protestante. Part. II. Cap. XIII. 441

una parte solamente nomina l'autorità della sua Chiesa (il Vedi ancora che accadde molto di rado) la parte contraria comincia su- due libri Inbito a ridere; stimando l'autorità di quella così ridicola, gies, uno inche neppur merita d'esser nominata : dimodochè l'argu- nioni peritolemento pigliato dall'autorità della Chiesa (che appresso di fe; e l'altro, Noi e in si grande stima, che diciamo con S. Agostino, che Esame della non vorremmo credere l'istesso Vangelo, se l'autorità della toss. Chiefa non ci movesse a crederlo; ) appresso di Loro è somma- Aug. cont. ep. mente vile e dispregevole.

To. I.

12. Di più, sebbene i Settari, quando parlano delle lor Chiese, si compiacciono, per loro onore, di chiamarle Cattoliche (come di sopra ha attestato Lattanzio degli Eretici del suo tempo; ) nientedimeno le chiaman Cattoliche sì freddamente, ed usano questa parola con tanto risparmio. che ben mostrano di non credere nel loro interno una simil cofa: e noi potremmo risponder loro, come rispose S. Agostino al Donatista Gaudenzio; la cui Setta essendo in Affrica un'adunanza particolare d'alquanti Eretici, essi ardiro- sa è chiamata no a poco a poco, prima da burla e poi da vero, di chia- S. Cipriano e marsi Cattolici , e Cattolica la loro Chiesa (come fanno og- da S. algosting. gidì anche i Protestanti;) e venendo ripreti d'un tale ardire dal detto Santo, vollero provarla colla definizione di S. Cipriano. Ma S. Agostino, dopo averli ben confutati colle stesse parole del detto Martire, così conchiuse: Quid igitur, O vos ipfos, Oc. , Perchè dunque andate Aug. lib. cons. ,, ingannando e voi stessi e gli altri con isfacciate bugie Gudent. Do-22 contro S. Cipriano? Se è Cattolica la vostra Chiesa per at-, testato di questo Martire; mostrateci che ella spande i , fuoi raggi ed i fuoi rami per tutto il Cristianesimo, co-, me fa la nostra; perchè appunto per quello S. Cipriano , la chiama Cattolica , &c. Dimodochè se i Protestanti , unit. Eccl. per l'argumento di S. Agostino, non posson mostrare che la lor Chiesa spande i suoi raggi ed i suoi rami per tutto il Cristianesimo, e che la sua Fede è universale, cioè, ricevuta, non dai Popoli d'alcune provincie particolari, ma da tutti i Cristiani; dunque non possono stimarla, o chia-

fund. cap. s.

Latton La

mar-

marla Cattolica, come essi fanno, se non per uso, e colle

fole labbra, come già ho mostrato.

13. Perchè, quando essi l'espongono nei suoi colori più plausibili, la fanno vile, abbietta, ed ofcura; chia-Volpe nella mandola, Chiefa povera, perfeguitata e oppressa (come sua protesta dicono le parole del Volpe) calpestata, negletta nel mondo e nelle istorie, e appena visibile, Oc. e dove che tutti gli an-Viltà e ofcuri. tà della Chie- tichi Padri si gloriavano contro gli Eretici e contro i Gensa dei Prote- tili (come noi facciamo adesso contro i Protestanti) che la flanti per lora Chiefa Cattolica era più illustre e risplendente del Sole, e propria conpiù famosa d'ogni altro Regno, o Monarchia temporale, fessione . che mai fosse al mondo; il Volpe confessa della sua Chiesa,

che ella è negletta, e non riguardata nelle istorie, e appena

visibile de.

14. E poi di nuovo la fa visibile ed invisibile, così dicendo: Benche non sia la vera Chiesa cost invisibile, che sua protesta, niuno possa vederla; contuttociò non è ancora così visibile, che ogni occhio mondano possa discernerla: così dice il Vol-Vedi S. Ago- pe. Ma affatto contrario se gli dichiara S. Gio: Grisostomo , fino su que- che sostiene che la Chiesa Cattolica non possa restare nep-Hat. 1. in es. pure oscurata da qualunque oppressione; e gloriandosi di Joan. & lib. tal cosa contro gl' Insedeli, così si spiega: Forse può esiere cons. ep. Pe- che alcun Gentile disprezzi qui la mia presunzione ( circa la in pfolm. 30. chiarezza e la maestà della nostra Chiesa; ) ma abbia pasonce 2. Gali- zienza, e aspetti ch' io venga colle mie prove, e allora conoscerà la forza della verità, e che è più facile che resti ofcubi . rato l'istesso Sole, che la nostra Chiesa: così diffe S. Gio: Chryfoft. bom. "Ifuicevidi Do- Grifostomo. E qui osserva (amato Lettore) la differenza 4. de verbis minum, Oc.

dei sentimenti. Il detto Santo si gloria della maestà e chiarezza della sua Chiesa, e il Volpe al contrario si vanta dell' abbiezione e ofcurità della fua: e dovecchè noi altri Cattolici diciamo che la nostra Chiesa abbia in se tutta la verità della Dottrina e Religione di Cristo; il Volpe scrive della sua, come innanzi su mentovato; che per la potente provvidenza di Die furono sempre conservate in essa alcune scin-

tille di vera Dottrina e Religione .

15. Di

Volpe ibid.

#### Protestante. Part. II. Cap. XIII.

15. Di nuovo, dovecchè Noi ci gloriamo, che vi è nella nostra Chiesa la Facoltà di assolvere dai peccati, la Sicurezza da ogni errore , e altre simili prerogative ; il Volpe nega alla sua questi privilegi, obbiettandoci in un suo Trattato, per errore contro la 1.ª, che noi abbiamo nella nostra Chiesa la Confessione, e l'Assoluzione dalle mani dei Preti, Oc.; e contro la 2.º egli adduce una conferenza del Rideleo e del Latimero, nella quale essi conyennero, che di pag. 1560. la maggior parte della Chiefa Cattolica poteva errare, come vedrete nell' Esame del Calendario. I suddetti due. Patriarchi censurano anche il discorso di S. Agostino di sopra allegato, per vemenza eccessiva (così sono le loro parole;) in cui dice, che egli non vorrebbe credere lo flesio Vangelo, fe l'autorità della Chiefa non ve lo movefie; vo- ep. fundam. e. lendo con questo fignificare, come già fu notato, che s. egli non potea sapere, se le Scritture erano Scritture, se il Vangelo era Vangelo, e se il loro senso era tale, come era preso, senza l'autorità della Chiesa Cattolica; la quale avea conservato tutte queste cose di Età in Età, e per tali le aveva date, sì a Lui, come a tutto il Mondo, per effer credute.

16. Onde per conchiudere questa materia; poichè il Volpe consente si bene alla suddetta dottrina del Rideleo e Che cosa todel Latimero suoi Patriarchi, e così toglie alla Chiefa Cat- glie il Volpe tolica (e in confeguenza anche alla fua) questa eccellente fa. Autorità (riconosciuta da S. Agostino, e da altri Padri) di approvare le vere Scritture, e rigettare le false, di discernere tra Libri e Libri, e giudicare circa le loro Interpretazioni : E di più, poichè esso toglie alla sua Chiesa il potere assolvere dai Peccati, e l'efficacia dei Sagramenti, riducendogli a puri segni: poichè le toglie l'Infallibilità, confessando che ella può errare, e si contenta che ella ritenga solamente alcune scintille di vera Dottrina e Religione, come di fopra ho dimostrato colle medesime sue parole : E considerando di vantaggio, che egli la fa così miserabile, e la compone di tali stracci, cioè, di Kkk 2

Volpe nella differenza &c. tra la Chiefe Romana antica e la moderna pag. 26. Atti c Ricor-

Vulpe pag. 1561. col. 2. ### 74.

Aug. contr.

Set-

I Protestanti credono tanto al Diavolo, quante alla loso Chiefà. Settarj tanto diversi, che è cosa ridicola il nominarli; disconvenendo tra loro medesimi nella Fede e nella Dortrina; essendo (dico) la sua Chiesa si povera e abbietta, si oscura e cenciosa, si incerta e fallibile; non è maraviglia; che essi ne facciano poca sima, e le diano pochissima sede; che in verità non è maggiore di quella, che si da alla Donna più insame di questo mondo; che è il credere, sin tanto che può provare per mezzo d'altri quel che ella dice esservici cioè, per mezzo dello seriture, senza la quale tessimonianza niuno dei suo sigliuoli vuo darle sede: il che è un punto molto notabile; perchè colla medesima condizione essi crederanno all'istesso Domonio, e devono credergli, se egli allega le Scritture nel veto senso e significato.

Secondo punto principale, in cui i Cattolisi e i Protefiansi differifenno.

E questa è la stima, che fanno i Protestanti della nuova lor Chiefa. Paffiamo adello alla differenza tra Loro e Noi nel descriver la nostra ed Essi la loro. E' manifesto, e non può negarsi, che Noi altri Cattolici diciamo che la nostra Chiesa, conosciuta e veduta da tutti gli uomini, cominciò da Cristo medesimo visibilmente nella Giudea, quando egli chiamò i fuoi Apostoli e i suoi Discepoli; e poi andò sempre crescendo col concorso d'infiniti Popoli, che in progresso di tempo si congiunsero ad essa; e che questa notoria e vastissima Chiesa ha durato d'allora in poi sotto il nome di Cristiana Cattolica, per lo spazio di 16. Secoli, come innanzi ho moltrato amplamente e distintamente nelle 2. parti del presente Trattato; e questo è un procedere schietto, evidente e leale. Dove chè al contrario i Protestanti dei nostri giorni, seguendo i passi degli antichi Eretici loro parenti, descrivono una Chiesa tale, che niun può sapere dove trovarla; essendo piuttosto immaginaria, o metassica, che visibile agli occhi dell' uomo; perchè consiste (come esti insegnano) solamente in persone giuste e predestinate; il trovar le quali, voi vedete quanto è incerto e difficile in questa vitamortale.

## Protestante. Part. II. Cap. XIII.

Or siccome gli antichi Padri condannaron gli Eretici dei loro tempi, per questa pazza e perniciosa invenzione, e scrissero fervidamente contro di loro; come per esempio, S. Cipriano contro i Novaziani; S. Epifanio e S. Agostino contro i Donatisti e i Pelagiani; perchè esti, epist. 2. fotto tal colore, volevano farsi la vera Chiesa; dicendo ogni Setta e i suoi Settari, che essi soli erano giusti, predestinati, santi, e popoli di Dio, e in conseguenza la sua ve- c. 69. 6 88. ra Chiefa; così Noi stiamo oggidì nella medelima controversia coi Protestanti, i quali seguono la stessa invenzione.

Cypr. 1. 4. Epiph. in ber. Cathar. Aug. Lide ber. GL 3. contr. Parmen. 2.

Conferenza in Cartagine tra

E chi ha comodo di vedere la conferenza del 3.º giorno, tenuta in Cartagine tra S. Agostino ed altri Vescovi Cattolici da una parte, ed i Vescovi Donatisti dall'altra, i Cattolici e i con permissione, anzi per ordine dell'Imperatore, troverà discussa questa materia chiarissimamente; e che i Cattolici di questa Età non insistono in altro punto, che inquello in cui insistevano S. Agostino e i Vescovi Cattolici suoi compagni contro i Vescovi Donatisti; e che i Protestanti di questo tempo altra via non tengono di disendersi, che quella dei detti Eretici di quei giorni: Perche, dopo moltissime dilazioni e tergiversazioni, da loro usate avanti di venire a tal conferenza; finalmente quando vi vennero, i Cattolici cominciarono prima a trattare contro di Loro del significato del nome Cattolico, come adesso Noi facciamo contro i Settari di quella Età; ma i Donatilli procurarono di sfuggirlo con gli stessi ripieghi, che ora usano i nostri Eretici, come apparisce dalle parole di S. Agostino.

Donatista (dice egli) responderunt, Catholicum Aug. in Brenomen non ex universitate gentium, sed ex plenitudine Sa- viculo Collat. cramentorum institutum; O petiverunt, ut probarent Catholici, Oc. ,, Risposero i Donatisti, che il nome Catto-20 lico non fignificava l'universalità delle Nazioni (che , professavano la nostra Fede Cristiana; ) ma bensì la , pienezza dei Sagramenti (che essi tenevano che ella fos-,, se nella loro Chiesa;) e poi richiesero i Cattolici, , che provassero che tutti i Popoli comunicavan con essi " e col,, e colla loro Chiefa; il che da quelli fu accettato volentieriffimo, e pregarono i Giudici a volei loro permettere 3 di provarlo; ma i Donatifii corfero fubito a un'altra, 3 questione, ssuggendo questa, che era tra nano.

Primo punto discusso tra S. Azostino e i Donatisti circa il nome Cattolica.

Così scrive S. Agostino del loro procedere: dal che si vede, che i Cattolici di quel tempo incalzavano quegli Eretici, come ora incalziamo i nostri, colla forza del nome Cattolico, col fignificato e possesso di quello dalla loro parte, il quale importava (come essi provarono) l'universalità di quelle Nazioni, che professavano concordemente la Fede di Cristo: sicchè in quei giorni era tenuta per vera Chiesa la visibile e universale, che su raccolta nella conversione delle Nazioni: dove che i Donatilli, per difendersi da questo argumento, suron costretti ad afferire, che il nome Cattolico fignificava folamente l' universalità, ovvero pienezza dei Sagramenti; e per conseguenza in qualfivoglia Congregazione particolare, ove fosse trovata questa pienezza (che essi dicevano esser nella loro ) ivi era la fola vera Chiesa Cattolica: il che è un furbo e indegno ripiego, come vedete. E non è quefto l'istesso procedere dei moderni Settari? non si vanta ciascuno di loro, che solamente nella sua Chiesa vi è la pienezza, e il vero uso dei Sagramenti, e il vero predicare la parola di Dio? non dicono questo i Luterani? non ispacciano il simile gli Zuingliani, i Calvinisti, i Brounisti, e i Puritani? non afferman l'istesso gli Anabatisti, e i Trinitari? questo dunque era il ripiego dei Donatisti, e così è adesso dei Protestanti.

Secondo punto tra i Cattolici e i Donatilli. 22. Dopo che i Donatifi ebbero sfuggito la predetta questione suron costretti (come narra S. Agostino) a tornarvi di nuovo mal grado loro dal Conte Marcellino, o deputato dall' Imperatore ad assistere nella lor Conserenza. E laddove i Cattolid avean dato suora alcuni giorni prima un' ampla scrittura, in cui mostravano con moltissimi testi della fagra Bibbia, che la Chica di Crifo, predettadi si suo Profett, e istituita da lui medessimo, non poteva

cf-

#### Protestante . Part. II. Cap. XIII. 447

essere alcuna Chiesa particolare, o Conventicola in Affrica, o fuor dell' Affrica; ma bensì una Chiefa visibile ed illustre, dilatata per tutto il mondo, colla quale tutti i Popoli convertiti a Cristo dovevan comunicare concordemente: i Donatisti, dopo un lungo consiglio tenuto tra loro, contrappofero a quella un' altra scrittura molto diffusa ed impertinente, ma affatto fuor di proposito; non rispondendo nemmeno a un testo di quei tanti, che erano addotti dai Cattolici: non solum pertractare (dice l'istesso S. Agostino) sed omnino nec attingere voluerunt: ,, non vollero (i Donatisti) non solo trattare, o ,, rispondere ai testi , addotti dai Cattolici per prova dell' , universalità, e dell'esterna maestà della Chiesa; ma neppure toccarne uno .

Aug. Collat.

E poi egli dice di più: Nec aliquod testimonium in tam prolixa epistola sua, proferre ausi sunt de Scripturis Sanctis, quo affererent, Ecclefiam partis Donati effe pradictam & pranunciatam, scut tam multa Catholici protulerant, pro Ecclesia, cui communicant, que incipiens ab Hierusalem, toto orbe diffunditur, Oc. ,, Ne i Donatisti , in un epistola così lunga ebbero ardire di allegare qual-" che testo di Sagra Scrittura, per provare che la loro , Chiefa particolare fosse predetta o profetizzata: laddo-, ve i Cattolici ne addussero tanti per dimostrare la Chie-, sa universale, colla quale essi comunicano; che comin-, ciando da Gerusalemme, s'è sparsa per tutto il mondo. Così scrive S. Agostino del loro procedere in questo punto.

E subito dopo, egli mostra che essi vennero a un'altra questione; cioè, se la Chiesa Cattolica di Gesti discusso tra i Cristo, alla quale egli promise quei privilegi e grazie sin- Cutolici e i golari, che si raccontano dalla Scrittura, fosse composta di buoni e di cattivi, come infegnavano i Cattolici; o solamente di buoni, come tenevano i Donatisti: nel qual punto questi credevano d'avere il vantaggio; perchè in 1.º luogo, al popolo semplice ivi presente, potea sembrare sentimento più pio il tenere, che i soli buoni fossero il greg-

Terzo punto

ge di Gesil Cristo, e la sua vera Chiesa: in 2.º luogo, perchè essi avevano molti testi della Scrittura, che potean parere favorevoli a quello (così dice S. Agostino: ) Illud ostendere tentaverunt, prolatis multis testimoniis divinarum. Scripturarum, quod Ecclesia Dei, non cum malorum bominum commixtione futura pradicta su : ,, Essi cercarono , di mostrare con molti testi della Sagra Scrittura, che non fu predetto che la Chiesa di Dio dovesse consistere n di buoni e di cattivi mescolati insieme, &c. Vedete quì come gli Eretici antichi abbondavano, come i nostri moderni, in allegare le Sagre Scritture, ma tutte fuor di propofito : Perchè qualunque testo , che i Donatisti allegavano per la fantità e purità della Chiesa di Dio, o era da intendersi della Trionfante nell'altra vita, o della miglior parte della Militante in questa; cioè a dire, di quelli che sono, non solamente del corpo esterno della Chiesa, ma ancora dell'anima, come dice questo Santo Padre; cioè, adorni delle virtù necessarie.

Contesa intorno alle parabole di Crifto concernenti la Chiefs . Mut. 13. Mat. 3. Luc. 3.

Marc. 3. 6 Mat. 29.

25. Ma dall'altra parte, quando S. Agostino ed i Vescovi suoi compagni, per provare che la Chiesa di Cristo in questo mondo era composta di buoni e di cattivi, allegarono le evidenti Parabole, usate dal Salvatore intorno a tal punto; come quella della Rete gettata nel mare, che raccolfe ogni forta di pesce, buono e cattivo; e quefto fu gettato via, e quello ritenuto: e l'altra dell' Aja, che aveva la paglia ed il grano; l'una da esser bruciata, e l'altro per esser riposto nell'eterno granajo: quella ancora del Grano e del Loglio, permello di crescere in uncampo medefimo fin'alla messe: e finalmente quella delle Pecore e delle Capre, che vivono in questo mondo nell' ovile di Dio fotto il governo degli stessi Pastori; ma le une per esser gettate nell' eterno Fuoco, e l'altre per csser condotte negli eterni Contenti: Quando queste Parabole con molti altri testi della Scrittura vennero addotte dai Cattolici contro l'Eresia dei Donatisti; su cosa stupenda il fentir le bugie, i ripieghi e le furberie, che quelli uſausarono contro di esse; negandone alcune, come inventate Collat. 3. cup. dai Cattolici, e schivando le altre con fraudolenti inter- 9. 10. 0 11.

petrazioni; come amplamente potete vedere in S. Agostino. E perchè questo può mostrare a sufficienza il diverso procedere dei Cattolici, e degli Eretici antichi emoderni, nell'assegnare la vera Chiesa, e in qual modo si possa trovare; io non passerò oltre in questa materia, ma folamente aggiungerò una parola, o due, circa il 3.º punto; che è la differenza tra Noi e Loro nel dare i fegni, pe' i quali la detta Chiesa si può conoscere e distinguer da tutte l'altre. Il qual punto, benchè si sia a bastanza veduto in quel che noi abbiamo già detto; nientedimeno per adempier la mia promessa, voglio dirne questa piccola cosa; cioè, che la differenza tra Noi altri Cattolici, e i Protestanti, nel dare i segni della vera Chiesa, è simile a quella di due Padroni, che mandino in piazza due servitori, per ivi cercare un bravo Medico, e diano loro alcuni segni per ritrovarlo, ma molto diversi; uno dandogli generali, e comuni ad ognuno, come fon Comparazioquesti; che egli ha la testa, la barba, due braccia, due ne del dare, occhi, e simili: oppure alcuni interni ed invisibili; cioè, differenti seche egli è dotto, prudente, benigno, &c. che è un buon gni per trora-Medico, e cura affai bene; che feguita i precetti d'Ippoerate e di Galeno; e finalmente che ha tutte le cose necessarie, o bisognevoli per quell'effetto: i quali segni non essendo a proposito, come vedete, per discernere il detto Medico da qualunque altro; il servo mandato può stancarsi, prima di trovare quel che egli cerca.

Teres diffe renza principale interno ai fegni e alle proprietà della vera Chie-

27. Ma l'altro Padrone, che manda il suo per lo stefso effetto, considerando che i segni devono esser più noti della cosa medesima, di cui sono segni; e non comuni a molte persone, ma propri di quella, che deve esser cercata; gli dice il nome particolare del Medico, il suo aspetto, la sua età e statura, la sua maniera di vestire, il suo gesto, e il suo modo di camminare, che tuono di voce ha nel parlare, e soprattutto la sua casa, e come To.L quel-LII

quella si distingue da tutte l'altre: E avendo dato tutti questi segni, noi dobbiam dire, che quel suo Servo è molto balordo, o negligente, se egli lo sbaglia, e non lo trova.

23. E questa medesima differenza è da esser notata tra i Protestanti e Noi altri Cattolici nel dare i fegni per conoscere la vera Chiesa; perche noi diamo segni sicuri, particolari, e propri d'una sola Chiesa, che è la Cattolica; e questi segni, non inventati da Noi medesimi, ma fondati nelle Sagre Scritture, e trasmessi per tradizione da Gestl Cristo e dai suoi Apostoli, e usati dagli antichi Padri e Dottori della detta Chiesa, per questo fine di distinguerla in tal maniera da qualunque Eretica Congregazione, o Conventicola. Dei quali segni ne avete uditi alcuni in-

ra Chiefa date dai Cottolici -

Proprietà e nanzi, mentovati nella Conferenza tra S. Agostino e i Dofegni della ve- natisti; che sono il nome Cattolico, e l'antico possesso del medelimo; l'Universalità per tutto quanto il mondo Cristiano, e la moltitudine delle Nazioni convertite alla Fede di Cri/lo, che tengono concordemente un istesso numero di Sagramenti. E a questi segni i Santi Padri col prefato Dottore ne aggiungono altri; come l'Antichità e la Successione di secolo in secolo; la Visibilità e l'illustre Progresso, evidente e mirabile a tutto il mondo; la continua uniformità nella Dottrina; la notissima Santità in molti membri di questa Chiesa, attestata da infiniti Miracoli e Operazioni soprannaturali; la Conversione d'infiniti Gentili colla rovina ed estirpazione dell' Idolatria; la qual cola fu profetizzata doversi effettuare solamente dalla vera Chiefa.

Questi segni (io dico) e diversi altri vengono dati dagli antichi Padri, come propri e particolari della fola Chiefa Cattolica di Gesal Crifto, e non convenienti a qualunque Setta, o Eretica Congregazione; siccome ancora. manifesti e notori a tutte le genti. Perchè i veri segni devono avere ( come ho detto di fopra ) due condizioni: la 1.º, che siano particolari e non comuni: la 2.º, che sia-

#### Protestante . Part. II. Cap. XIII.

no più noti della cosa stessa, che essi dimostrano: E questi gli potete vedere specialmente in S. Cipriano contro i Novazlani; in S. Girolamo contro i Luciferiani; in S. Agostino contro i Donatisti e i Pelagiani; in Ottato contro i medelimi Donatisti ; e in Vincenzio Lirinese contro gli Eretici di qualunque sorta. E questo è il sostanziale e schietto procedere di noi altri Cattolici .

30. Ma al contrario i Protestanti danno dei segni, o generali e comuni, o più oscuri della cosa medesima incontroversia, come di sopra s'è dimostrato coi paragoni del cercare il Medico. Per esempio, Martin Lutero Patriarca dei Protestanti, avendo lasciato la comunione della conc. parte ul-Chiefa Cattolica, e fatto una nuova Congregazione, vol- sima. le spacciarla per vera Chiesa di Gesti Cristo, e provarla con 7. fegni, inventati da lui medesimo: il 1.º dei quali era il vero predicare il Vangelo: il 2.º l'amministrar rettamente il Battesimo: il 3.º, il sincero uso dell'Eucaristia: il 4.º, mente dati da-

il conveniente esercizio delle Chiavi Ecclesiastiche in assolvere gli Eretici. e ritenere i peccati: il 5.º, l'elezione legistima dei Minifiri: il 6.º , le pubbliche Preci e il canto dei Salmi in lingua volgare: il 7.º, il mistero della Croce nel soffrire le tribolazioni . Questi erano i segni della Chiesa di Martin Lutero; i quali dai Protestanti venuti dopo, e specialmente dai Maddeburgesi, e da Calvino, furono abbreviati e ridotti al numero di 2. foli ; cioè , al vero predicare il Vangelo e al fin- 1.1.2.6.4.

cero uso dei Sagramenti.

31. Ma ora di che razza siano questi segni, che si posson pretendere da ogni Setta, e gli pretende come suoi proprj (il che non può farsi in modo veruno da alcuna di loro, coi fegni della Chiefa Cattolica descritti di sopra ) è facile il giudicarlo: Perchè, qual Setta non è per dire, e giurare ancora, se bisogna, che ella predica veramenie la parola di Dio; che ella amministra rettamente il Battesimo, che ha l'uso sincero dell'Eucaristia; c il conveniente delle Chiavi Ecclesiastiche; che l'elezione dei suoi Ministri è legittima; che ha le pubbliche Preci e il canto Lll 2 dei

Segni della Chicia pazza-

Magdeb. cent. Cola 1. 4. Inflit. cap. 1.

dei Salmi in lingua volgare; e finalmente il mistero della Croce nel foffrire le tribolazioni? Onde, questi segni essendo generali, e non propri, e meno manifesti della cosa medesima, di cui essi son fatti segni; ne segue, che sono sciocchi, vani e ridicoli; e che il loro Inventore ha cercato piuttosto di nasconder la Chiesa, che di palesarla.

22. E qui noi finiremo il nostro discorso, riservando il resto agli altri 2. Tomi : solamente mostrerò al Lettore in questo paragrafo, che siccome i Protestanti nostri avversari imitano i Donatisti nel punto mentovato di sopra della lor Conferenza con S. Agostino e con altri Vescovi suoi compagni; così ancora gli hanno imitati fin'adesso nello ssuggire ogni legittima Conferenza con Noi, come essi secero coi Cattolici di quei giorni, finattanto che non furon forzati dal comando dell'Imperatore a richiesta di S. Agostino e insieme della parte Cattolica, come racconta il detto Padre nella sua Relazione; ove tocca due punti particolari del loro procedere in quell'affare, da lui espressi in queste pa-

I Ministri Proseffunci sfuggono uua pubblica conferenza come i Donatifi -

Aug. in Brevic. Prefat. ad sall- Le dici -

role : Dui causam bonam non se habere sciebant , id egerunt primum ne collatio fieret , aut caufa ipfa ageretur ; fed quia boc obtinere minime poterant, id effecerunt multiplicitate gesterum, ut quod actum est, non facile legeretur. , Sapendo i Donatisti che la lor causa non era buona, procurarono che la conferenza non si facesse, o non si trat-, tasse la stessa causa; ma non potendo ottener questo, po-, fero in carta tante cofe, che difficilmente si potevan. , leggere.

33. Così scrive S. Agostino; e per questa cagione egli stimò bene di fare un Sommario di tutto quello che era seguito, chiamato da lui, Breviculum Collationum; mostrando in esto le infinite frodi, cavillazioni e ripieghi, usati da quegli Eretici per isfuggire la conferenza : perchè, dopo moltiffime dilazioni, quando ambe le parti furono adunate, instare caperunt (dice il detto Santo) ut prius ageretur de tempore, de mandato, de persona, de causa; tunc ad nego-

Coll. 1. cup. 8. tii merita veniretnr . Cominciarono i Donatisti a fare istan-

#### Protestante. Part. II. Cap. XIII. 453

za (dopo molte cavillazioni, ed eccezioni fatte innanzi) che si trattasse prima del tempo, che dovea durare la conferenza; dell'editto dell'Imperatore, e delle sue particolarità; delle persone, sì del Giudice e degli Assistenti, come dei Disputanti d'ambedue le parti; e finalmente della causa della lor differenza; e poi sarebbon venuti a esaminare il merito dell'affare principale : il che non farebbe mai feguito, perchè avevano i Donatisti molte cose da dire circa ognuno dei detti punti, come mostra S. Agostino, e per ciascuno avrebbon cercato della dilazione. E poi, dove ch'era stato determinato, che 18. Vescovi di ciascuna parte dovessero bastare, essi vollero che tutti i loro fossero ammessi alla conferenza; e così per ostentazione (dice il detto Santo) entrarono con gran pompa in Cartagine 279. Vescovi della Setta di Donato (compaffionevol veduta per i Cattolici) insieme con tutto il lor treno. Altre loro dilazioni, furberie, e cavillazioni, io le lascio per brevità; potendo

voi leggerle nell'istesso S. Agostino. 34. Ma quanto bene i nostri avversari Protestanti (essendo sì spesso e istantemente richiesti di venire a una pubblica conferenza) hanno imitato quello procedere dei Donatisti, per isfuggirla nei 44. anni del regno di Elisabetta, è noto a bastanza, e non ha bisogno di esser provato, o ripetuto in questo luogo. Ma se piacesse al Signore Iddio d' inspirare Sua Maestà a forzarvesi, come fece l'Imperatore ai Donatisti; io non dubito, che si vedrebbe l'istesso esito, e che ogni Giudice indifferente darebbe in questa causa l' istessa sentenza, che su data in quella da Marcellino, riserita dal suddetto Santo Dottore con queste parole : Confutatos a Catholicis Donatistas omnium documentorum manifeflatione pronunciavit . , Dichiaro Marcellino con fua fenn tenza definitiva che i Cattolici avean confutato i Donan tisti con ogni genere di dottrina.

FINE DEL PRIMO TOMO.

Tergiversazione dei Donatifi per issuggire unpubblico esame.

Coll. 1. cap. 1 %.

Come i Miniftri Inglefi hanno fin' orasfuggito una pubblica con-

Coll. j.cop.zg.



# TAVOLA

#### Delle Materie contenute in questo Libro.

#### A

A Ffetto cattivo perverte l'intelletto . prefazione §. 32.

A Affetto pio quanto è necessario. ivi . \$. 33.

S. Agoltino Dottore. Sua regola per conofere la dottrina Cattolica, colle ragioni dell'ifleffa regola, part.1. cap.5, 9, 10. &c. Suo discorlo intorno alla visibilità della Chiefa. p. 2. c. 1. §, 18. Suo detto notabile toccante la Chiefa del Volpe. c. 10. §, 15. Qual Chiefa è chiamata da lui Cattolica. vio c. 13, §, 1.2. Suo libro de utilitate credendi, di che tratta, e perchè su forsitto pressa. 5, 17.

prefaz. §. 17.

S. Agolino Monaco noftro Apoftolo, lodato dal Volpe, p. 1. c. 8. §. 8.
E' poi fereditato dal Volpe, ivi §. 9. to. Schernito dal Baleo, ivi §. 0. to. Schernito dal Baleo, ivi §. 10. 11. Sun Religione portata di Roma, ivi §. 14. Dimoftrazione evidente che la Religione Brittanna convenita colla fua e con quella di Roma, ivi c. 10. §. 2. 3.
Continuazione della Religione Catolica in lughi lettra dai fuoi

giorni in poi . c. 11. §. 3. nella Brettagna . ivi §. 4. Albigesi e loro empie opinioni . p. 2. c. 10. §. 28. 29. 30.

Alfredo Principe. Sua andata a Roma, p. 2. cap. 5, 5. 25, Confortato nelle fue tribolazioni da S. Cutberro, ivic. 6, 5, 18. 21. Nel fuo stato compassionevole incalezato dai Danesi, ivi \$. 20. Suo Prano attentato e vittoria per la visione di S. Cutberto, ivi \$. 21. Altari e Sacrifizio tra el jantichi Brittanni, p. 1, e. 0, 6, 18.

Altari e Sacrifizio tra gli antichi Brittanni . p. 1. c. 9. §. 18. Anabatifi e Arriani condannati da Arrigo VIII. p. 1. c. 12. §. 22. Angeli fecondo i Santi Padri fi devono onorare e invocare . p. 2. c. 19. 20.

Antichi e loro attestati disprezzati dal Volpe. p. 1. c. 4. §. 13. Apostati entrano in Inghilterra. p. 2. cap. 12. §. 9. 10.

Arcivefcovi di Canturbia dall'anno 800. fin' al 1066. p. 2. c.5. §.4. Scherniti dal Volpe. ivi c. 6. §. 33.

Arcidiaconi privati e imprigionati per la Religione Cattolica . p. 1. c. 12. §. 42.

Argumenti di credibilità della fede Criftiana, prefaz. §. 26. S. Ariflobolo difecpolo di S. Pietro mandato da lui nella Brettagna, e di quella fatto Vefeovo, p. 1. c. 1. §. 24.

.

Articoli della nostra Fede ; se alcuno di esti si possa dimostrare , e in che modo . prefaz. §. 34.

Arrigo VII. padre d' Arrigo VIII. Sua lode . p. 2. c. 10. §. 41.

Arrigo VIII. Suo zelo per la Religione Cattolica . p. 1. c. 12. §. 3. Suo libro contro Lutero dedicato a Leone X. ivi §.4. Principio della sua rottura col Papa .ivi \$. 5. Dissimula per qualche tempo alcuni eretici, e perchè . ivi §.6. Fa bruciare i Luterani. ivi. Alla fua prefenza il Padre El 100 Francescano in difesa del Papa contraddice un predicatore. ivi §. 7. Sua aperta rottura con-Roma, ivi f. o. I Cattolici s'oppongono a lui e al fuo cambiamento di Religione, ivi & 11, 12. Opinione dell'eretico Tindallo intorno alla diffimulazione d'Arrigo, c. 12. 5. 10. ed ai fuoi primi motivi verso i Protestanti . c. 11. §. 15. Sentimento d'Arrigo intorno ai Cattolici e ai Protestanti, dichiarato dal loro differente gastigo. ivi §. 8. Grandi inconvenienti seguitigli nel cedere in un folo punto agli eretici . p. 2. c. 10. §.35. La fua foada non fu in difesa del nuovo Evangelio, come dice il Volpe bugiardamente : ma contro il medefimo . c. 11. §. 4. 5. Dopo la fua rottura con Roma fu fempre nemico de' Protestanti, ivi §. 6. 7. 8. Secondo il suo giudizio l'istesso Vangelo sa coutro i nuovi Evangelici d'Inghilterra . ivi . Proibifce ai Protestanti la versione della Scrittura . ivi §. 9. 10. Sua opinione intorno all' eretico Tindallo, contraria a quella del Volpe, ivi §. 10. Duepunti appartenenti alla miferia spirituale della Chiesa dei nuovi Evangelici fotto Arrigo VIII. p. 2. c. 11. §. 26. 27. 28.30.Poco prima della fua morte dà commissione per il suo riconciliamento con Roma . p. 1. c. 12. §. 14.

Attentati del Craumero, del Ridleo e d'altri del loro partito nei giorni del Re Odoardo . p. 1. c. 12. §. 31. 32.

B Abilonia. Meretrice di Babilonia Roma perfecutrice fotto gl'Im-peratori Pagani. p. 2. c. 5. §. 20.

Baleo difende il costume Ebraico di celebrar la Pasqua. p. 1. c. 3. §. 15. Disprezza S. Vilfredo difeso da S. Beda . ivi §. 15.16. Sue calunnie e maligni discorsi contro S. Vilfredo, e loro consutazione. ivi f. 17. 18. &c. Suo empio spirito. p. 1. c. 3. §. 31. Schernisce S. Agostino nostro Apostolo . p. 1. c. 8. f. 10. 11. Sua bestemmia contro il detto Santo, e contro i primi Cristiani Inglesi . ivi S. 16. 17. 18. Adula il Protettore Seimero . p. 1. c. 12. S. 32. Suo empio discorso contro S. Bonifazio Inglese . p. 2.

#### 456 Tavola delle materie particolari.

p. 2. c. 5. \$. 15. Suo rifentimento contro i Monaci perchè escludono le donne dai loro Monasterj. ivi 5. 16.

S. Beato Brittanno discepolo di S. Pietro, e sua istoria. p. 1. c. 2. 5.3. S. Bonifazio nativo Inglese fu l'Apostolo della Germania. p. 2. c. 5. S. q. Empio parlare del Baleo contro di lui . ivi S. 15.

Brettagna. Perchè i Cristiani si ritiravano in essa nel tempo dell' Imperator Claudio . p. 1. c. 1. 5. 12. 13. Ingresso della fede-Cristiana nella Brettagna . ivi . S. Pietro, S. Paolo, S. Simone Cananco, S. Aristobolo discepolo di S. Pietro, S. Giuseppe d' Arimatea furono in Brettagna . p. 1. c. 1. 5. 20. 22. 23. 24. 25. Sentimento dei Maddeburgesi intorno alla conversione della. Brettagna; ed esame del loro falso procedere in questo affare. p. 1. c. 2. 5. 7. 9. 10. 11.

Brittanni . La loro Fede Cristiana era la stessa che la Romana . p. 1. c. q. f. z. 4. 5. &c. Vescovi Brittanni presenti nei Concili tenuti in paeli stranieri. ivi . §. 7. Uso dei Brittanni di rifugiarsi in Chiefa, e giurare sopra gli altari. p. 1. c. 2. §. 11. Loro uso delle reliquie dei Santi, di pregare i Martiri, di onorare i loro sepoleri, dell' alleluja, d'offervar la Quaresima, ivi. 9- 3- 4- 5-

Alvinisti censurati dai Maddeburgesi. p. 1. c. 6. §. 5. 6. Canuto Re di Danimarca e d' Ingbilterra, che buone opere fece dopo la sua conversione. p. 1. c. 11. §. \$1.22. 23.24. &c. Cattolica Religione piantata in Inghilterra colla forza dei miracoli . p. 1. c. 11. n. 16. Una stessa Religione Cattolica in diversi paesi tra loro nemici: tra i Settari la diversità dei paesi sa diversità di Religione, ivi . 6. 17. Diligenza da usarsi dagli uomini per informarfi della verità della Religione Cattolica in tempo d' Eresie . prefaz. §. 8. Rappresentazione di quelli che trascurano d'esaminare la verità della Religione Cattolica. prefaz. §. 10. La Religione Cattolica cresce nella persecuzione,

e l' Erefia rimane distrutta . p. t. c. 11. f. 1. 2. Vera causa del foffrire dei Cattolici fotto Arrigo VIII. ivi . \$. 20. Varia difesa dei Cattolici e degli Eretici sotto Arrigo VIII. ivi . §. 26. Religione Cattolica rimeffa dalla Regina Maria, p.1.c.12.5.42. Cattolici che fede danno alle visioni, e come l'esaminano. p. 2. с. б. ў. з г.

Cerimonie e costumi dell'antica legge Ebrea: come l'offervanza d'alcuni di esti potè effer lecita per qualche tempo . p. 1. 6. 3. 5. 27.

Chie-

Chiefa dedicata a S. Martino tra gli antichi Criftiani Brittanni. p. 1. c. 10. 6. 1. Chiefa dei Protestanti disprezzata anche tra loro. p. 2. c.12. §.11.13. Comparazione tra la durazione della Chiefa di Cristo e degli Stati del mondo. p. 2. c. 1. §. 9. Visibilità della Chiefa. p. 2. c. 1. f. 11. 12. &c. c. 2. f. 3. 23. c. 7. f. 3. Come i nemici e i persecutori vedono la vera Chiesa. ivi. 1. 24. Martiri antichi, della nostra Chiesa, e non di quella. del Volpe. p. 2. c. 2. §. 4. 5. 6. Aumento e progresso della Chiefa primitiva Inglese. p. 2. c. 4. 5. 5. Impossibilità d'annichilare la Chiefa visibile universale. p. 2, c. 7. §. 3. Niuno può effer salvo fuor della vera Chiesa . p. 2. c. 12. 4.6. 7. Quanto importa il vedere se uno è nella vera Chiesa, o no. ivi . f. 8. Benefizj che fi ricevono nella vera Chiefa . ivi f. g. Qual Chiefa è chiamata Cattolica da S. Agostino. ivi f. 12.16. Segni della vera Chiefa dati dai Cattolici . p. 2. c. 12.6.28. 29. Segni della vera Chiefa pazzamente affegnati dagli Eretici. ivi . 4. 20.

S. Cipriano Maltrattato dai Maddeburgefi . p. 1. c. 6. §. 11. 12. Accusato da loro d' odiar le donne . ivi . c. 7. §. 13. Qual Chiesa

è da loi chiamata Cattolica . p. 2. c. 13. f. 12.

Claudia Ruffina Dania Brittanna, e fua iftoria. p. 1. c. 1. f. 16. Argumenti contro la medefima. ivi. §. 18.

Colliridiane . Loro erefia . p. 2. c. 2. §. 21. 22.

Comunicazione di dottrina tra i Protestanti e gli Eretici de i secondi 2. Secoli dopo Cristo . p. 2. c. 2. §. 5.

Comparazione esprimente il diverso procedere dei Cattolici e dei Protestanti nel mostrare la vera Chiesa e Religione. p. 2. c. 13. 6. 2. Comparazione del dar varj fegni per trovare una cofa. . ivi . §. 26. 27.

Conferenza tra un Cortigiano e una Dama intorno al fare delle novità nella Religione . p. 1. c. 11. §. 17. 18. 19. Conferenza in Cartagine tra i Cattolici e i Donatisti. ivi. c. 12. f. 19. 20. fin' al 26.

Confusione seguita in Inghilterra nelle prime innovazioni sotto il Re Odoardo. p. 2. c. 12. §. 26. 27. 28. Confeguenza degli antichi Padri da effer notata. p. 1. c. 2. 6. 1.

Considerazione di grande importanza intorno al cambiamento di Religione . p. 2. c. 12. §. 44.

Contesa intorno alla casa domenicale colle sue appartenenze, applicata ai Cattolici e agli Eretici . prefaz. §. 14. &c.

Continenza dei Preti e dei Monaci nei giorni di S. Epifanio chiaramente verificata dal suo attestato . p. 2. c. 6. 17. Con-To. I. M m m

# 458 Tavola delle materie particolari.

Contrarietà tra il Volpe e il Profeta Daniele intorno alla stabilhà della Chiesa di Cristo. p. 2. c. 7. §. 4.

Conversione dell'Inghilterra sotto il Papa S. Gregorio Magno, p. 1. c. 8. 4. 2.

Costanza dei Cattolici Inglesi in tempo di persecuzione . p. 1. c. 12.

Cofiantino il grande. Sue virtù morali avanti che fosse Cristiano.
Aggiunt. all'Epist. dedicat. § 6. Suo attestato circa il celebrar
la Páqua p. 1. c. 2, § 1.0. 15. Glorioso stato della Chiefa.
Cattolica sotto di lui . p. 2. c. 2, § 10. 11. Fabbricò in Roma
quattro fontuose Chiefe. ivi.

Cranmero Arcivescovo di Canturbia primo Apostata. p. 2. c. 11. §. 27. Sua Apostasia non reca pregiudizio alla Sede di Cantur-

bia. ivi. §. 3.

Cristiani perchè si ritiravano in Brettagna sotto P Imperatore Claudio. p. 1. c. 1. §. 12. 13.

Cromuello Cattolico alla fua morte per fua propria protefta, e per relazione ancora del Volpe contro fe fleffo. p. 2. c. 11. §. 14. Suo gran credito, quando i nuovi Evangelici eran puniti più fieramente in Inghilterra, contrario al Volpe. ivi. § 24.

5. Cutherto apparisce al Re Alfredo; lo conforta nelle sue afflizioni; fu cagione della sua vittoria contro i Danesi. p. 2. c. 6. §. 18. 20. 21. Odio ereticale contro S. Cutherto. ivi. §. 32.

### $\mathbf{L}$

D Anest martirizzarono il Re S. Edmondo, e S. Elfego Arcivescovo. p. 1. c. 11. §. 20. Affisitero grandemente gli Anglosassioni dall' Soo. in giù. ivi. §. 19. S. David di Vallia zio del Re Artswo: suoi miracoli e canonizazio-

 David di Vallia zio del Re Arturo; fuoi miracoli e canonizaziop. 1. c. 10. §. 9.

Decime e beni temporali. Il Volpe approva per buona dottrina... che poffono effer tolli agli Ecclefiafici. p. 2. c. 9. 5. 39. Differenze tra i Cattolici e i Protestanti intorno al cercare la vera Chiefa e Religione . p. 2. c. 13. 4. 3, 4. 15. 17.

Difficoltà d' introdurre nuova dottrina. p. 1. c. 5. 5. 25. &c.
Digiuno approvato p. 1. c. 7. 5. 11. Usato tra gli antichi Brittanni.

p. 1. c, 10. §. 4. Antica offervanza del digiuno. p. 2. c. 3. §. 27. Donazione fatta alla Chiefa dal Re Etelvolfo, p. 2. c. 6. §. 2. Dal Re Etelbaldo. ivi. §. 4. Donazioni fatte alle Chiefe e ai Monafteri, in due cofe di

Dottori della Chiefa dei fecondi 3. Secoli dopo Cristo. p. 2. C. 3.

§. 2. Degli anni 700. e 800. ivi. c. 4. §. 3. Dell' anno 802. fin' al 1066. ivi. c. 5. 5. 3.

S. Dubrizio Primate di Brettagna, ed ivi Legato del Papa, per confessione del Baleo, operò miracoli. p. 1. c. 10. §. 6. 7.

Duca di Nortumbria . Sua morte e confessione della sua fede in quel punto . p. 2. c. 12. §. 45. 46.

Difordini degli affari temporali cagionati dalla confusione degli affari Ecclefiaftlei . p. 2. c. 12. 5. 28.

S. C Dmondo Re martirizzato dai Danefi . p. 1. c. 11. §. 20. Sontuo. la Chiefa e Badia di Edmunburi fabbricata al detto Santo e riccamente dotata dal Re Canuto Danefe . p. 1. c. 11. §. 23.

S. Eleuterio Papa. Sua Epistola citata dal Volpe, da Noi esaminata. p. 1. c. 4. 9. 14. 15. fin' al 22.

S. Flfreo Arcivescovo martirizzato dai Danesi . p. 1. c. 11. 5. 20. · Farico IV. Imperatore . Suoi vizj . p. 2. c. 7. 9. 10. 11. &c.

S. Epifanio. Suo chiaro attestato della continenza dei Preti e dei Mo-

naci nei fuoi giorni . p. 2. c. 6. §. 17.

Erafmo e Pico della Mirandola ingiuriati dal Volpe.p.2.c.1 1.5.22.24. Erefie fondate nella Ragione contro la Fede . prefaz. §.38. Non poterono mai entrar nella Chiefa fenza effere scoperte . p. 1. c.5. \$.22. 23. Antiche erefie tenute formalmente di nuovo dai Protestanti . p.2. c. 2. 5. 15. Obbiettate fraudolentemente dai Protestanti ai Cattolici . ivi. f. 18. 19. Terribil fentenza dei Padri contro quelli che sono infetti da eresia . p. 2. c. 10. 5. 18. Eresie si devono arrestare ed estinguere nel loro principio. ivi. \$. 36.

Eretici. Punto da effer notato circa l'affinità degli antichi Eretici coi Protestanti dei nostri giorni. p. 2. c. 2. 5. 14. Grandi inconvenienti feguiti a Arrigo VIII, nel cedere agli Eretici in. un sulo punto . p. 2. c. 10. 5. 35. Libertà e impunità conceduta a tutti gli Eretici in Inghilterra. p.2.c.12.5.13. Tutti gli Eretici pretendono d' effer nella vera Chicsa. p. 2. c. 13. 5.5. Segni della vera Chiefa pazzamente affegnati dagli Eretici . ivi. \$-30.

Etelbaldo Re. Sua donazione alla Chiefa. p. 2. c. 6. 5. 4. Etelvolfo Re. Sua andata a Roma col Principe Alfredo suo figliuolo. p. 2. c. 5. 5. 25. Sua donazione alla Chiefa . ivi . c. 6. 6. 2.

Evangelio del Volpe quando cominciò in Inghilterra. p. 1. c. 12. 4. 8. Modo di piantare il nuovo Evangelio in Londra . ivi . c. 12. 5. 41. 42.

## F

Ede Cristiana la stessa fotto Papa Eleuterio, Gregorio I. e Clemente VII. p. 1. c. 1. §. 7. 8. 9. e c. 8. §. 2. e c. 9. §. 2. Sto ingress on cella Brettagna. p. 1. c. 1. §. §. 11. 12. 13. 8c. Primo Regno nell' Inghilterra coavertito alla Fede Cristiana. p. 1. c. 11. §. 4. Una stessa Fede in Inghilterra dal Re Izelberto primo Gristiano sin' a Arrigo VIII. p. 1. c. 11. §. 28. Quattro punti di considerazione intorno alle materie di Fede. prefaz. §. 19. 20. 26. 31. 34. Caustr d'ofcurità nelle materie di Fede. ivi . §. 21. 22. Argumenti di redibilità della nostra Fede. ivi . §. 26. § sa clauni articoli della nostra Fede si possino dimostra re, e come. ivi . §. 34. Come la Scienza può star colla Fede. ivi§. 3. 2.

#### C

- 5. Ermano Vefcovo Fransce ventto in Brettagna per refifereall'erefia Pelagiana, era Cattolico Romano. p. 1, c. 10. 6, 3, Gida non instefo dal Cavaliere Haflingo. p. 11. c. 1, 9, 14, 6 i da faisficato, addotto dal Volpe. p. 11. c. 4, 5, 10, Parole di Gilda contro il Re Aurello e il Re Maglecamo. p. 11. c. 9, 5, 19, Suo detto contro i Preti che dicevano Messa di rado e male. ivi. 6, 15, 15, 15, 17.
  - Giovanna Papesta. Sua savola empiamente riferita dal Volpe e da Noi pienamente confutata. p. 2. c. s. §. 17. 18. 19. &c. Giussificazione per le buone opere approvata dai Santi Padri, di-

sapprovata dagli Eretici. p. 1. c. 7. §. 8.

Gio. Olcastello. Sua protesta in punto di morte. p. 2. c. 9. §. 15.

- Sua abjura. ivi. §. 19.
- S. Giuseppe d'Arimatea su in Brettagna, ed ivi menò vita eremitica. p. 1. c. 1. §. 25. S. Gregorio Magno diseso contro gli Eretici. p. 1. c. 8. §. 5. 6. 7. Nel
- fuo tempo, o non v'era una vera Chiesa, o altrimenti era la Romana, p. 1.c. 21. §. 2.

S. Gregorio VII. avanti chiamato Ildebrando, calunniato e fchernito dal Volpe. p. z. c. 7. 8. 9. &c.

## H

HAssinge. Sua impertinente e cavillosa risposta. p. 1. c. 1. §. 3.4. Non intende Gilda. ivi. §. 14. Sua surberla in non risponder direttamente. p. 1. c. 8. §. 3.

Holinfedo. Sua bestemmia contro S. Agostino nostro Apostolo, e contro i primi Cristiani Inglesi. p. 1. c. S. S. 16. 17. 18.

### T

D'dio come procede in rivelare i suoi misteri. presaz. 5. 22. 23. come apparisce e rivela i misteri spesse volte nel sonao. p. 2. c. 6. §. 22.

Inglef. Generale avversione del popolo Inglese contro l'ingresso dell'eresia. p. 1. c. 12. 5. 35. Armi prese dagl'Inglesi per difesa della loro antica Religione. ivi. 5. 33. Molta gioventù Inglese in csilio per la Religione. ivi. 5. 47.

Innocenzio I. calunniato dai Maddeburges. p. 1. c. 2. §. 16. Calunniato sfacciatissimamente dal Volpe. p. 2. c. 7. \$. 6. 14.

Invocazione dei Santi approvata dai Padri, e rigettata dai Maddeburgesi . p. 1. c. 7. S. 14-

S. Ireneo. Suo notabil discorso per confondere gli Eretici. p. 1. c. 6. \$.7. Riflessione sulle sue parole. ivi. §.9.

### L

Liurgia. Primo libro di nuova Liturgia in lingua Inglese rigettato nel Parlamento. p. 2. c. 12. \$. 21. Dato ai Cattolici, di potenza affoluta, dal Protettore Seimero. ivi. \$. 25.

potenza affoluta, dal Protettore Seimero. 1v1. \$.25. Libero arbitrio approvato dai Santi Padri, e rigettato dai Maddeburgesi. p. 1. c. 7. \$.5.6.7.

Lollardi e loro principio in Inghilterra . p. 2. c. 9. \$. 31. e c. 10.

Lutero. Sua opinione d'una Chiesa invisibile abbandonata dagli stessi Luterani, e perchè. p. 2. c. 1. \$. 11. 12. 13.

Lateraui condannati da Arvigo VIII. p. 1. c. 12, \$2.4. Pazza invenzione de' moderni Lateraui, che confessione effer la Chiefavishibite, ma composta di foli eletti. p. 2. c. 1. \$. 18. 19. Fazione Lateraua fopraffatta dalla Zuingliana nei giorni dei Re Odoardo, p. 2. c. 12, \$3.3.

# M

M Addeburgefi. Loro falso procedere intorno alla conversione della Beettagna. p. 1. c. 2. 5. 7. 8. 9. &c. Fanno falsmente—Gosfredo di Mommout Cardinale. ivi. 5. 11. Calunniano sfacciatamente Innocenzio 1. ivi. 5. 16. Loro titolo superbo control. Mm m 3.

# 462 Tavola delle materie particolari.

tro gli seritti degli antichi Padri. p. 1. c. 6. §. 14. Maltrattano S. Cipriano, ivi. §. 11. 12. Loro modi fraudolenti in allegare e sereditare i Padri. p. 1. c. 7. §. 1. 4. 5. &c. Lor miserable condizione. p. 2. c. 2. §. 12. 13. 14. &c.

Martirio commendato dai Santi Padri, non approvato dai Madde.

burgefi . p. 1. c. 7. 5. 12. 14.

Martiri antichi schietti Papisti, e alcuni di loro Preti, e perciò appartenenti alla Chiesa Cattolica Romana, e non alla Chiesa, del Polpe. p. 2. c. 2. 8. 45. 6. 7. 8c. Martiri eretici rigettati dalla Chiesa Cattolica e dai Santi Padri. p. 2. c. 2. 8. 5.

Matrimonio dei Preti e dei Frati rigettato dal Parlamento. p. 2.

c. 12. S. 22. Ma poi approvato . ivi S. 30.

Messa confessata nella seconda età dopo Cristo . p. 1. c. 1. \$. 8. 9.

Messa e Sacrifizio nella Chiesa primitiva . p. 1. c. 6. \$. 15.

Miracoli operati da S. Ago/lino nostro Apostolo. p. 1. c. 8. \$. 10.

11. Miracoli operati colle reliquie dei Santi. p. 1. c. 10. \$. 3.
Perchè cessarono i miracoli dopo che la Fede Critiana su confermata. ivi. c. 11. \$. 13. Miracolo seguito in Roma sullapersona di un Duca Inglese l'anno del Signore 933. p. 2. c. 6. \$. \$.

Mifterj . Come Iddio suol rivelarli . prefaz. §. 22. 23.

Monaci. Se anticamente eran secolari, o no. p. 2. c. 6. §. 14. Vita Monastica approvata dai Santi Padri, ma non dai Maddeburgest. p. 1. c. 7. §. 15.

### N

N Ortumbri convertiti alla Fede Cristiana l'anno del Signore 626. p. 1. c. 11. §. 7. Duca di Nortumbria. Sua morte e confessione della sua fede in quel punto. p. 2. c. 12. §. 45. 46.

#### С

Obardo. Risposta del Re Odoardo intorno a uno Statuto satto da Arrigo suo padre. p. 1. c. 12. §. 36. Leggi d'Arrigo VIII. rigettate dal Re Odoardo suo sigliando. ivi §. 37.

Opere buone approvate dagli antichi Padri, rigettate dai Madde-

burgefi . p. 1. c. 7. 5. 10.

Oscurità nella fede, e sue cagioni. presaz. §. 21. 22. Oscuranza delle seste, p. 1. c. 7. §. 11. Osservanza del digiuno.

ivi. e p. 2. c. 3. §. 27.

Pa-

P Adri dei fecondi 3. Secoli dopo Crifto . p. 2. c. 3. §. 2. Padri degli anni 700. e 800. p. 2. c. 4. 5. 3. Padri dall' anno 802. fin' al 1066. p. 2. c. 5. 5. 3.

Papifii . Il loro nome non fi può giustamente punire . p. 1, c. 12.

S. Paolo. Sua andata nella Brettagna e in che tempo. p. 1. c.1. §. 22. Concilio tenuto in Inghilterra intorno al tempo di celebrar la Pasqua. p.1. c.3. §. 6. 7.8. 9. &c. Come principiò l'uso Romano di celebrar la Pasqua in Domenica. p. 1. c. 3. 5. 27. 28. Decreto di Papa Vittore e del Concilio Niceno, coll' attestato dell' Imperator Costantino intorno al tempo di celebrar la Pafqua. ivi. \$. 28. 29. 30.

Penitenza Sagramento, come approvato dai Maddeburgesi . p. 1.

c. 7. 5. 9.

Pico della Mirandola ingiuriato dal Volpe . p. 2. c. 11. \$.34. S. Pietro medefimo predico in Brettagna . p. 1. c. 1. \$. 20. 21.

Pietro Martire. Sua perpleffità in Osforda circa lo spiegare Hoc est corpus meum ; fua furberia e ripiego . p. 2. c. 12. 5.34. Preti e Vescovi . Vietato loro l'aver moglie , e l'abitar con donne .

p. 2. c. 7. 5. 18. 19. 20. 21.

Primato del Papa e della Chiefa di Roma . p. 1. c. 6. 5. 10.

Protettore Seimero proibisce le candele, le ceneri, le palme, e le immagini. ivi 5. 23. 24. Fa catturare, condannare, e decapitare Tommaso Seimero suo fratello . ivi \$.39.40. Egli stesso

imprigionato nella Torre e decapitato . ivi \$. 42.

Protestanti . Loro modi fraudolenti d'allegare i Padri per iscreditarli . p. 1. c. 7. 5. 1. 2. Comunicazione di dottrina tra Effi e gli Eretici dei fecondi 3. Secoli dopo Crifto . p. 2. c. 3. 5. 5. Predicatori protestanti in Inghilterra in discordia tra loro, e perchè . p. 2. c. 12. \$. 11. 12. Disprezzo della lor Chiesa tra loro medesimi . p. 2. c. 13. S. 11. 13. Essi credono al Diavolo quanto alla loro Chiefa . ivi \$. 16.

Prove di due forte ; una negativa e l'altra affermativa. p. 1. c. 5. 5.7. Due vie di provare col citare gli autori . p. 1. c. 6. 5. 2.

Punti di considerazione intorno alle materie di fede . prefaz. \$, 19. 20. 26. 31. 34. Punto molto notabile circa l'affinità degli antichi Fretici coi Protestanti della nostra Età . p. 2. c. 2. 5.14. Due punti appartenenti alla miseria spirituale della Chiesa dei nuovi Evangelici fotto Arrigo VIII. p. 2. c. 11. 5.26. 27. 28. 30. Pur-

#### 46Ã Tavola delle materie particolari.

Purgatorio; tenuto dai Santi Padri; rigettato dai Maddeburgefi: p. 1. c. 7. 5. 14.

Varesima digiunata dagli antichi Brittanni . p. c. c. 10. 5. 4. Quartadecimani chiamati da Gio. Baleo uomini pii : appreffo gli antichi Padri manifesti eretici . p. 1. c. 3. \$. 22.

R E Lucio perchè si mosse a ricercare la Religione Cristiana, e quando su convertito. p. 1. c. 4. 5.2. 4.

Regina Maria . Sua ammonizione al Protettore e al Configlio intorno all'alterare le materie di Religione . p. 1. c. 12. f. 40. Rimette in piedi la Religione Cattolica in Inghilterra . ivi \$. 42. Regno di Canturbia in Inghilterra primo convertito alla fede Cri-

ftiana . p. 1. c. 11. 5. 4.

Religione Cristiana . Punti di essa non espressamente trattati o determinati dalla Chiesa dentro i primi 200. anni . p. 1. c. 5. 5. 5. Principio infallibile toceante la Religione . p. 1. cap. 1 1. \$. 15. Reliquie onorate dai Santi Padri, disonorate dai Maddeburgefi. p. 1. c. 7. S. 15. 16. Miracoli operati colle reliquie dei Santi.

p. 1. c. 10. 5. 3.

C Affoni australi convertiti alla fede Cristiana anno Domini. p. 1. C. 11. 5. 10. Saffoni boreali, o Nortumbri convertiti alla fede &c. anno Domini

626. ivi 5. 7.

Saffoni orientali convertiti &c. anno Domini 604. ivi \$. 5. Saffoni occidentali convertiti &c. anno Domini 635. ivi 5. 8.

Sacrifizio della Messa riconosciuto dagli antichi Padri per confesfione degli fleffi Maddeburgefi . p. 1. c. 1. 5. 8. 9. e c. 6. 5. 15. Sacrifizio tra gli antichi Brittanni . p. 1. c. q. f. 18. Discorso di S. Epifanio intorno al facrificare nel nuovo Tellamento, p. 2. c. 2. S. 22, 22.

Santi fi devono pregare per sentenza dei Santi Padri confessata dai Maddeburgefi . p. 1. c. 7. 5. 14.

Sentenza terribile dei Santi Padri contro quelli che sono infetti da erefia. p. 4. c. 10. S. 18.

S. Simone Apostolo predicò in Brettagna . p. 1. c. 1. 5.23.

Suc-

Successione di Dottori conformi l'uno all'altro; punto principale da confiderarfi nelle materie di fede e di religione. p. 2. c. 1. 5.2. Simato da S. Agostimo, da Tertalizaro, da S. Irezzo, e da S. Girolamo. ivi \$.45.6. &c. Successione ridicola della Chiefa del Volpe. p. 2. c. 10. § 2. 3. 4. Spiegata con una giulta similitudine. ivi § 5. Condizioni della Successione Ecclefastica. Ivi \$. 3. 9. Ella è intefa principalmente dei Vescovi. ivi \$. 11. Ouattro punti necessiari nella vera Successione Ecclefastica.

#### T

tutti contrarj alla Chiefa del Volpe, ivi \$ . 13.

TErtulliano. Sua età falfificata dal Volpe. p. 1. c. 4. §. 6.

Tradizioni approvate dai Santi Padri, rigettate dai Maddeburgefi. p. 1. c. 7. §. 15.

Transustanziazione sempre stata nella Chiesa Cattolica . p. 1. c. 5. 5. 17.

### v

VEscovi. Vietato loro l'aver moglie, e l'abitar con donne. p.2. c. 7. \$. 18. 19. 20. 21. Privati e imprigionati per la Religione Cattolica. p. 1. c. 12. \$. 42.

Volpe. Suo Volume degli Atti e Ricordi, il più falso in sostanza che fusse mai pubblicato in qualfivoglia lingua . p. 2. c. 2. f. 1. Suo modo impertinente di mostrar la sua Chiesa. p. 2. c. 2. 5. 3. 10. 11. &c. Non trova un buco per lei nei fecondi 3. Secoli . p. 2. c. 2. 5. 2. Schernifce la Chiefa primitiva Inglese. ivi c. 4. 5. 6. confutato . J. 7. Afferma che la Chiefa vifibile universale è nerita . p. 2. c. 7. \$. 5. 6. 24. Comparazione esprimente la Chicsa del Volpe . p. 2. c. 8. 5. 20. Compone la fua Chiefa d'eretici tra loro contrarj e a loro dispetto . p. z. c. 9. \$. 15. Sua ridicola Successione . p. 2. c. 10. 5. 2. 3. 4. Spiegata con una propria. fimilitudine . ivi f. c. Detto notabile di S. Agostino toccante la Chiefa del Volpe . ivi S. 15. Discrepanza dei Martiri del fuo Calendario . p. 1. c. 12. 5.29. Calunnie del Volpe . p. 2. c. 7. 5. 15. 16. 17. Oltraggia i Cattolici . p. 2. c. 10. 5. 32. Sua falfa immagine adulatrice d'Arrigo V III. p. 2. c. 11. 5. 1. 2. Suo bugiardo difcorfo intorno ai Monaci . p. 2. c. 6. 5. 13.14.15. &c. Suo mentire sfacciato . p. 2. c. 7. 5. 1. Difprezza l'autorità degli antichi. p. 1.c. 4. 5. 13. Confutato dai Middeburgefi . p.1. c. 6. 5. 5. 6. Maligni ripieghi divifati da lui e dai fuoi feguaci . p. 1. c. 8. s. 4. Censura gli antichi Re e Regine, e perchè. p. 2.

# 466 Tavola delle materie particolari.

c. 6, 5, 1, 2. Rigettasfacciatamente tutti i nofiri liforici antichi, p. 2, c. 6, \$. 21. Sua gattajola . ivi . c. 9, \$. 7, \$. Suo vanto impertinente d'impunità fotto il Re Odoardo VI. ivi c. 12, \$. 1.6. Rivelazione intorno al legare e allo fciorre il Demonio . p. 2, c. 8, \$. 1.4. 15, Dichiarato pazzo per rivelazione, ivi \$. 1.4.

Valdesi, o poveri di Lione quando cominciarono. p. 2. c.10. 5.26. Loro pazze e malvage opinioni. ivi 5.27.

Verginità commendata dai Santi Padri, disprezzata dai Maddebur-

gefi. p. 1. c. 7. § 1.2.

Vielfip, (condo il Volpe, uomo eletto da Dio. p. 2. c. 9. § 7. Suoi articoli ereticali. ivi § 9. to. Per qual cagione cominciò Vielfip la fua dottrina; e l'abito de' fuoi primi feguaci. p. 2. c. 10. § 37. 39. Due Brevi Apoftolici contro di lui mandati in Inghilterra ivi § 40. Calamità in Inghilterra cagionate da lui, ivi § 41.

S. Vilfredo disprezzato dal Baleo; difeso da S. Beda . p. 1. c. 3. 5. 15.

Visibilità della Chiesa: punto da esser considerato . p. 2. c. 1. §. 11. 17. 16. &c.

Visioni ridicole dei Martiri del Volpe. p. 2. c. 6. §. 28. Quanta sede danno i Cattolici alle visioni, e come Pesaminano. ivi §. 31. Usti e varietà di Sette tra loro medesimi. p. 2. c. 9. §. 34.

## Z

Z Vingliani condannati da Arrigo VIII. p. 1. c. 12. §. 24. Fazione Zuingliana nei giorni d'Odearde VI. prevalse alla Luterana. p. 2. c. 12. §. 33.

Fine della Tavola.

MG 2022A55





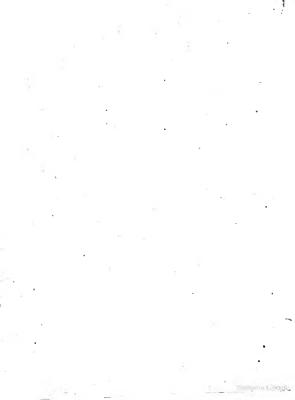

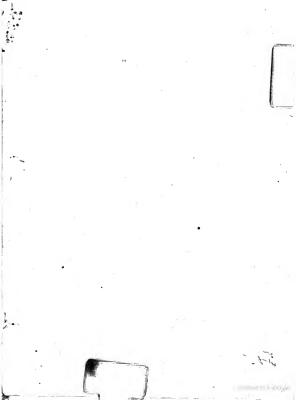

